



# VB 21



ERNESTO MONACI MDCCCXLIV.

MCMXVIII



CESARE CANTU

# MARGHERITA PUSTERLA

RACCONTO

# CESARE CANTÙ

5.º Edizione milanese

FATTA SOTTO GLI OCCHI DELL'AUTORE





### MILANO 1854

A SPESE DEGLI EDITORI

VOLPATO E C.ª

Contr. del Zenzuino num. 529

- Littor mio, hai tu spasimato!

\_\_ %o.

\_ Questo libro non i per le.

1833.

# CAPITOLO PRIMO.

### La parata.

Entrando il marzo del 1340, i Gonzaga signori di lantova aveano aperto una corte bandita nella loro ittà, con tavole disposte a chiunque venisse, musici. altambanchi, buffoni, fontane che gettavano vino, tutta somma la pompa colla quale i tirannelli, succeduti ai beri governi in Lombardia, procuravano di stordire generosi, allettare i vani, ed abbagliare la plebe, mpre ingorda dietro a queste luccicanti apparenze. a i tremila cavalieri concorsi a quella con grande bggio d'abiti, colle più belle armadure che uscissero lle nostre fucine della Lupa, con destrieri ferrati persino brgento, v'erano comparsi molti Milanesi per far la one al giovinetto Bruzio, figliuolo naturale di Luchino risonti signor di Milano. Sono fra essi ricordati Gia-ono Aliprando, Matteo Visconti fratello di Galeazzo il Barnabo, che poi divennero principi; il Possente Gallarate, il Grande de' Crivelli, e sovra gli altri gnalato Franciscòlo Pusterla, il più ricco possessore Lombardia, e sarebbesi potuto dire il più felice. la felicità potesse con beni umani assicurarsi, e da quella non foss'egli precipitató al fondo d'ogni iseria, come il processo del nostro racconto dimo-

Questi campioni milanesi aveano riportato il premio la giostra ivi combattutasi, il quale consisteva in superbo puledro del valore di qualtrocento zecchimero come una pece, e calla gualtrappa color di ello, ricamata ad argento; e in un altro, mezzano di ossezza, hajo di colorce bujzano di due piedi; oltre

a due abiti, uno di scarlatto, l'altro di sciamito foderato di vajo. Per farne mostra, erano i vincitori girati trionfalmente per Cremona, Piacenza e Pavia, dond s'erano vôlti alla patria, appunto il 20 marzo dell'anno suddetto. Liete accoglienze riceveano per tutto, poichè un istinto dominante e pericoloso dell' uomo fece al valore fortunato tributare rispetto ed ammirazione in ogni tempo, ma più ancora in quello, tutto di forza materiale. I signorotti poi vedeano volontieri che il coraggio si esercitasse in tornei e finte battaglie, come in altre età videro volontieri sfogato l'umore curioso e contenzioso in fazioni da teatro e in letterarj garriti. Perciò anche da Milano uscì ad incontrare i prodi una cavalcata della Corte e de' più nobili, che ricevutili . nello splendido castello di Belgiojoso, voltarono con essi alla città.

Entrati con solenne pompa pel calle di Sant'Eustor-

gio, attraversato quel sobborgo già cinto di mura e la chiamato la Cittadella, vennero alla porta Ticinese, ma che aprivasi là dove ora è il ponte sul canale del No sen rigito. Quel canale segna ancora la fossa che, larga gor quanti è ora la strada, avevano scavata attorno alla ri mi sorgente patria i Milanesi per difendersi dal Barbarossa; e col cavaticcio avevano formato un terrapies di Terraggio), naico riparo, ma bastante quando ogi cittadino era guerriero, — guerriero per la patri per le franchigie. Ma pochi anni poima di quello cui scriviamo, Azone Visconti aveva in quel luo fabbricato la mura, lunga in gisa diccimila braccia con saracinesche e ponti levato ja ciascuna delle un mo dici porte, incoronata di cento torri e di migliaja di merti.

Passati i cavalieri per l'arco che tuttavia sussiste; mo costeggiarono le famose colonne di San' Lorenzo, logora que venerabile reliquia romana, e giunsero al crociccilio, detto Carrobbio perchè dava luogo ai carri, qualità allora comune a poche vie. Il volgo, sospendendo i lavori, traeva a quello spettacolo, invitato dal festoso sonare dei banditori della città, i quali tutti in rossò colle-trombe d'argento, insieme coi sei portieri in corvaletto quarti di banco e scarlatto, e coi mantelli

del colore istesso, precedevano la comitiva, togliendosi in mezzo il banderajo, che portava il gonfalone cogli stemmi delle varie porte, distribuiti attorno alla vipera nera in campo d'argento. E - Chi è quella signora tutta a velluto ed oro? of domandava qualche

fanciulletto.

 È » gli rispondevano i genitori « è la signora · Isabella del Fiesco, moglie di quel là tutto lucente · d'acciajo, con sul cimiero una biscia che mangia

· un figlio cattivo. Si chiama il signor Luchino, no-

 stro padrone. Vedi mo fortuna nostra d'avere un padrone così valoroso e una sì bella padronal »

- E vedete » soggiungeva un compare, maliziosamente pigiando col gomito « che occhiatine ella si

· ricambia col bel Galeazzo ».

 Eh ehl • replicava un terzo strizzando l'occhio: gli è un pezzo che se la intendono zia e nipote ». Qui cominciavano a leggere sulla cronaca scandalosa, e contare i torti con cui la signora Isabella ricambiava i torti che riceveva dal marito. Luchino in fatto. senza una vergogna al mondo, veniva addietro, circondato da' suoi figliuoli Forestino, Borsio e il già nominato Bruzio, partoritigli da diverso madri.

Luchino nasceva dal magno Matteo, quello che, dopo rcivescovo Ottone Visconti, aveva col valore e colle zhe ottenuto il dominio di Milano, sotto il titolo di ario dell' impero, poi di capitano e difensore della ertà. A Matteo era successo nel comando Galeazzo. questo il figlio Azone, e morto lui, Luchino era stato. 17 agosto dell'anno precedente a questo, assunto signore dal consiglio generale de' Milanesi. Ma perchè poco ben ne prometteva la sgovernata gioventù di lui. consumata a correre avventure fra' libertini, gli avevano dato a compagno il fratello Giovanni, vescovo e signore di Novara.

Mostrerebbe conoscere pur poco il popolo chi si meavigliasse perchè, sapendolo un tristo arnese, non aves-

ero eletto tutt'altri o nessuno.

Quando Luchino si trovò in potere, parte coll'astuia, parte colla prepotenza eliminò il fratello, che, prete, redenzone e voglioso di godersi i vantaggi d'una lauta

fortuna e d'una rara avvenenza, abbandonò ad esso ogni pubblica cura.

Luchino, ricchissimo di quel valor militare che può associarsi con tutti i vizj e sino colla viltà, austero men di atti che di fatti, scarso nel promettere, saldo nel mantenere, spedito nel prendere una risoluzione e nell'effettuaria, molto paese acquistò, nulla perdette: non senti benevolenza per altri che pe'suoi bastardi: non perdonò mai, mai non si fidò in chi una volta avesse offeso: ma per dissimulare o l'odio o la vendetta, per seguitare con lunghi giri una preda, per consumare un'iniquità col più ipocrito aspetto di giustizia, pochi l'eguagliarono fra i signori di sua casa, che pur sapete se ve ne fu di tristi.

Di giustizia gli meritò lode l'aver liberato il paese dai ladri, frenato le prepotenze dei feudatari, dato eguale ascolto a Guelfi e Ghibellini, chiamato i nobili al par de'plebei a sopportare le pubbliche gravezze. Ma in ciò che risguardava lui stesso, aveva intitolato giustizia il proprie interesse. - Fu unico in ciò?

Semplice era la sua politica: conservarsi ad ogni costo. Tornava opportuno il dar favore al commercio, alle arti? lo faceva conveniva meglio la guerra? la rom-pea, che che la rime e che che sangue dovesse costare. Secondo il credes buono, favoriva letterati e poeti, ovvero ergea patiboli ed empiva prigioni. Considerandosi come un custode di belve, che lo sbranerebbero appena cessasse di mazzicarle o di mostrarsi necessario al loro sostentamento, ai buoni, cioè ai vili, volea comparire unico autore della pubblica felicità; coi malvagi, cioè con quelli che osassero guardare nei fatti suoi, esacerbava per calcolo la naturale e dissimulata fierezza; spie, giudici comprati, forza armata davano tratto tratto dei buoni esempj: cioè accusando, incarcerando, ammazzando, insegnavano agli altri a dimenticare le libertà un tempo godute, a credere unico dovere del capo il comandare, unico diritto dei sudditi l'obbedire,

Non però sempre violenti erano i mezzi da Luchino messi in opera, e sembra che i Mitanesi o non avvertissero o trovassero piacevole quell'altro suo accorgimento di domarli corrompendoli. Al volgo feste, baccani, taverue, bordelli; ai nobili giovani, i cui costumi severi e riflessivi gli avrebbero fatto ombra, offriva alla Corte esempi e comodità di dissolutezza, affinchè, chiuse le vie alla gloria ed agli onori, badassero a cogliere il flor della vita fra spassi e gavago:

· Narrano che questa via lo guidasse più presto e me-

glio alla meta.

Nè la coscienza taceva in lui: ma ne soffocava od illudeva la voce con pratiche devote: recitava ogni di od ascoltava l'uffizio della Madonna; teneva a tavola spesso i suoi cani, ma molte altre volte vecchi e pi-tocchi, ai quali con fastosa umiltà ministrava egli stesso: mai non mangiò che cibi quaresimali al sabbato e ne giorni comandati; tassò le spese de'funerali, e stabili gravi pene contro i medici che visitassero tre, volte un malato senza farlo confessare.

Che i sudditi lo amassero, glielo ripetevano cagnotti, ambasciadori e poeti: quanto egli sel credesse potevasi argomentare dal giaco di maglia che mai non deponeva, dalle raddoppiate guardie, e da due enormi alani, che, come i soli non capaci di desiderare miglioramento hi libertà purchè mangiassero, tenevasi ai fianchi do-

vunque andasse.

Pure, al veder le dimostrazioni che gli facevano in quel tragitto per la città, avreste potulo supporre Luchino un padre del suo popolo. E non tutte dovevano dirsi adulazioni e vigliaccheria. Nessun governo si può trovare tristo affatto, nessuno che non profitti a qualche classe. I Lombardi erano corsi attraverso un' età d'interne turbolenze, ove la libertà, acquistata a prezzo di sangue e di sforzi generosi, erasi andata guastando tra fraterni dissidj, ire di fazione, soperchierie di prepotenti: talchè, stanchi d'un assiduo tempestare, ove il grosso del popolo arrischiava tutto senza nulla vantaggiare, vedeano di buon occhio un governo robusto che poneva un freno a tutti, s'avvezzavano a chiamare pace la comune servitù, come la chiamavano libertà quelli che ne facevano il fatto loro. Luchino inoltre conferiva gl'impieghi quasì solo a nostrali, talchè seimila cittadini viveano sopra i pubblici stipendi: nella carestia che allora affliggeva il paese, quarantamila bisognosi erano mantenuti a spese della città: della città dico, non del principe; ma il popolo è sempre disposto ad attribuire a questo i beni come i mali che prova.

Quanto ai nobili, erano impazzati nel tempo che regolavano il pubblico interesse; ciascuno amò sè più che la patria, più le proprie soddisfazioni che le comuni libertà, più il comodo che la gloria, più la vita che la virtù: ora mangiavano del cibo che s'erano preparato. Alcuni vedendo di non potere ne sopportar così, ne volgere in meglio la sorte del loro paese, o viveano ritirati in violenta pace od uscivano in esteri paesi: col che più libero lasciavano il campo all' ambizione di coloro che, non più nella patria, ma alla Corte cercavano primeggiare, operando non all' utilità di tutti na di quel solo da cui ricevevano o speravano lustro e ricompense.

Se non che Luchino, o insospettito o geloso, avea dato lo sfratto a tutti coloro che più erano stati in auge sotto di Azone, per attorniarsi di nuova brigata sul far suo, compagni alle sue giovanili dissolutezze, disposti a fare com'egli voleva e peggio. Nella cavalcata che noi descriviamo, si potevano discernere i nuovi dagli scaduti al rimanero quelli vicini al principe, e talora accostarsegli pronunziando qualche parola; allo sfoggiare in pompa di codardia; allo stringersi fra loro baliosi. e celiare e sbizzarire sui briosi palafreni; mentre gli altri si tenevano estremi, taciturni o fra loro ricambiando qualche parola sommessa e dispettosa. La plebe naturalmente supponeva senno, valore e prudenza ne' favoriti del principe, il contrario negli altri: sberrettava i primi, assomigliava gli ultimi a paterini e scomunicati; e tenuta indietro dal ceffo arcigno del tedesco Sfolcada Melik, capitano alla guardia del corpo di Luchino, sbirciando sott' occhio quel muso baffuto, gridava: - Viva il Visconti ! viva il biscione! »

Senza discernere gl'infimi dai sommi, tra la parata galoppava un buffone, razza di cui ogni Corte era provvista, e più lautamente la milanese, che in simile genia spendeva ogni anno trentamila florini (\*); — ot-

<sup>(\*)</sup> Poichè spesso ci verrà fatto menzione delle monete d'al-

timo uso delle pubbliche entrate. Vi faceano costoro l'uffizio che altre volte adempirono i poeti e sempre gli adulatori, lisciar i padroni, far ridere alle proprie spalle, trattenere con imbecillità corruttrici, e velar l'orrore d'un delitto sotto la vivacità d'un' arguzia. Se non che (tanto in ogni istituzione vanno misti il male e il bene!) in mezzo ai loro lazzi avventuravano qualche verità, che altrimenti non sarebbe giunta fino alle orecchie de'gran signori. Grillincervello, come chiamavasi il buffone di Luchino, copriva la zucca monda con un berretto bianco a cono, sormontato da un cimiero scarlatto a guisa d'una cresta di gallo; con due brache e un farsettaccio di traliccio larghi e sciamannati. con enormi bottoni e ciondoli sonori; ed impugnava un bastone, il cui pome figurava una testa di pazzo colle orecchie asinine. Messosi per isproni due ravanelli (fabbrica di Pavia, com'esso dicea), stuzzicava con essi un vivace destriero da Barlassina (altra sua frase), tutto a fiocchetti e sonagliuzzi: e colla bocca atteggiata sempre ad un riso fra idioto e maligno, con certi occhi sgranati e guerci, saltabellava di qua, di là, ora dando la caccia a'porcelli ed alle galline che liberamente pascolavano per le vie: ora ficcandosi attraverso ai passi del terzo e del quarto, e scagliando a questo un motto, a quello una zaffata. Farfogliando al Melik qualche frase mezzo tedesca, gli tirava i severi mustacchi, e mentre colui , senza scomporre di sua gravità , gli assestava una sciabolata di piatto, egli era guizzato un pezzo lontano. A Matteo Salvatico (scrittore dell'Opus pandectarum medicinæ, la più diligente opera intorno alla virtù delle erbe), il quale, secondo il lusso de'medici, cavalcava con un vestone di porpora e preziosi anelli e sproni dorati, il buffone, facendo al suo somarello un cenno ch'io non vo' descrivere, diceva: - Toccagli il polso »; poi indirizzandosi all' astrologo Andalon del Nero, altro mobile indispensabile delle

lora, giovi avvertire che l'intrinseco della lira imperiale era di grani 634 d'argento, cioè circa un'oncia e 1/2: la lira dividevasi in dodici soldi imperiali: e 52 di questi, ossia 64 terzuoli formavano il fiorino o zecchino d'oro.

Corti d'allora, il quale procedeva contegnoso e sopra pensieri, gli batteva in sulla nuca, dicendo: - Questa non te l'avevano indovinata le stelle ».

Lo udiva Luchino, e ne sorrideva; sinchè, passato appena il palazzo ch'egli aveva cretto per propria abitazione da privato in faccia a San Giorgio, ed inoltrandosi fra la turba che, presso alla chiesa di Sant'Ambrogino in Solariolo, affollavasi al mercato, o come dicevano alla Balla degli olj e de'latticinj, cominciò a fissare lo sguardo sopra una signora che stava sur un terrazzino, sporgente dalla torre in angolo della via che di là mette a Sant'Alessandro.

Quest' era Margherita Pusterla, anch' ella di casa Visconti e cugina del principe, ma troppo da lui dissomigliante. Erasi fatta ad osservare il corteggio, non per capriccio di femminile curiosità, ma per cercafra questo il merito suo Franciscolo Pusterla, uno, come abbiam detto, dei vincitori della giostra, e che teneasi in fondo tra gli scontenti. La dama, la quale era tutto il bello che dev'essere l' eroina d' un racconto, reggeva sulla spalletta del verone un caro fanciullo di forse cinque anni; e tendendo la destra candida e morbida come di cera, gli additava lontano un cavaliero superbamente vestito e montato, alla cui vista il bambino, trasalendo di gioja fra il seno e le braccia materne, esclamava: — Babbo, babbo! » e con ingenuo vezzo infantile sporgeva verso quello le braccia. Assorta in quest'episodio di famiglia che per lei era tutto, Margherita non poneva mente nè agli applausi del volgo, nè alla pompa del corteo, nè agli occhi che ammiravano la sua bellezza, nè a Luchino, sebbene questi, allorchè fu presso al balcone, avesse rallentato il passo, e fatto sbraveggiare e atteggiar vagamente il superbo stallone bianco che cavalcava, bramoso d'attirarsi uno sguardo della bella.

Ma invano: onde una nube di dispetto gli passò sul volto severo. Se non che Ramengo da Casale, uno de' cortigiani sempre disposti a piaggiare, qualunque essa sia, la passione dei potenti, si fece accosto a lui, ed inchinandolo con adulatoria sommessione, esclamò: - Se vuolsi trovare qualcosa di grande negli uomini, o « qualcosa di bello nelle donne, è forza ricorrere al

« nome de'Visconti ».

Luchino, non mosso dall' incensata che come nomo avvezzo alle vigliaccherie, gli rispose: - Si: ma a costei pare che puta il nostro cognome: nè voi

altri, fra quanti siete, sapeste mai farne belli i cir-

coli nostri ».

 Vero » ripigliava Ramengo: « ella è tanto schifa « ed orgogliosa quanto bella ed aggraziata. Ma più la « vittoria è difficile, più torna ad onore: e ad un so-« spiro del principe qual ritrosia durerebbe? »

Guizzò fra loro il buffone, e ghighando beffardamente sul viso dell'adulatore, poi di Luchino, disse a questo, vagliando la persona in modo da sonar tutto: - Non dargli ascolto, padrone; leccane i barbigi, chè « la non è carne pe'tuoi denti. »

- E perchè no, sfacciato ? saltò su mezzo in collera

Luchino.

- Perchè no » ripetè il marjuolo, e toccata la sua cavalcatura, in un batter d'occhio fu lontano; mentre Luchino, senza curare nè le piacenterie dei cortigiani, ne i viva del popolo, seguitava innanzi a rilento, volgendosi tratto tratto verso la signora Pusterla. Essa invece non distoglieva gli occhi da marito, il quale procedeva fra un giovane ed un frate, che pedestri usci-'tigli incontro, l'accompagnavano discorrendo. Il giovane era tutto fuoco nel gesto, negli sguardi, nel favellare; 'la faccia dell' altro, composta a gravità severa e pur dolce, annunziava una lotta profonda ma calma tra la violenza dei sentimenti e la robustezza della volontà: e nella fronte facile a corrugarsi, nelle guance scarne e affossate, nel labbro serrato, portava il marchio onde la sventura impronta le sue vittime, quasi per dar loro la consolazione di conoscersi a vicenda, e d'allearsi per reggerle incontro.

La rincrescevole attenzione e il frequente rivolgersi del principe non isfuggirono al Pusterla, il quale voltosi ai non meno accorti compagni, domandò loro:

- Vedeste?

- Vidi » rispose il frate chinando le ciglia in atto di persona abituata a gravi pensieri.

- Sfacciato ! » saltava con occhi sfavillanti il giovane. « Quest'altra ci mancava! Ma che non può aspet-« tarsi da un tiranno? Oh perchè non ci ha a Milano cento persone deliberate al pari di me l E voi, oli · perchè non vi risolvete, signor Francesco, di far suonare alto il vostro nome, e metter fine alla servitù

della patria ed all'obbrobrio comune?

Franciscolo Pusterla col gesto e colla voce imponeva silenzio ad Alpinólo (quest'era il nome del garzone). mentre il frate, colla posatezza abituale alle persone costrette a riflettere, a concentrarsi, a vivere in sè, diceva: - All'uomo scontento rimane un partito: spiccarsi dai viziosi, e senza paventare la dimenticanza de' « suoi concittadini, cercare nella dignitosa ilarità de'do-· mestici affetti la pace e la sicurezza della coscienza e « del proprio onore. Così ha saputo fare tuo suocero · Uberto Visconti: così avresti a far tu; e mille segni ti mostrano che n'è venuta l'ora. Con un tesoro qual « è la tua Margherita, non è angolo del mondo così

· riposto, non solitudine così romita, che non ti si · possa convertire in un paradiso ». La voce del frate erasi animata a questo parlare, come anche il color delle guance: egli se n'avvide, chinò il capo, e lacque. Ma Franciscolo, punto non mostrandosi convinto alle parole dell'amico, - Si, Buonvicino » diceva; « ritirarmi , questo è il sogno delle « mie veglie. Ma poi? cos' è mai un uomo fuor degli · affari? Come parrei dirazzato da'miei padri, sempre « attenti alle pubbliche cure! Finchè il signor Azone « governò, sai se continuamente adoperai al bene della « mia patria; sai se fin d'allora ho usato ogni ma-« niera di riguardi dilicati a questo Luchino, benchè · fosse in urto collo zio, nella fiducia che, giungendo · alla sua volta al comando, me ne saprebbe buon « grado, mi terrebbe fra'suoi vicini, e così potrei diriz-« zarlo al meglio comune. Or vedi frutto! Appena impu-« gnò quel bastone del comando che tanto noi oprammo · per affidargli, non che dimenticare i meriti nostri « recenti, fino gli antichi pare ci ascriva a colpa; e « sbalzati noi tutti, s' è posto attorno gente nuova e « plebea, assurda consigliera, insana adulatrice, feccia

tale, che mille miglia ne vorrei esser lontano, se non
 mi trattenesse ancora la speranza di tornar vantag-

« gioso alla famiglia mia ed a'miei concittadini ». Applaudiva Alpinolo a quel risentito parlare: ma frà

Applaudiva Alpinoto a quei risentuto partare: ma ira Buonvicino, avvisando che sotto al velo del pubblico bene s'ascondevano l'ambizione e un naturale che, non sapendo provare godimenti se non nella tempesta, metteva a pari la calma e la morte, trovava facilinente come ribattere le apparenti ragioni dell'amico, ma non come destargli una virile vergogna: onde, qual persona usata a concedere indulgenza alle debolezze degli uomini per non essere costretto a dover loro disprezzo, finiva col seguitarlo tacendo, finchè si divisero allo sbucare sulla piazza del Duomo.

Se nerò volete figurarvi al vero gli uomini di quel

tempo, vestiti di ferro e di sfarzosi mantelli, e pelliccie, e collane d'oro, e berretti a piume ondeggianti, e spadoni ai fianchi, ed enormi mazze ferrate agli arcioni, e sul guanto astori e falclii, non dovete collocar loro dattorno queste fabbriche d'oggidi, le vie larghe, allineate, selciate che sasso non eccede, fiancheggiate da case a tre o quattro solaj, colle finestre simmetriche, protette da gelosie, con botteghe d'ogni lusso, con tutta quella bellezza che ha per carattere il gentile, e che rivela tempi quieti, e gente educata a non pensare gran fatto all'avvenire. L'architettura, come sempre fa, erasi foggiata ai costumi ed alle opinioni correnti, tutta solidità nei palazzi, nel resto appena quel che fosse necessario per riparare dalle intemperie la plebaglia, perpetuamente condannata a faticare e patire, giovare ed esser disprezzata. Alte e massiccie torri accanto a bassi tuguri, pareano simbolo della società, divisa in due condizioni, una altissima, infima l'altra. Le poche abitazioni che si elevassero sopra il pian terreno, s' intitolavano solari; e da uno appunto di siffatti avea ricevuto nome la chiesa di Sant'Ambrogino in Solariolo. che fu detta alla Balla, da un atrio ove, tre volte la settimana, tenevasi mercato d'olio, di pollame e latticinj. Colà presso può vedersi ancora uno di quei torrazzi che ajutano l'immaginazione a ricostruire il Milano? antico: e da non molto tempo fu diroccato l'altro che

974 6

faceva cantonata alla, via che volge a Sant'Alessandro, Formava esso parte dello splendido palagio dei signori Pusterla, il quale distendeasi fino all' Olmetto ed ai-Piatti, in apparenza più di fortezza che d'abitazione. Tutto di pietre tagliate, verso la strada non avea che due finestre alte, protette da robuste inginocchiate. siccome chiamavano le ferriate curve sporgenti: grossi anelli impiombati nelle bugne, offrivano comodità di legarvi i cavalli, per salir sui quali erano disposti lungo i muri e alla porta dei dadi di granito; la porta, chiusa con enormi battenti ferrati e col suo ponte levatojo, aprivasi sotto una torretta quadrata, posta in fondo alla via mozza, che ancora nominiamo Vicolo Pusterla, Sull'accennato torrione di angolo sventolava lo stendardo della famiglia, coll'aquila nera in campo giallo; e dal mezzo ne sportava il verone, sul quale si era mostrata la signora Margherita. I Pusterla, famiglia delle più nobili e la più ricca di Milano, aveano ne'tumulti antecedenti parteggiato ora coi Torriani, ora coi Visconti: Matteo Magno avea sposato una loro figliuola: Guglielmo Pusterla una figliuola di Filippo Torriani, dalla quale era nato il Franciscolo di cui parlammo,

Trascorso quel padegio. la cavaletaturió via per la strata de Bandero; oggi detta de Penmacchiari, indi per quella che fu poi nominata dei Mercanti d'ora, per le botteghe de lessuti d'ora e seta, introdotti appunto dominando Luclino. Le vie erano state, fin dal 1272, suolate a mattoni per taglio o acciottolate: poi il signor Azone avea fatto scavare cloache per tenerle monde, ed ordinato che restassero sgombre da sozzure e impedimenti ma altro è ordinare, altro esser obbedito. Dove le fitte case lasciassero un poco di largo, il sole versava la limpida sua luce: ma generalmente basse tettoje ed acuminate, sporgendo in brutta guisa, se salvavano dalla pioggia il pedone e gl'indifesi balconi, impedivano però il circolare dell'aria, e davano sgradevio

vista.

Ma dalle anguste e distorte vie mal argomentereste la miseria della città; che quanto anzi fosse ricca e popolosa ce ne dà indizio una statistica di que giorni. Contava essa (per dine alcun cho) tredicimila porte.

con seimila pozzi, uno più uno meno: quattrocento orni di pane, s'intende di mescolanza, che pel bianco n'aveva un solo alla Rosa: mille taverne; oltre cencinquanta locande; tremila macine da mulino, servite da seimila bestie da soma: a duceentomila salivano gli abitanti, di cui un quinto atti alle armi, ducento causidici, altrettanti medici, mille notaj, settanta maestri d'elementi; quindici di grammatica e logica, cinquanta copisti di libri,. Remondini ed i Bodoni di allora; oltre ottanta fabbri ferraj e maniscalchi, quattrocento beccaj, trecentottantacinque pescivendoli, trenta fabbricatori di sonagli, cento d'armadure, e innumerabili lavoratori, negozianti e ritagliatori di panni e di sete, per cui comodità si teneano quattro, fiere all'anno e mercati quotidiani.

Non accompagnerò in altre minuzie lo statistico, il quale sa fin dirvi che si consumavano in città ogni anno cinquantamila carra di legna, il quadruplo di fleno, seimila cinquecento staja di sale: ogni settimana ammazzavansi da settanta in ottanta bovi ingrassati; e al tempo delle ciliège ne entravano sessanta carra al giorno; che nella sola città si numeravano seimila novecento quarantotto cani; fra la città e la campagna cento astori nobili e il doppio falconi, oltre sparvieri senza

numero.

lo che, per prova, non mi fido alle cifre esibite dalle statistiche odierne, molto meno voglio spacciarvi per di fede queste d'allora; bastandomi che vi diano in di grosso un'idea del quanto allora si vivesse diverso dat presente.

Ma ancor più diversi erano gli uomini che popolavano la Lombardia e tutta Italia. Prima di ogni altra nazione eransi alzati dall' invilimento cui gli aveano ridotti le orde settentrionali: il commercio, le navigazioni, le ricordanze ed i resti degli antichi municipi, la necessità della difesa, le lettere, la religione gli avevano ajutati a costituirsi in altrettante repubbliche, quante erano le città.

La lotta degli imperatori tedeschi non fece che consolidare la civile e la politica libertà, fra cui si svilupparono le forze tutte del corpo, del cuore, dell' intel-

letto, Soldati valorosissimi, i più arditi marinaj, i più lauti negozianti, essi ridestarono la pittura, l'architettura, la poesia: - visitate l'Italia, e ad ogni città chiedete quando si cinse di mura, quando frenò o guidò quei flumi, quando fabbricò quei porti, quelle ampie dogane, que'palazzi del Comune, quelle cattedrali, e tutte vi risponderanno che fu nei tre secoli de'governi popolari, in cui, nell'integrità di sue forze, usciva dal feudalismo, e ricuperava il sentimento della propria esistenza. Prosperită originata dagli sforzi individuali di persone, che ciascuna credevasi qualche cosa da sè; onde l'impulso indipendente dei singoli produceva l'avanzamento. Caduti que'governi in mano de'tirannelli, ben s'ingegnarono questi di soffocare quel vivo sentimento dell' individualità, ma il riuscirvi era serbato a tempi di pacata oppressione, in cui il popolo non fosse più valutato se non per la quota che contribuiva all'esattore.

Ma per allora, quelle cento repubbliche erano altretanti centri di attività, di cognizioni, d'emulazione artistica e mercanile; sicchè per tacere l'incontrastata primizia del sapere e delle arti belle, Italia da sola era più ricca di danao che Jatuta la restante Europa; Romeo de Pepoli bolognese aveva col commercio acquistato una rendita di cenventimila fiorini cioè un milione e mezzo di franchi: Mastino della Scala dalle città sue traeva settecentomila fiorini, quanti appena ne ricavava dalle sue il più ricco re, quello di Franchi; fra i Bardi ed i Peruzzi di Firenze prestarono alla corona d'Inghilterra sedici milioni e mezzo di franchi: e sì che allora il danaro era cinque o sei volte più raro d'adesso:

Dovrò io al lettore italiano domandare perdono se, qui sulle prime, svio dal soggetto per rammentare con compiacenza gli antichi vanti della patria nostra ? Pur troppo nel seguito del nostro raccomto ci accadrà tuttaltro che piacevoli argomenti di digressione.

I Visconti a Milano, come gli altri signorotti, davano favore al commercio ed all'industria; ma procuravano stornar il popolo dalle armi, conoscendo quaf salvaguardia siano dei diritti in man del popolo; e Luchino, col pretesto di alleviarli d'un peso, avea dispensati i cittadini dalla milizia; sicchè godevano un riposo da gran tempo

ignorato, senza accorgersi come ne patissero i diritti civili, sino ai quali la considerazione del popolo di rado

s'innalza o non mai.

Fra la plebe ed il principe stavano i nobili, cioè i possessori delle terre: non genia baldanzosa e prepotente, come nei paesi ove la feudalità conservava quell'antico rigoglio che qui le era stato fiaccato dalle repulbliche. Anzi i nobili da una parte facevansi amare dalla plebe, proteggendola, spendendo, sfoggiando: dall'altra non recavano ombra al principe, perchè non vantavano annosi diritti, nè stringevansi in robusta federazione, nè andavano cinti di vassalli ligi ed armati così, da limitar il loro potere.

In tal modo viveano a fronte uno dell'altro il Comune. l'aristocrazia ed il tiranno, il quale se era scaltro e di polso, profittando della superiorità che dona un potere costituito, far poteva liberamente ogni suo volere. In fatto nella cavalcata che allora entrava in Milano, la plebe guardava ed applaudiva; i nobili o piaggiavano o temevano: il principe dando pane e feste a quella, mutando questi da feudatari in cortigiani, facea suo pro dell'una

e degli altri.

Da quelle calaje sbucò il corteggio sulla piazza, ove mezzo secolo dopo fu cominciato questo Duomo, e che. poco prima, Azone avea fatta sbrattare dalle botteghe e dalle baracche ond' era tutta ingombra. Accanto al tempio di Santa Maria Maggiore, rifatto ai tempi della Lega lombarda coi giojelli offerti dal patriotismo delle brave Milanesi, aveva egli fabbricato un superbo campanile, su cui campeggiavano le insegne dei Visconti, del papa, dell'impero, di Milano e di ciascuna delle porte, ma si poco solido, che non guari dopo crollò, mentre ancora sussiste l'altro assai bello, da lui parimenti eretto accanto a San Giovanni delle Fonti, battistero de 'maschi, che ora chiamiamo San Gottardo, come chiamiamo delle Ore la via che lo rasenta, perchèsu quella torre appunto venne collocato il primo orologio di Milano, ed il secondo di tutta Italia.

Dove sorge il palazzo reale, stava allora quello dei dodici Savi della provvisione, e avanti ad esso tenevasi mercato di vestiti ogni settimana. Lo spazzo quasi

occupato ora dal Duomo, denominavasi Piazza dell'Arengo perchè vi si radunavano i cittadini finchè si governarono a popolo, per fare e per udire le arringhe intorno ai pubblici interessi. Colà il sincero amor patrio de' pochi e l' ambizioso egoismo dei più lottarono lungamente, agitando tra varie fazioni il paese, finchè sazi di quel tempestare, risolsero commettere il supremo comando ai Torriani, indi ai Visconti, de' quali primo Ottone arcivescovo fu eletto signore, indi Matteo Magno, poi il costui figliuolo Galeazzo, da cui nacque l'Azone che più volte ci occorse di nominare in questa rassegna, che pur troppo sentiamo quanto a ragione i lettori potranno paragonare al passar delle immagini di una lanterna magica sulla parete, senza profondità, e senza lasciar traccia. Esso Azone, inteso a mascherare la servitù, aveva, oltre assai fabbriche cittadine, abbellito a meraviglia il palazzo in cui, come in sua reggia, ora entrava Luchino. Una torre s'innalzava a molti piani, con camere, sale, corridoi, bagni ed orti; al piede innumerevoli stanze con doppie imposte e portiere, ed orti ch'era una ricchezza a vedere : in un camerone, chiuso da una rete di fil di ferro, svolazzavano d'ogni razza uccelli: nè vi mancava un serraglio di orsi, babbuini, altre fiere, tra cui uno struzzo ed un leone, lusso che parrà stravagante solo a chi non abbia pratica coi costumi di quel tempo. Ma non conviene tacere le pitture onde ogni cosa era adornata; un laghetto in cui quattro leoni versavano acque continuamente, e che figurava il porto di Cartagine, colle navi e tutto disposto per la guerra punica: in fine la chiesa, ricca d'arredi pel valore di ventimila fiorini d'oro, e di reliquie miracolose.

Fra questo lusso entrato il corteo principesco, un bellissimo giovano, d'occhi vivaci, lunga barba, e cappellatura cascante ad anella sovra le spalle, splendido nel vestire quanto dir si potesse, e con grandi piume, ondeggianti tutt'in giro al capo, fu lesto a scavalcare, e dar il braccio alla signora Isabella per ismontare dal palafreno. Era Galeazzo Visconte, il quale sussurandole galantemente all'orecchio la accompagnò su per lo sealone con dietro tutta la comitiva.

E giunti alla gran sala detta della Vanagloria, tanto splendida che altro non gridano le storie, mentre il buffone faceva inchini ad Ettore, ad Ercole, ad Azone, agli altri eroi in essa effigiati, la folla raccoglievasi in crocchi e capanelli per legare quella conversazione piena di parole e vuota di pensieri e di sentimenti che formava e forma l'allettamento delle brigate; chiedevano e davano le notizie del paese, discorrevano della Corte dei Gonzaga, chi lodandola, chi tassandola: della maestria e de'bei colpi de'nostri giostratori, ai quali, per quanto avessero fresca la memoria della libertà, pure dava superbia un sorriso, un'approvazione del principe. A lui faceano particolarmente omaggio i messi delle varie Corti de' tirannetti di Lombardia; e quello di Mantova singolarmente esaltava la cortesia e la bravura di Bruzio e di Franciscolo Pusterla.

Il lodare quest' ultimo sarà parso una sinistraggine ai cortigiani consumati, che sapevano come poco egli andasse a sangue a Luchino: ma qual dovette essere la loro meraviglia, allorchè, su questo discorso, Luchino avviatosi verso il Pusterla, più cortese che con loro non solesse gli drizzò la parola, ripetè le lodi dategli or ora dal Mantovano e le molte che già soleva dargli Azone: ed insinuatosi col genere di encompi che più lusinga, quelli che son riferiti d'altrui bocca, entrò a ragionar con esso come con persona di cui facesse gran caso. E poichè n' ebbe con fina arte palpeggiate le passioni, in tono di confidenza gli soggiunse: — Franciscolo, l'amicizia che in condizione privata ci

e legava, non l'ho dimenticata, siatene certo, nè aspettavo che l'occasione di farvene chiaro. Ora Mastino

Scaligero, vedendo nonpotermi sopportar nemico,
 implora l'amicizia nostra. Una pratica si dilicata non

conoscerei a chi meglio affidarla che a voi, saputo al pari nelle cose della pace e della guerra, ben voluto

da quel potente, e capace di sostener il decoro milanese in faccia ai forestieri. Innanzi che il mese finisca, vorrete dunque recarvi ad esso a Verona con

nisca, vorrete dunque recarvi ad esso a Verona con
 nostre credenziali, che abbiamo ordinato di spac ciarvi >.

L'animo del Pusterla, esacerbato contro Luchino non

lanto per la serviti cui aveva sottomesso la patria, quanto per la trascuranza che di lui mostrava, e per trovarsi ridotto ad una nullità di rappresentanza e d'azione, che a lui pareva, non che indecerosa, infame, in un baleno si mutò a questo primo segno di favore, al vedersi oggetto di invidia fra cortigiani cui forse testiera di sprezzo: ebbe dimenticato gi antichi oltraggi, dimenticato i propositi di solitudine e di ritiro, dimenticato perfino il geloso sospetto che gli aveano desto i procaci sguardi di Luchino sopra la moglie sua: nè tampoco dubitò che questo incarico fosse una astuzia per rimoverlo e disonorarlo: e ringraziò il principe, accettando con riconoscenza. Tanto accieca l'ambizione!

E più lieto e baldanzoso tornó al suo palazzo, dove gli amici si erano raccolti per festeggiarlo. A Margherita che gli correva incontro col figlioletto, appena rese l'abbraccio, ed escalamado, — Buone nuove », le racconto la missione. Se ne congratulavano alcuni, ma quell'Alpinolo che conosciamo, scosse il capo, esclamando: — Dalla vipera può venir altro che veleno? La Margherita poi impalitili, e mostrando con un gesto eloquentissimo il loro Venturino — Oggi appena (diceva al marito) tu ritorni, e già ne vuoi abbandonare? Cè luogo migliore della propria casa, compagnia più dolce che quella de'suoi domestici, missione più norevole che quella di beare chi ci vuole bene? «

Francesco le stringeva la mano amorevolmente, le vavasi in collo il bambino, e mostravasi intenerito; ma quello spontaneo moto di natura rimaneva ben tosto soffocato dal desiderio di figurare, dall'abitudine di cercare la felicità fuori di sè. Anche il frate, altorchè l'amico gliene, portò la notizia nel convento di Brera, con ogni modo adoperossi per distoglierlo da quell'andata. La cella solinga e meditativa dov' esso abitava apareva accordarsi alle ragioni ch'egli addusse onde persuadere Francesco a togliersi giù dalle pubbliche brighe, quando non poteano essere che scompagnate dal decoro e dal sentimento di un nobile dovere. Anzi dopo che Buonvicino vide l'amico sordo a tutti gli ar-

gomenti, quasi per ricordargli le osservazioni di jeri, e per tentar quello che a lui pareva il più robusto, gli chiese: — E Margherita?

Pensò un tratto il Pusterla, poi rialzando il capo come un ostinato che pur voglia mostrare d'aver ragione,

rispose: - Margherita è un angelo. »

Il frate lo sentiva, e sentiva in conseguenza quanto disdicesse l'abbandonarla: pure non osò insistere su questo punto, per non mettere a repentaglio la domestica tranquillità di Franciscolo.

Ma chi era il frate che tanta parte prendeva alla

sorte di questa famiglia?



## CAPITOLO II

#### L' amore

Buonvicino dei Landi, famiglia principalissima di Piacenza, da giovinetto era stato posto in Bologna agli studi, cui con fervore drizzavasi la gioventu nella risorta Italia, trovando in essi un'altra via per salire colà, ove dápprima si giungeva solo colle armi e colla prodezza della persona. Tali studj riducevansi, è vero, a pedantesche regole di grammatica e di retorica, alla filosofia de'commentatori d'Aristotele e alla cognizione delle Decretali; ma l'amore delle belle lettere e la ricerca de'classici latini ravvivata, poteano, qualora trovassero terreno da ciò, far negli animi germogliare affetti e sensi generosi. Così accadde di Buonvicino: il quale appunto, su quei primi anni, pascendosi nei detti e nei fatti gloriosi negli antichi, sollevava l'animo sopra le minute gare del suo tempo. E sebbene ne traesse idee lontane affatto dalla nuova civiltà, di quelle idee che pur troppo nocquero al felice ordinamento delle repubbliche italiane, però quel nome di patria, perpetuo tema degli scrittori romani, aveva infervorato la fantasia del garzone, il quale non ambiva se non di crescere cogli anni, per potere o nelle magistrature servir il suo paese, o difenderlo nel campo.

Infelice! Gli anni vennero, ma con essi la sventura e i desolati disinganni, che così spesso tormentano le

anime generose.

Piacenza sua patria era caduta in podestà di Matteo Visconti, poi di Galeazzo. Questo qua, men stuto e più corrotto del padre, credeasi lecito ogni su talento nelle città dominate; e per tacere altre sope hierie onde aggravò la servith de Piacentini, tentò disonorare Bianchina, moglie di Opizino Lando detto Versuzio, fratello del nostro Buonvicino. Mal per lui: giacchè nella donna trovò virtù, trovò vendetta nel marito; il quale, fatta un'intelligenza con alcuni fidati, aboli nella sua città il dominio, de Visconti, e la consegnò al cardinal

Poggetto, legato del papa.

Buonvicino, su quell'età in cui si vagheggiano i sentimenti più che non si calcolino le circostanze, pieno delle idee del patriotismo antico, modificate dalle nuove che faceano guardare come straniero l'abitatore d'ogn'altra città, e servitù l'essere signoreggiati dal vicino, appena ebbe fumo di quella pratica, accorse con buon numero di suoi condiscepoli, ed arrivò a Piacenza in tempo, come di giovar col valore, così di mostrare generosità. Perocché, il giorno che scoppiò la rivolta trovavasi in quella città Beatrice moglie del signor Galeazzo, col figlioletto Azone, alla salute del quale unicamente intesa, la madre lo fece trafugare, rimanendo essa in palazzo per non dar sentore della fuga, ed affrontando lo sdegno e la brutalità d'un popolo sollevato, purchè ne andasse salvo il bambino. Ma come la cosa fu nota a Buonvicino, rispettando e venerando gli affetti d'una madre, non che impedire le fosse fatto violenza di sorta, egli medesimo la scortò sino ai confini del distretto piacentino, quivi consegnandola sicura alle guardie del marito.

Accadea questo fatto nel 4322, e da quell'ora si rimetteva in Piacenza il governo a popolo, giacchè il dominio papale potevasi riguardare come una libertà, si perchè i pontefici, sedendo allora in Avignone, non esercitavano, da così lontano, che un potere di protezione, si perchè erano sempre stati fautori del franco stato, se non aitro per isvigorire i Ghibellini, tendenti a scemare le franchigie lombarde a pro dell'impero.

Negli otto anni successivi, Buonvicino maturò fra le generose cure d'una libera patria, coll'altezza de'sentimenti che ispira il togliersi alla vita privata onde vivere la pubblica, il curare meno le domestiche cose che non le comuni; educazione che tanto contribuì a migliorare l'Italia duranti le sue repubbliche. Andava in quel mezzo ognora più in basso la fortuna dei Visconti, guerreggiati da Lodovico il Bavaro imperatore, il quale era sostenuto dai molti nemici ch'e's'erano procacciati, e da Versuzio Lando che mai non desistette dal combattere contro di essi: tanto che Galeazzo, Luchino, Giovanni ed Azone finirono coll'essere chiusi nelle orribili prigioni di Monza, dette i Forni, ove stentarono dal 3 luglio del 1327 fino al 25 marzo del seguente.

Ma guando Galeazzo móri, e con lui cessò il mal animo eccitato ne'popoli e ne'principi, piegarono in bene le cose de'Visconti: Azone, miglior del padre, gridato signore di Milano al 14 marzo 1330, pensò a ricuperare le città che avea perdute, come di fatto riuscì con Bergamo, Vercelli, Vigevano, Pavia, Cremona, Brescia, Lodi, Crema, Como, Borgo San Donnino, Treviglio e Pizzighettone. Anche sovra Piacenza fissava gli occhi vogliosi, ma il conseguirla non era così agevole impresa: poichè tenendo essa la sua libertà a nome del papa, non avrebbe potuto il Visconti insidiarla senza venir in rotta con questo. Cominciò dunque la sorda guerra de'politici tranelli, fece un capo grosso per non so che violazioni e rappresaglie dei Piacentini contro i sudditi suoi; minacció, fu duopo mandare dei messi e degli ostaggi a Milano, fra i quali Buonvicino. Morto era il fratello Versuzio, morti i più vicini parenti, morti i più cari amici nelle guerre passate; avea potuto vedere come all'atto gli affari riescano diversissimi da ciò che l'immaginazione credeva; vie più gli si disabbellirono le splendide fantasie di gioventù allorquando, venuto alla Corte milanese, conobbe con quanti viluppi e coperte vie e lacciuoli e secondi fini vi si guidassero i pubblici interessi; scaltrimenti che un'anima schietta neppure indovina, ma che i prudenti del mondo dicevano e dicono necessari per reggere e prosperare gli Stati. Sulle prime s'indispetti, s'infuriò anche: ma col lungo vederne, contrasse quella sentita melanconia, che nasce dalla chiara cognizione d'un fine, unita coll'impossibilità di raggiungerlo.

Del resto, in questa sua qualità media fra di ostaggio e d'ambasciadore, ed anche per memoria del segnalato servigio reso alla signora Beatrice, era stato Buonvicino accolto e trattato con ogni onoranza; e si egli, si i compagni suoi, allogati presso le prime famiglie di Milano, colla speranza che l'ospitalità legasse le amicizie, è queste col tempo surrogassero ai rancori municipali quella che chiamavano universale benevolenza, e volea dire tolleranza del giogo comune. Buonvicino era stato appoggiato alla famiglia di Uberto Visconti, il qualo abitava tra la via di San Clemente e una fornace di vetri posta in quella delle Tanaglie, dove poi venne allargata la piazza Fontana, e dove l'osteria del Biscione rammenta ancora gli antichi possessori.

Uberto Visconti, padre della Margherita da cui s'intitola il nostro racconto, sebbene, come fratello di Matteo Magno, fosse molto riguardato nella città, non partecipava però al comando, o che l'integro animo rifuggisse dal mescolarsi ne'sozzi avvolgimenti della politica onde i suoi tendevano a conservare o crescere la signoria; ovvero che questi ad arte tenessero lontano un uomo, il quale si poco conoscevasi del mondo, che avrebbe preteso di gettare la parola di giustizia fino attraverso ai nassi dell'ambizione. Aggiungi che i Visconti, siccome Ghibellini, cioè fautori dei diritti imperiali, erano sinistramente veduti dai papi, che coi Guelfi sostenevano i diritti della Chiesa e del popolo; e poichè le passioni politiche facilmente s'avviluppavano cogli affari religiosi, accadeva non di rado che i Ghibellini professassero errori in fatto di fede, e i pontefici colpissero di pene spirituali i loro temporali nemici: e il popolo riguardasse, come eretici anche coloro che contrariavano le mire terrene dei papi. Onindi non poche anime timorate si facevano coscienza di seguitare la bandiera del Biscione: ed Uberto non favoriva i parenti suoi che repugnante, e quel tanto solo che parevano esigere il suo decoro e la fede di cavaliero. Però in una mischia avvenuta in Milano quando, nel 1302, i Torriani fecero un estremo sforzo per rientrarvi, Uberto era stato abbattuto da cavallo, e li tra la folla e sotto ai piedi dei destrieri, s'era per alcuni minuti vista la morte ad un pelo. Onde avea promesso alla Madonna di smettere le armi impugnate per causa non giusta; ed avea

creduto effetto di quel voto la generosità, colla quale un capo de'nemici, Guido della Torre, gli avea dato mano a sorgere, tornar a cavallo, e camparsi, dicendogli: - Non sia mai vero ch' io di cittadini pari tuoi « privi la patria mia, che fortunata se molti ne con-« tasse ».

Allora Uberto si tolse giù dal parteggiare pei Visconti, tanto che questi disgustati lo confinarono ad Asti; poi richiamato, gli conferirono di quegli onori che possono contentare l'amor proprio senza crescere il potere; come l'andar podestà in questo o quel Comune, accompagnare a Roma l'imperatore, sostenere

ambascerie di complimento.

I Visconti invece vennero in aperta rottura col papa: talmente che il cardinal legato, spiegato il vessillo delle sante chiavi sopra il solajo del suo palazzo in Asti, predicò che, qualunque uomo o donna lo seguitasse per distruggere Matteo e i suoi, rimarrebbe assolto (dicono le rozze cronache) dalla pena e dalla colpa d'ogni trascorso; scomunicò il Visconti fino alla quarta generazione, perchè eretico e reo di venticinque misfatti, fra i quali d'avere esercitato giurisdizione sui beni e le persone ecclesiastiche, impedito a'suoi di armarsi ner le crociate, frenata l'inquisizione, e procurato di campare dal fuoco l'eretica Mainfreda.

Il trovarsi involto in questa scomunica tanto più spiaceva ad Uberto, quanto più egli venerava il potere papale, e non tralasciò fatica per calmare gli animi, per riconciliare i Milanesi alla Chiesa: anzi pare doversi alle sue persuasioni se Matteo si diede a vita devota e a visitare le chiese, finchè in Duomo, convocato il clero e il popolo, recitò tutto il credo, protestando quella essere la propria sua fede. Non giudicò il papa sincero quel pentimento e quell'abjura, onde non disdisse l'anatema; Matteo morì con questo; ed Uberto più non volendo intendere di pubbliche cose, visse da privato, sebbene splendidamente, ora in Milano, ora sulle ridenti spiagge del Lago Maggiore, dove ampi possedimenti teneva ad Invorio inferiore, ad Oleggio e altrove nel Vergante, là sulla sponda occidentale intorno a Lesa. Quivi confortavasi tutto nelle cure casalinghe; e poiché i suoi tre figli Vittore, Ottorino e Giovanni, di spiriti guerreschi, poco tempo rimanevano con lui, spendeva tutta l'attenzione sua ad educare l'unica figliuola Margherita, con modi ben diversi da quelli che sogliono quei molti, cui supremo intento sembra il formare savie fanciulle e donne cative.

Disingannato del mondo in vecchia età, ben accordavasi con chi nella fresca se ne trovava egualmente disgustato, com'era Buonvicino. Si legò dunque un'intima amicizia tra il vecchio e questo giovane, il quale non avendo più padre, come tale riguardava Uberto, come fratelli i figli di esso, e come suora la Margherita. I discorsi dell'uomo pratico anticipavano a Buonvicino l'esperienza del mondo: sui pochi libri che allora correvano, esercitava gl'involontari riposi: scriveva anche qualche verso, come rozzamente allora e qui si poteva: per città brillava nelle gualdane e negli esercizi di corpo: mai non mancava d'intervenire, come a scuola di filosofia sociale, ai pubblici dibattimenti: nelle brigate piaceva singolarmente per un far gentile, non discompagnato mai da maschia franchezza; anche quelli che sedevano al governo lo riverivano, perchè sapeva accoppiare la soggezione, che la forza e la vittoria pretendono, colla dignità della sventura non meritata,

Un sì gentile e peregrino cavaliero non vi farà meraviglia se ottenne ricambio d'amore dalla Margherita. Poteva egli contare i trent'anni, mentre essa toccava i quindici appena, onde le gentilezze che Buonvicino usava alla ospite sua, nel cuore di lei, mal conscio di sè stesso ed inesperto dell'amore, destavano un senso di pudica compiacenza. Ma questa inclinazione, come suole, restò gran tempo un segreto per tutti, e sino pei due amanti. Giammai non le avea egli detto V'amo, parola che suol venire dopo che già l'eloquente linguaggio dell'affetto in cento altri modi l'espresse. Ella poi nè tampoco sapeva d'amarlo, almeno non lo confessava, anzi nol chiedeva pure a sè stessa. Se non che, al comparire di lui, il cuore le batteva forte forte: quand'egli partiva, rimaneva sconsolata, come le mancasse alcuna cosa di necessario, di suo; egli non le aveva indicato che tornerebbe nè quando, eppure

lo attendeva; se tardasse, era come sulle spine; al rivederlo provava una compiacenza interiore, una pienezza di vita, come (almeno pareva a lei), come al veder suo padre, le sue amiche, un'alba di maggio, una vigna in settembre. Avrebbe voluto piacergli, parergli bella, parergli buona e brava; quasi senza avvedersene, allorchè lo aspettava, adornavasi con più attenta cura: una parola ch'egli le dirigesse, sentivasi ravvivare; ambiva ch' egli voltasse gli occhi sopra di lei, ma non appena la fissasse, ella abbassava i suoi arrossendo; nel rispondere alle domande, alle cortesie di lui, balbettava, confondevasi, confondeva le note quando d'accordo toccavano il liuto; poi si pentiva, si vergognava, rimproveravasi, accusava sè stessa come d'una fanciullaggine; proponeva di far altrimenti, e tornava a fare lo stesso. Le ajuole del suo giardino avevano un fiore preferito, un preferito albero il boschetto: il fiore della margheritina, ch' egli aveva mostrato di prediligere; la pianta sotto cui, un giorno che ne piangeva la lontananza, egli le era comparso davanti improvviso.

Cosi, desiderarlo, rivederlo, fantasticare, staccarsene, desiderarlo di nuovo, formavano la storia della sua vita; vita povera di casi, ricca di sentimenti; e tutta dominata da quel non so che di misterioso, che tanta doczza sparge e tante pene sul primo amore; che ci fa sudare e rabbrividire, gemere e cantare, piangere eridere senza aver di che temere, e sperare nè saper qual cosa: cento volte in un giorno chiamarci beati, e cento crederci le più misere creature: — quel bene, que male, che non si conosce al vero se non quando o crebbe lino al colmo della contentezza, o restò fulminato dalla sventura.

Non così incerti ondeggiavano gli affetti in Buonvicino: il quale, sebbene fresco ancora di cuore e virtuoso, avea però sperimentato del mondo la sua parte, ed esaminato abbastanza questa vita, che è una commedia per chi osserva, una tragedia per chi sente.

Nessuna seduzione più facile di quella che non si teme: nessun tempo in cui l'anima sia dischiusa tanto all'affetto, come ne travagli, Era il caso di Buonvicino. Senti d'innamorarsi della Margherita, e non se ne guardè: conobbe di non essere a lei discaro, e se ne compiacque: lieto d'aver si bene collocato il cuor suo, pago d'una dolce corrispondenza. Sovente dopo le tempeste della pubblica vita, dopo avere, coll'occhio melanconico e penetrante di chi studio gli uomini, ed alla prima sorge ove tendano le loro azioni, visto l'affaccendarsi delle egoistiche passioni, egli tornava a riconciliarsi coll'umanità nella contemplazione di un'anima schietta. in cui il far il bene era istinto, non calcolo: cercava tranquillità nel costante sereno che dominava intorno ad essa; somigliante alla pace che gli angioli diffondono sovra le anime, di cui sono destinati ad alleggerire i patimenti.

Ma questa placida innocenza di lei lo ratteneva dal palesarle l'affetto suo, al tempo stesso che glielo rendeva più vivace. Possedere quell'ingenua fanciulla, che tra le cure dell'ottimo dei padri veniva educandosi alla virtù ed al sapere, ben avvisava egli come sarebbe la felicità de'suoi giorni: ma potrebbe egli render lei altrettanto fortunata? Pendevano in bilancia i destini della casa e della patria di lui; poteva succedere che, in libera terra, avesse egli a vivere primo cittadino, colla potenza d'un nome onorato e d'un carattere più onorato ancora, guidando i compatriotti suoi al bene ed alla decorosa quiete. Ma questo avvenire lusinghiero stava all'arbitrio di principi, in cui raro era il disinteresse. E se gli fossero mancati di loro parola? se fossero prevalse le briglie. l'ambizione? Egli poteva trovarsi, non che ridotto all'oscurità, ma balzato lontano, o precipitato fra quei pericoli avventurosi, ove, simile a chi naufraga in alto mare un'anima leale desidera trovarsi sola per sentirsi maggiore coraggio di lottare con fermezza, e minore cordoglio qualora il dovere o la generosità le impongano di soccombere. In tal caso, quand'egli avesse alimentata la nascente fiamma della Margherita rivelandole la sua, ecco formata un'altra vittima; ecco procurato a sè il rimorso d'avere turbato in quella giovine anima la calma, il riso di quella primavera dell'età, che scorre ahi troppo veloce e irreparabile, per dar luogo alle cure, alle faccende, alle amarezze, al disinganno, all'inutile repetio per tutto il resto della vita.

Ciò lo indusse a tacere sempre l'amor suo, a dissimularlo almeno nelle parole, per quanto gliene costasse al cuore. Ma l'amore come si può nascondere? Coutro proprio proposito egli si lasciava trascorrere talora a qualche atto, a qualche immeditata parola, ad una delicata prevenzione, ad uno di quei niente che rivelano alle fanciulle l'uomo, il qui sospiro può dischiuderme l'in-

nocenza al pieno fiore della vita.

I temuti e previsti rivolgimenti a danno di Piacenza non tardarono. Azone, per quanto gli facesse gola l'acquisto di quella città, per quanto credesse una ragione del riaverla l'essere stata altre volte posseduta da suo padre, non s'arrischiava però di assalirla direttamente, per non venir in guerra col pontefice, sotto la cui protezione erasi quella riparata. Cortesie e promesse largheggiava dunque a Buonvicino: ma intanto adoperava, come si dice, a trar della buca il granchio colla zampa altrui. Francesco Scotto ambiva di possedere Piacenza, già dominata dalla sua famiglia, ed opprimendo gli emuli Landesi e cacciandone i papalini, assodarvi la sua padronanza. Se l'intese a tal uopo coi Fontana, coi Fulgosi, con altre famiglie di colà, che occupate le castella, proclamarono signore lo Scotto, cassata ogni supremazia papale, sbandeggiati per sempre e spossessati d'ogni aver loro i fautori dei Landi e nominatamente Buonvicino.

Si consolava questi nella sciagura, tenendo per certo che Azone, secondo quel che prometteva e mostrava dovesse prendere le armi contro del nuovo tiranno, e rimetter libera Piacenza al papa ed a'suoi cittadini. Ma Azone giocava di due mani: sott'acqua aveva egli stesso dato ajuto allo Scotto nell'impadronirsi della patria, non già per amore a questo, ma per poternelo poi spogliare senza incorrere guai colla Corte pontifizia. Di fatto armò: tutti i forusciti presero parte alla spedizione; Buonvicino fu dei primi e meglio valenti; e col coraggio solito in chi move a ricuperare la patria, ebbero presto levata Piacenza allo Scotto. Ma quando aspettavano che il Visconti ne gridasse la libertà, egli ordinò che le due opposte fazioni deponessero le armi; indi, come buon conquisto, aggiunse Piacenza alle sue possessioni.

Quanto se ne trovassero scornati i Piacentini, e Buon-

vicino sopra gli altri, voglio lasciarlo pensare a voi. Quest'ultimo, tenuto povero e guardato attentamente in Milano, si trovò dunque perduta la patria, spento il lustro della famiglia, falliti i sogni della giovinezza, nè più rimanergli se non Peredità che unica sopravanzava a troppi signori in Italia, un braccio valoroso. Ma poichè egli non era disposto a venderlo al miglior offerente, doveva ricoverarsi nella propria virtù, e cercare la compiacenza onde, anche tra le miserie, è accompagnato e consolato chi soccombe per causa della giustizia.

Persuaso allora che alla condizione sua presente più non convenisse l'accoppiarsi ad una fanciulla di casa tanto principale, e che, appunto perchè la conoscova e l'amava, pareagli degna del più sublime stato: fors'anche per non sembrare disertore de'suoi fratelli di sventura quando si fosse imparentato alla famiglia del tiranno, cominciò a dilungarsi dal vedere Margherita, poi se ne distolse intieramente; chiuse dentro sè l'affetto che le portava, giunse a persuadersi d'averla in

tutto cancellata dal suo cuore.

Aveva egli conosciuto alla Corte d'Azone il cavaliere Franciscolo Pusterla, che allora in grande stato presso il principe, nè del favore abusava a danno altrui, nè se ne prevaleva a proprio vantaggio; onesto, generoso, ricordevole delle virtù italiane, e volenteroso del bene de'suoi concittadini. Vero è che, per una certa debolezza di naturale che altri scambia per forza, per una irrequieta smania di fare, di comparire, di sentire la vita, non trovavasi saldo quanto bastasse per resistere al fascino degli onori od all'autorità del potere: anche quando conosceva riprovevoli i passi del principe non osava dirlo, tanto meno poi mostrarne dispetto od opposizione: troppo compiacendosi di poter primeggiare in Corte e nella città, - senza accorgersi che uno può figurare vie più coll' apparir meno colà dove la turba si accalca.

Parve a Buonvicino che questi dovesse essere il caso per rendere felice la Margherita: già le due famiglie erano legate d'amiciza: i diffetti della gioventi colla gioventi se n'andrebbero, e il Pusterla troverelbe in lei quanto bastasse ad appagarne i sensi, la ragione, l'immaginazione: la Visconti, collocata in alto luogo e di lei degno, avrebbe potuto, fortunata in casa, rendersi di fuori modello alle dame lombarde. Quindi colla dimestichezza onde usava con entrambe le famiglie. Buonvicino agevolò una parentela, la quale sommamente gradiva e ad Uberto Visconti, lieto di vedere con si nobile soggetto accasata la diletta sua figliuola, ed al Pusterla ancor più, si per trovarsi possessore d'una che sull' altre otteneva il pregio della bellezza e de' modi colti e gentili, si per legarsi in affinità colla casa dominante.

La Margherita, come prima s'accorse del raffreddamento di Bronvicino, come lo vide diradar le occasioni di trovarsi da sè a lei, più sempre allontanarsi dalle cure che solevano aver comuni, dal toccare di concerto il liuto, dal leggere insieme la Dirina Commedia di Dante e alcuni libri francesi e provenzali, non occorre ch'io vi dica se ne rimase melanconica. Esaminava a minuto ogni atto, quasi ogni pensier suo, se mai potesse averlo in qualche maniera disgustato, e non trovandosi in colpa, s'accorava, piangeva. Allora confessava a sè stessa d'amarlo; allora chiamava crudele lui, che più non la ricambiasse d'altrettanto affettu

Poi riflettendo, tacciava sè stessa d'inconsiderata e vana, che si fosse lusingata d'essergli cara, quantunque egli mai non glielo avesse detto, quantunque forse mai non avesse egli fissato in essa un pensiero. E qui ingegnavasi di convincere sè stessa che quelle cortesie erano forse in lui naturali, erano forse consnetudine di tutti i cavalieri verso tutte le giovinette: ma il cuore voleva la sua ragione, e la faceva rincorrere quei mille ineffabili nulla che sono tutto per gli amanti: le ravvivava tutta la poesia de'primi turbamenti; tante esaltazioni in fondo al cuore, non rivelate dal viso; tanti timori di non esser compresa, tanta gioja d'esserlo stata; nei quali ricordi, mentre venivasi a convincere d'essere stata cara a Buonvicino, vie più l'a-nima sua si avvolgeva tra il labirinto di quei vari affetti che esacerbano un voto fallito, una speranza delusa. Talvolta lagnavasi con sè stessa di non avergli abbastanza mostrato il cuor suo: tal altra condannavasi d'averlo mostrato troppo: indi ritróvando penoso il passato ed il presente, cercava stordirsi, e non vedere in queste memorie se non tante illusioni, di cui sforzavasi sorridere ella stessa compassionevolmente. E vantavasi libera, quarita, smemorata; tórnava ai libri, al suono, ai passeggi; — ma che? quei suoni le recavano a mente una voce che li soleva accompagnare; in quei libri occorrevano cento allusioni ai casi suoi passati e presenti, cento cose ch'egli e aveva spiegato altre volte o che ora desideravano una spiegazione; come riuscivano triste, monotone quelle passeggiate ora che più non ve l'accompagnava la speranza di scontrare qualetuo;

Pure il tempo è gran rimedio anche alle grandi passioni : e Margherita si dovette alfine persuadere d'essersi veramente illusa quando vide Buonvicino intrammettersi delle sue nozze col Pusterla. Trattandosi d'un amore che mai non aveva ricevuto fomento sia da lusinghe di lui, sia da fondate speranze, ella non penò molto per rassegnarsi a deporlo. Del Pusterla udiva parlare da tutti colle lodi che al merito si profondono più facimente quando sia dovisioso: le prodezze da lui compite nell'ultima spedizione di Piacenza, che ne avevano esaltato il nome per tutta Lombardia, non sarebbeno hastate a suscitare nella Margherita un nuovo amore, ma qual è la donna che, all'udire lodato un uomo, non si compiaccia di noter dire E mio?

Richiesta dunque dal padre se sarebbe contenta di aver a marito il Pusterla, non nego: poi quando prese a conoscerlo da vicino, trovandolo ricco delle qualità elle moglio stanno in uomo gentile ed in compito cavaliero, pose in lui ogni ben suo, benedisse il cielo d'averla tanto fortunata, e dacché ebbe la persuasione d'amarlo, d'esserne amata eternamente, gli-promise all'altare il più vivo, il più tenero, il più immacolato affetto.

Le memorie dei tempi non pajono d'accordo che nel lodare la nueva sposa: essa bella, essa cortese, essa spiritosa, d'affabile amorevolezza coi subalterni, d'inesausta carità coi bisognosi, eguale d'umore, conversevole, costante in quella dolcezza di naturale che nelle donne equivale, a quasi tutte le altre doti, e che è il

più opportuno avviamento ad essere e a rendere gli altri felici. Difetti ne avrà certo avuti, e chi no? ma gli storici non ce ne ricordano, forse perchè, così giovane, fu così sfortunata: e l'uomo è tanto proclive a dimenticare i falli di chi merita la sua compassione, quanto a trovarne in chi gli desta invidia. Per altre vie però noi sappiamo che le sue pari la tacciavano di voler parere bella e buona e virtuosa : alcuni, per cui la massima delle virtù consiste nel non far male, davanle colpa del volersi frammettere nelle faccende altrui: beneficava, quindi fece degli ingrati e questi palliarono l'ingratitudine col menarle dietro la lingua; so di chi la chiamava bacchettona; so di chi asseriva che le opere sue non movessero sempre da buone e semplici intenzioni; so di molti più che l'accusavano di non conoscere il viver del mondo perchè sostituiva il sentimento e la schietta sincerità alle compassate cortesie che il mondo insegna e pretende. In somma ella aveva quante qualità bastassero per dar presa alla maldicenza, e per fare beato chi la conosceva e l' avvicinava, tanto più chi la possedeva.

Le strane idee che correvano allora sull'amore maritale, faceano che una donna potesse, anzi (se bella e di garbo) dovesse avere uno o più cavalieri, che a lei dedicassero le imprese loro, o davvero in guerra, o da burla ne'tornei. Anche in ciò la Margherita scossivasi dalle coetanee, perchè non credeva che della mo-

ralità avesse a farsi un affare di moda.

Se il pensiero di Buonvicino mai non le ritornasse alla mente, se non ricorresse ella mai sulle prime fantasie di sua giovinezza, non ve lo saprei dire: ben so come un primo amore difficimente si cancelli o non mai: so ancora che neppure la più rigida virtu può condannare un'incolpevole rimembranza.

Ben altrimenti corse la cosa per Buonvicino.

A torto aveva creduto spenta la sua passione; era soltanto sopita: e quando scorse la sua diletta rendere più l'un di che l'altro felice il Pusterla, senti ravvivarsi la fiamma antica. Per la comune amicizia frequentando la casa di questo, potè notare sviluppate nella nuova sposa le qualità che aveva indovinate in

genere nella fanciulla: nella serena e temperata giocondità ehe essa preparava al marito, vide maturi i
frutti dell' apprestatale educazione. I sogni d'incolpati
gaudj e tranquilli che tante volte lo avevano lusingato
in quet giorni di floride immaginazioni, quando gli
sorrideva la lusinga che di tanto bene potesse una
volta divenir possessore, ora li scorgeva ridotti a realtà;
ma per vantaggio di un altro. E quest'altro era un
amica suo, alla cui contentezza aveva egli dato opera
efficace: un amico che, qualvolta si trovavano insieme,
sfogava con esso la piena d'un cuore in giubilo, ragionandogli della sua fortuna, e coll'ardore d' un nuov
sposo dipingendogli le doti, che ogni giorno maggiori,
veniva scoprendo nella sua Margherita; e lo benediceva
d'averlo consigliato a fissare in essa i suoi votte.

Così da una parte alimentata dalla convinzione dei meriti di essa, dall'altra rinchiusa a più potere sicchè nulla ne trapelasse, la fiamma sua cresceva più sempre. Ben chiamava egli a soccorso la ragione: — la ragione! ottimo rimedio contro il passato e l'avvenire: ma quando il presente incalza, che vale essa mai?

Il Pusterla frattanto, voltosi tutto ad ingrazianirsi la Corte, si era allentato nell'amore verso la sposa. Dissi male: non avea diminuito l'amore; ma un poco alla moderna, vi combinava tutte le piccole ambizioni sociali: lo sofficava sotto un turmulto di altri pensieri, e per segnalarsi nelle cariche, nelle armi, nelle pompe, posponeva le dolcezze incomparabili della vita casalinga. Di gustar questa era egli poco capace; inclinato, come dissi, a non trovare felicità che nella tempesta del cuore e delle azioni: difetto che, dopo sbollito il primo amore verso la Margherita; lo recò persino a cercare altre gioje turbolente in amori contrastati, o nelle rinnovate vicende d'efimere passioni. Eppure, lo ripeto, di mulla scemava la stima e cordialità sua verso la moglic; fenomeno che mi arresterei a spiegare se fosse più raro.

Mesi interi egli si teneva lontano dalla città: anche quando vi stava, occupato tutto alla Corte e ne'erocchi brillanti, hen poche ore gli avanzavano da rimaner a'dianchi della sposa. Allorche a questa toccò il dolore di veder morto il suo dolcissimo padre, il Pusterla

viaggiava col principe fuor di paese, nè accorse a consolarla, pago d'inviarle per iscritto quelle condoglianze, che si poco ristorano quando non escono dal labbro stesso della persona diletta.

Al contrario Buonvicino, in quella sventura, si mostrò vero amico alla Margherita: e fra sè disapprovando la trascuranza in che pareva lasciarla lo sposo, raddoppiò con essa d'affettuose attenzioni, piene d'un nobile

e disinteressato sentimento di pietà.

Ma dalla pietà all'amore è pur breve il tragitto! No: nessuna lusinga può tanto sedurre, quanto la lacrima sull'occhio della bellezza, quanto il piacere di poterla tergere e consolare. La graziosa e muta riconoscenza onde Margherita accettava le sue cure, gli abbandoni che sono così naturali negli istanti del dolore, toccavano vivamente Buonvicino, che sentivasi beato d'aver acquistato i minuti diritti dell' affezione; e la conformità di sentimenti, d'opinioni, di simpatie, i lanci di magnanimità, di commiserazione, più ribadivano in lei l'amicizia, in esso la passione. Perocchè vera passione ormai lo legava alla donna, e più s' infervorò quando la vide madre, madre del più caro bambino, in cui scorgeva incarnate tutte le contentezze dipintegli in altri giorni dalla sua fantasia: quando la vide adempiere i nuovi doveri della maternità con un affetto allegro, coraggioso, scevro d'orgoglio e d'ostentazione.

Margherita in tutti i modi di esso non ravvisava, non volea ravvisare se non una continuazione della bonta, onde già da fanciulla egli la riguardava: altamente poi sentivasi persuasa della virtù del cavaliero, ne quindi manteneva il "riserbo contegnoso e severo, a cui certamente sarebhe rifuggita se punto si fosse acorta ch'egli tendesse ad inspirarle un sentimento che più non poteva essere se non colpevole. Ma gli occhi d'un amante son pur facili ad illudersi! Le piccole cortesie, le delicatezze d'animo gentile, le ingenue confidenze e passionate della Margherita, parvero lasciar a Buonvicino trapelare nell'avvenire delia sua passione qualche speranze, speranze la cui natura egli stesso ignorava, non voleva esaminare: o che, se pure le ii vestigava, non gli pareano che innocenti. Tradire l'avestigava, non gli pareano che innocenti. Tradire l'avestigava, non gli pareano che innocenti.

mico, contaminare una donna cui ammirava ancor più di quel che l'amasse, anzi l'amava appunto perchè l'ammirava, non era pensiero che gli sorgesse tampoco: nulla meglio ambiva che poterle dire come egli ardosse per lei, narrarle quanto amb, quanto pati: mostrarle come non l'avesse ingannata allorchè giovinetta gliene laceva un mistero facile a penetrarsi, e perchè e con quanti spasimi avesse da lei divelto il cuor suo, o almeno tentato: il sommo de'suoi desiderj era poter conoscere ch'essa ne pigliava in grado l'amore, che non le dispiaceva il sapersi da lui adorata, che era contenta dedicasse a lei le cortesie cittadine e le imprese cavalleresche, in cui più sempre egli si sarebbe segnalato.

Così a lui pareva', e così era fors' anche: sebbene questa sia la larva sotto cui comunemente la passione si travisa per iscusare il primo passo, — quel primo passo che poi ad un altro e ad un altro ne porta, di

un modo che sembra inevitabile necessità.

Vero è che Buonvicino, ne'momenti in cui la ragione prevaleva, accorgendosi di queste illusioni, aveva tentato varie guise per distogliere l'animo dal riprovevole sentimento. Viaggiò alcun tempo; ma presto riconò, persuaso che la lontananza fa come il vento, spegme le fiammelle, avviva gl'incendj. Cercò distrazioni nel mondo, ne'divertimenti; ma come ogni allegria parevagli muta, scolorata non divisa con lei t come, al confronto della vanità, dell' egoismo, della sozzura sociale, più soave e cara gli tornava l'immagine della Margherita! Pregò anche, ma ella ponevasi inevitabile fra ui e Dio, come la più bella creatura di questo. Tutto in somma tentò, eccetto quello che pur sentiva unico rimedio, la fuga assoluta.

Tra la forza dunque dell'amore e la persuasione dell'innocenza di esso, Buonvicino deliberò scoprirsi alla bella. Ma con parole, ma di presenza, invano l'avrebbe tentato. Egli che sempre avea taciuto con lei allorquando tale affetto era incolpabile, allorquando presumeva che verrebbe aggradito, come indursi ad aprigglielo ora, quando avea ragione di tremare sul modo onde verrebbe accolto? Ricorse pertanto a que'mezani partiti che sono il ripiego di chi non osa afferrarne

uno, e stabili rivelarglielo per lettera. La meditò lungo tempo, la scrisse, la cancellò, tornò a scriverla, a cancellarla ancora: s'accingeva, poi a mezzo pentito gettava la cannuccia; ricominciava, ripentivasi: nessuna frase era abbastanza temperata, nessuna parola casta abbastanza calzante: — mai verun brano di pergamena non fu sifiattamente tormentato.

Alla fine gli venne compita: e tra che l'amicizia ond'era avvinto alla famiglia, rimoveva ogni sospetto; tra che il Pusterla, tutto degli affari e degli spassi, consumava fuori il più della giornata, egli potè senza timore affidar ad un valletto lo scritto da recare a Margherita.

Ma dal momento che questi pose il piede fuor della casa, quale tempesta nel cuore di Buonvicino! quante immagini! quanti timori! quante speranze! Come avrebbe voluto non aver fatto quel passo, come avrebbe voluto averlo fatto altrimenti! Come ogni parola, ogni frase, ogni concetto della scheda fatale gli ritornava innanzi guasi un delitto, e col pentimento e l'emenda! - Pure, chi sa? » sentiva ragionarsi nella mente. « Forse il valletto se ne dimenticherà; forse non l'avrà trovata in casa: forse occupata con altri, e non glielo consegnò. Me lo riporterà questo viglietto: - voglio lacerarlo - bruciarlo, e.... No: mai più, mai più. -Fuggirò... andrò lontano lontano, ove più non possa intendere il nome suo; me la strapperò dal cuore; almeno ne offuscherò l'immagine con altri amori, con altre cure, con altri stenti, con altri piaceri... Ma tutto questo perchè? non è ella meritevole d'ogni bene? non è la più avvenente, la più nobile, la più gentile fra le donne? - un angelo? E se io mi sono sollevato fino ad amarla, non è dritto ch'io soffra per così degno oggetto? v'è fatica che compensi un premio qual sarebbe la benevolenza di lei? - E se io l'ottenessi? se non le fossi discaro? se me lo dicesse? - No, no: impossibile, impossibile! Sciagurato che fui a tentarla, a turbarne la pace! Torni, torni il messo. - Potessi richiamarlo! potesse riferirmi che non gliel'ha consegnato! >

Così tempestava l'animo di Buonvicino nel tempo

necessario perchè il valletto giungesse da casa i Visconti ov'egli dimorava, sino al palazzo dei Pusterla alla Palla, e ne tornasse: non v'erano oriuoli che gliene misurassero i minuti, ma glieli misurava un alfannoso battito del cuore, una violenta successione di idee, che glieli facevano parere eterni. Passeggiava di su, di giù pel gabinetto: tendeva le orecchie ad ogni più sottile rumore; quel ritardo non v'era cosa che non gli lasciasse fantasticare. Ma sporgendo il capo dalla finestra, dischiusa a ricevere un primo soffio della tepida aria d'aprile, ecco scorge il damigello di ritorno. Ogni passo di questo su per lo scalone era una spinta al coltello che Buonvicino sentivasi fitto nel cuore. Quando lo vide sollevare la portiera ed affacciarsi, non gli resse il cuore di guardarlo in viso, non che d'interrogarlo. Quegli fece un inchino, disse - Consegnato nelle mani della dama » ed uscì.

Quella parola, per naturale, per semplice, per aspettata clie gli dovesse riuscire, lo fe raccapricciare; e abbandonatosi a sedere, una nuova serie di idee sorse a tormentarlo, l'effetto che lo scritto avrebbe a produrre sull'animo della Margherita. Perderne la stima sarebbe stato per lui quel che di peggio gli potesse incontrare. Pure lusingava sè stesso col ripetersi che la letera non era tale, da meritargli così acerbissimo castigo.

— Dunque — chi sa? — forse l'ha aggradita: forse una risposta gentile mi prepara: forse, la prima volta che la vedrò, mi lascerà intendere che non le dispiacque. — Oh! sapere ch'ella mi ama! sentirmelo dire di sua bocca, — vedermelo anche solo mostrato da que'suoi occhi, che sanno dire quanto e più che le parole! Questo, questo, basterà a colmare la felicità mia per tutta la vita. Quanta sollecitudine allora per compiacerla d'ogni suo desiderio! In prodezze d'armi, in cortesie d'onore, che non farò io per venire più sempre più degno ? — Ma.... e se fosse il contrario? se s'adontasse? e mi credesse scellerato? seduttor?....»

Giovani miei coetanei, che venti flate vi trovaste a passi somiglianti, eppure senza tante agitazioni, che freddamente meditaste la seduzione e celiando ne aspettaste il risultato, voi sorridete al veder un cavaliero siffatto, commosso nell'animo da tanta procella, e vi pare di là dal naturale. Ma giovani coetanei miei, una mano sul cuore: se questo somiglia al suo, se gli oggetti in cui ne avete collocato i volubili desideri somigliavano alla Margherita, allora deridete pure il mio cavaliero.



## CAPITOLO III.

## Conversione.

Con questo martello passò Buonvicino la giornata: invano procurò divagarsi in altre cure, in differenti pensieri: la notte non chiedetimi se velasse le pupille: nè il di seguente fu più tranquillo, o l'altro o l'altro. Aspettava una risposta, e la risposta non sapeva venire: temeva, sperava; e quel rimanere sospeso gli venne al fine così tormentoso, che, per togliersene fuori, parevagli avrebbe sofferto meno di mal animo la certezza del peggio. Alcuna volta, per uscire dalla perplessità, proponeva di recarsi da lei, pareva deliberatissimo, indi mutava pensiero: tornava a risolvere, movevasi, usciva, s'avviava per quel quartiere, giungeva a quella via mozza, - un'occhiata alla porta, un sospiro, e passava.

Dopo tanti pentimenti e ripentimenti, pure trovò il coraggio di entrare. Come gli tremavano le ginocchia, come gli bollivano le tempia nel breve tragitto dalla via all'ingresso! il rimbombare del ponte levatojo sotto i suoi passi parevagli una voce di sconsiglio, di minaccia: salendo lo scalone, dovette appigliarsi alla sbarra, perchè gli si annaspavano gli occhi: - v'era entrato sempre con tanto cuore, con si serena baldanza! -Ch' io non sia più uomo? » disse tra sè: e col muto rimprovero rinvigorita la volontà, accostossi all'anticamera, ed ai famigli chiese della Margherita. A lui non tenevasi mai la porta: onde rispostogli che la dama stava nel salotto, mentre un paggio correva ad annunziarlo, un altro ve lo introduceva.

Era un salotto capace, coll'altissima soffitta di travi

maestrevolmente intagliate e dorate; le pareti coperte di pelli a rilievi di colori ed oro: un tappeto orientale era steso sul pavimento: un fino cortinaggio di damasco cremisino ondeggiava sopra gli usci e innatalle spaziose finestre, fra cui telaj arabescati ei piccoli vetri rotondi penetrava la luce temperata. Sul vasto focalare lentamente ardeva un ceppo intero, diffondendo un tepore ancor gradevole in quella prima stagione. Macchinosi armadi di noce de eleganti stipi d' ebano intarsiato ad avorio e messi ad argento e madreperla, crano addossati alle pareti: qui e qua alcuni tavolini, comiglianti a quelle che oggi la comodità o l'imitazione ritorna di moda.

In una di queste sedeva la Marghérita, in abito di semplice eleganza; e poco da lei discosto, muta e indifferente come una decorazione, sovrà umile sgabello lavorava una damigella. Margherita, pareva allor allora avesse deposto sul predellino il tombolo, sul quale coi piombini stava tessendo trine, occupazione prediletta delle sue pari, ed erasi recato in mano un libriccino di pergamena, riccamente rilegato, con borchie di oro

cesellate finamente.

Senza levare gli occhi da questo — Ben venutot : esclamò ella con accento melodioso e con un molle chinar di capo, allorchè il paggio, alzando l' usciale, ripetè il nome del cavaliero che introduceva. L' agitazione propria non permise a Buonvicino di notare se, nel suono della voce di lei, qualche tremito annunziasse l'interno commovimento: ma per legare discorso — Qual'è, madonna (le chiese) il libro che ha la forture di carene le discorso.

tuna d'occupare la vostra attenzione?
 E (rispose ella) il dono più caro di che mio padre mi presentasse quando venni sposa. Caro padre l'Negli anni di sua senile quiete, occupava d'ogni di qualche ora a scriverne una pagina; coll'accuratezza che voi vedete, miniò egli stesso ed indorò queste lettere capitali: son di sua mano questi ghirigori del frontispizio: ma il meglio, oh il meglio sono le cose che vi ha vergate, col titolo di Consigli a mia figlia. E me lo consegnò coll'ultimo bacio allorchè



mi congedò dalla sua casa a questa. Pensate s'io
 mel tenga prezioso! Anzi, poichè la ventura vi guidò
 in buon punto, parrei troppo ardita se, avendo voi
 ozio, vi pregassi a farmene un poco di lettura?

Un desiderio della Margherita era sempre il suo; quanto più questo, che lo toglieva da una situazione tanto penosa ed impacciata? Accostato adunque uno scannello, tosto si fu sedutio poco lontano da lei. Margherita riprese le sue trine; la damigella continuava a cucire, e Buonvicino, con avido movimento pigliato il libro, seguitando là appunto ove la dama mostrava

d'averne sospeso la lettura, a voce alta incominciò:

- Ma sia pure, figliuola mia, che la passioneti tolga di mente quel Dio che chiamasti testimonio de' giuramenti fatti allo sposo: non badare nulla agli uomini, i quali, senza udire le discolpe, ti condanneranno all'inappellabile tribunale dell'opinione: deva pure il tuo consorte ignorare per sempre i torti tuoi, — qual sarai tu con te stessa? Consumato appena il fallo, addio serenità: cento timori t'assalgono: a cento menzogne ti trovi costretta; e un passo dato in sinistro a mille altri ti conduce.
- « Tante ore passavi col marito, in quella mite gioja senza ebbrezza, che solo in grembo alla virtù si ritrova; con lui dividendo, alleggerivi le tribolazioni, retaggio dell'uomo nell'esiglio. Ora egli dee venirti odioso, egli continuo rimprovero del tuo peccato, egli la cui vista ti rinfaccia un giuramento, onde libera ti legasti seco, e che poi sleale hai violato. Se d'altro t' incolpa, se ti bistratta, vorresti giustificarti, ma la coscienza ti grida che meriti ben di peggio. Se ti accarezza - oh qual cosa più straziante che le fidenti carezze d'un oltraggiato? I suoi affettuosi abbandoni lacerano l'anima tua ben peggio che i corrucci, che l'oltraggio, anzi più che un pugnale. La notte, nel letto testimonio di sereni riposi, quieto, sicuro egli ti dorme a lato: - dorme quieto, sicuro, a lato di colei che l'offese, che lo detesta come ostacolo alle fantastiche sue felicità. Ma il placido dormire non è più per te: egli è là per rimproverarti tacendo. Nelle penose ore

della lunga veglia, t'ingegni stornare il pensiero sulle cure della vita, sui passatempi; cerchi bearlo in quell'oggetto che chiami il tuo bene e ch'è causa d'ogni tuo male: ma in ciò pure che dubbi, che delirij! Degli affetti suoi chi ti assicura? Te n'ha egli neppur dato prove quante il marito? — M'amera, tu dici, perche l'amo. — Or non t'amava il tuo sposo? e lo tradisti. Bene; e se l'amico tuo ti trascuri e disprezzi, cosa gli dirai tu? rimproverarlo d'infedeltà, rinfacciargli i gui-ramenti? Ma il bene stesso che gli vuoi non è un'infedeltà, uno spergiuro? Allora abbandonata da esso, ove ricorrerai? allo sposo ingannato? ai figliuoli posti in dimenticanza? alla pace domestica demeritata?

Tali sono le tue veglie. E quando pure il sonno la tregua alla fatica de' pensieri, che sogni t che visioni? Tu ne balzi atterrita, e fissi gli occhi sullo sposo. Oli forse, tra il dormire, ti usci dal labbro una parola che tradisse il tuo segreto: lo guardi spaventata: egli gnarda te carezzevole, e ti domanda, Che hai? — Oh l'animo

tuo in quel punto!

« Ed ecco intorno i bamboli, cari, vezzosi, dolcisarezzi, li carezza il padre, li bacia, li palleggia, ne guida i primi passi: insegna alle labbra infantili a ripetere il suo nome, il tuo; con essi viene a ricrearsi dalle sollecitudini de' negozi; all'innocenza loro cerca il balsamo quando il nausearono la prepotenza, l'orgoglio, la doppiezza degli uomini. E ti dice: Diletta mia l' quanto è soave quest'età; quanta affezione ci lega al nostro sangue!

« Miserabile! perchè impallidisci?

« Poi coll'immaginazione egli previene il tempo, quando, già vecchio, si vedrà ringiovanire in quegli esseri amati, e guidato a mano da loro, ritesserà la tela della vita: Essi saramno buoni, è vero, diletta mia? buoni come la madre loro; e consolazione nostra come essa fu sempre la mia.

• Čhe? tu chini la fronte? arrossisci? premi al seno il più piccino, non per impeto d'affetto, ma per velare il turbamento del viso? Suvvia, sta ferma: che temi? Dio non v'è, o non cura, o perdonerà per un sospiro che g'il darai quando il mondo l'avrà abbandonata. Gli uomini non ne sanno nulla: nulla mai ne saprà il tuo consorte.... Oh, ma che importa? Lo sa la coscienza tua: te lo rinfaccia con voce insistente che non puoi soffocare, cui non sai rispondere: essa ti mostra davanti una strada di menzogna e di raggiri, per cui sei costretta a scendere più rapida, quanto più inoltri pel declivio: vorresti fernarrit e non puoi.... guai, guai se ti porta fin là, dove neppure ti giunga la voce della coscienza!

« A ciò, figlia mia, a ciò vuol ridurti colui che tenta rapirti all'amore del tuo sposo. E costui ti ama? —

Grösse stille di sudore gocciavano dalla fronte impalidità di Buonvicino mentre leggeva: il cuore se gli serrava: sentivasi mancare: più e più floca gli veniva la voce; — qui alfine del tutto gli mancò. Depose il tibro, o piuttosto se lo lasciò cascare di mano: rimase cogli occhì a terra confitti, nè per alquanti minuti potè riavere la parola. Margherita seguitava ad aggruppare i filli, movere i piombini, trapiantare gli spilli del suo lavoro, studiando mostrarsi tranquilla: ma chi vi avesse posto mente, dallo scompiglio dell' opera avrebbe argomentato allo scompiglio dell' interno. Neppure a Buonvicino poterono rimanere inosservate alcune lagrimo che, per quanto ella si ingegnasse di rattenere, le caddero dagli occhi sul lavoro. — Qual merito avrebbe la virti, se le sue vittorie non costassero nulla?

Dopo un intervallo di silenzio, egli si levò; e facendosi forza quanto poteva maggiore per rendere salda la voce — Margherita, (esclamò) questa lezione non sarà perduta: quanto mi basterà la vita, ve ne

ayrò obbligazione ».

La dama levò sopra di lui uno sguardo di quell'inestabile compassione che sorse prova un angelo quando
osserva l'uomo alla sua tutela commesso inciampare
nella colpa, da cui prevede che frappoco risorgerà, bello
del pentimento. Poi non appena Buonvicino su uscito,
non appena intese l'imposta rabbattersi sull'osservata
orma di lui, concesse libero sogo all'affanno, sin allora penosamente frenato; si alzò, corse alla culla ove
dormiva il suo Venturino, lo baciò, lo ribaciò, e sulla

tenera faccia del vezzoso infante lasciò sgorgare un terrente di lacrime, ultimo tributo che pagava alle memorie della gioventù, a quei primi affetti che aveva lusingati perche innocenti. Una madre, nei pericoli del cuore, a qual asilo più sicuro può riparare, che all'innocenza de suoi bambini? E il bambino apri gli occhi, quegli occhi di fanciullo in cui il cielo pare riflettersi in tutta la serena limpidezza; fissò, conobbe la madre e gettandole al collo le tenere braccia, esclamò:

- Mamnia, cara mamma! >

Quella parola come sonava in quel momento preziosa, illibata, santa alla Margherita! Tutta ne godette la votuttà: in quella trovò di nuovo la calma, la sorridente tranquillità d'un cuore che, il momento dopo la pro-

cella, esulta d'esserne uscito illeso.

Buonvicino andossene come fuori di sè; non distinse la scala, i servi, la porta, la via: errò lungo tempo come il caso lo portava senza vedere, senza udire, Era, non so se l'abbiamo accennato, il giovedi santo: giorno d'universale compunzione, quando, siccome oggi ancora molti, così tutti in quel tempo solevano girare alla visita dei sepolcri in cui si cela il Sacramento, per commemorazione di quel glorioso in cui stette riposta la salma dell' Uom Dio, nel di che fu consumata la rigenerazione del genere umano. Torme d'uomini, di. donne, di fanciulli, poveri cenciosi e mezzo ignudi, contadini in zoccoli e giubbone di stamina, cavalieri, in ricco abito ma dimesso, senza piume, senza le armi, empivano le strade, quali solitari, quali a coppia, in fila o a disordinate torme seguitando una croce, da cui, tolto il divino peso, cascava una sindone a festone. I più camminavano scalzi, molti non d'altro coperti che d'un sacco: alcuno ripeteva ad alta voce il rosario, e un disaccordo di voci piangolose gli rispondeva: altri intonavano lo Stabat mater e i salmi del re penitente: o mormorando in tono compunto il miserere. ad ogni verso si percotevano le spalle con flagelli di corde aggruppate: alcuno, quasi ciò fosse poco, ravvolto sino al capo in ruvido traliccio e cosperso di cenere, avviavasi lento con dietro due o tre famigli o confratelli, che tratto tratto gli scagliavano sul dorso sferzate

di tutta forza. Ed ecco comparivano numerose confraternite di maschi e donne, imbacuccati; schiere di frati e di monacho non legate alla clausura; e tutti nude le piante, le mani giunte, gli occhi a terra, scoronciando, cantando, singhiozzando.

In tal modo passavano da una all'altra delle sette basiliche principali, di cui le più rimanevano allora fuori del ricinto delle mura; e giunti in ciascuna, fra le adorazioni che vi prestavano, e le memorie del maggior mistero d'amore e di espiazione, raddoppiavano le preci, il canto, il piangere, il gemere, il picchiar de'petti, il flagellarsi.

ba eiascuna parrocchia pòi venivano alla visita lunghe processioni; in tutte era un uomo vestito da Cristof, con un pesante crocione sulla spalla: e intorno a lui donne che figuravano la Vergine, la Maddatena, santi dogni età, d'ogni nazione, innalizanti gemiti di pietà: nel mentre altri, vestiti alla foggia che i molti pellegini avevano veduto usarsi in Palestina, dovevano figurare i 'Giudei, Pilato, Erode, Longino, il Cireneo; e ciascuno rappresentava secondo il suo personaggio, e proferiva strane parole, interrotte da' gridi, dai singhiozzi degli spettatori, da un frastuono di raganelle e di mazze percosse per le muraglie e contro le porte, onde i fanciulli in frotta manifestavano l'incomposta loro devozione.

Un saltambanco cieco, montato sur un tavolotto, con una tal quale flebile e monotona cantilena, ripeteva una composizione rozza se poteva essere, e che oggi desterebbe sorriso e disprezzo ("), allora moveva lacrime

(\*) Abbiatene qui un saggio:

Sentii de la paxion de Dè, Qual el sostene de Il Zudè, Che ve vojo dir e contare Se vòu me voli ascoltare, Com'ella fo et en qual mesura, Segondo che dise la Scrittura: Perzò pregò sel ve piaze Ca vuu le debia odir en paze E odir in gran pietate Del re de sancta majestate , Zoò Cristo fol de Dè di devota compassione. L'intenta plebe affrettavasi di gettar un quattrino nel bossolo del povero cieco: ad alcuni di que' robusti uomini, educati o cresciuti per la guerra, che non avevano mai compatito ai travagli veri e presenti de'loro simili, ora udendo rammentare le volontarie pene dell'Innocente, s'imbambolavano gli occhi: e taluno, battendo la scabra destra sull' elsa della spada, esclamava: — Oh, che non éramo la noi a liberario!

Frati intanto, o palmieri coperti del sarrocchetto, profittavano di quell'ardore, di quel commovimento per dipingere gli orrori onde aveano veduta oppressa la Terrasanta dai Musulmani, ed incoravano chi avesse fede a voler redimerla col ferro, o almeno coll'oro sollevarla.

In mezzo a questo brulichio di popolo, a questa bizzarra mescolanza delle cose più serie colle burlesche, carattere d'emezzi tempi; fra lo spettacolo grandioso d'una gente intera che si condolca dei patimenti di tredici secoli fa, come fossero di jeri, passava Buonvicino, ora hasciandosi dalla calca trasportare, ora fen-

> Che fo traido dai Zudè. E che durò gran paxion Senza nessuna offension. Ma per nui miseri peccator Soffri obbrobrio e desonor, E per nuu sol preso e ligao E tutto nuo despojao. Color eli'il presen e ligan D'aguti spin l'incoronan. Suso in alto lo faxian stare, Poi se l'infenzean adorare Con befe e con dcrexion Tutti stavan in sinceion, E sì dixean : Quest'è re, Ma no gli'aveano bona fe, Po ghi coprian i ogi e'l volto, Chel no vise poc ne molto, Una grand eana chigi avean Entre lor se la sporzean, ecc., ecc.

dendola a ritroso, ma coll'occhio a terra, quasi temesse incontrar un accusatore in ogni volto che fissasse: assorto ne'suoi pensieri così, che uno, al mirarlo, potea crederlo più di tutti compreso dalla pietà universale. Era in quella vece un travaglio fero, insistente, di pensieri, di fantasie, di sgomenti, che gli si stringevano attorno come la folla ond'era circondato. Ma dalla folla si sviluppò alla fine, e cacciossi fuori della città. Il sole piegava al tramonto, un vento impetuoso, come suole di quella stagione, fischiava tra i rami delle piante, ove appena cominciava a rifluire il succhio vitale, ed agitava le erbette rinnovate al raggio del sole, che, dopo il torpore invernale, le fomentava traverso un aere, la cui limpidezza non era offuscata ancora dalle crasse esalazioni de'prati marci.

Ouivi trovata alfine la solitudine, tanto desiderata agli animi commossi, s'abbandonava Buonvicino a' suoi sentimenti, - sentimenti opposti d'amore, di dispetto, di gioje, di tribolazioni, di speranze, di repetio. Sedeva, girava, meditava : or rivolgeva gli sguardi sovra la città, sulle torri ove ammutolivano i sacri bronzi; sugli spaldi ove le ronde passeggiando, ad intervalli gridavano e si rispondevano, Visconti, Sant'Ambrogio, Onesto grido, ritraendolo a pensare ai mali della sua patria, lo svagava un istante da' suoi propri: - ma i mali della patria non erano gran parte, anzi la maggiore de'suoi? Riandava i tempi della passata libertà, paragonandoli ai troppo diversi che ora gli pesavano sopra, ed ai peggiori che vedeva avvicinarsi; ricorreva le balde speranze giovanili, guando si figurava libero in libera patria. a giovare col braccio e col consiglio i suoi cittadini . salire ai primi onori, meritar lode e gloria nel pubblico: - in privato poi... E qui tornava alla Margherita, a lei ancor fanciulla, ancora un bottoncino di rosa che da lui aspettava l'alito vivificatore : un cuore innocente, che ad una sua parola poteva sorgere al pieno sentimento di un'intemerata felicità. Ah I tutto era disparso; disparsa la pubblica speranza, disparsa la domestica contentezza. - Lei almeno, lei sia felice, e goda anche la norzione di bene che a me fu negata. - Felice?.. bene?... ed io, sciagurato, io osai d'insidiarne la purezza 9

• 0 - 11 Geo

io aspirai a turbare per sempre la tranquillità di lei, d'un amico?

Fra questi e somiglianti pensieri, Buonvicino s'accostò alla postierla d'Algiso, come chiamavano quel ch'oggi il portione di San Marco; ed entrato, si trovò a fianco della chiesa degli Umiliati di Brera. Nel giorno e nell'ora che Buonvicino vi capitò, pochi devoti, quelli soli cui l'età o le occupazioni impedivano di visitare cogli altri le sette chiese, traevano qui ad offrire la solinga loro preghiera a Colui che tutte e da per tutto le ascolta.

L'ordine degli Umiliati era nato in Milano, forse tre secoli prima, da alcuni laici congregati a far vita devota in case comuni, ove le donne non erano dagli uomini appartate. San Bernardo, quando viaggiava persuadendo l'Europa a precipitare sopra l'Asia per impedir che la mezza luna prevalesse alla croce, Maometto a Cristo, la civiltà alla barbarie, dettò qui agli umiliati le regole per cui alcuni vennero unti sacerdoti, segregati i due sessi; onde rimase formato il secondo ordine di cui erano questi. che sovra un prædium, e volgarmente breda o brera, avevano fabbricato il convento che conservò l'antico nome. Il terzo ordine riconosceva per istitutore il beato Giovanni da Meda, che nella casa di Rondineto, oggi collegio Gallio a Como, fondò i preti umiliati. Tanto crebbe l'ordine, che nel solo milanese possedeva ducentoventi case (case e canoniche chiamavano i loro conventi). ed in ciò si distingueva dagli antichi di san Benedetto, e dai recenti di san Domenico e san Francesco, perchè, dedito per instituto all'operosità manifattrice. La seta in quei tempi era cosa rara, ed una libbra pagavasi fino 180 lire: nè Milano pare ne abbia posseduto manifatture prima del 1314, quando molti Lucchesi avendo perduta la patria per la tirannide di Castruccio, si sparsero per l'Italia portandovi quell'arte che già tra loro floriva. Vivissimo all'incontro era in queste parti il traffico ed il lavorio della lana, e gli Umiliati ne facevano la parte maggiore. Nel 1305, questi di Brera appunto aveano inviato alcuni dei loro a piantarne manifatture sino nella Sicilia: per Venezia spedivano a tutta Europa gran quantità di panni, e guadagnavano immense ricchezze, con cui compravano poderi, soccor<mark>revano i bisognosi, e potevano per sino, nelle debite proporzioni, prevenir quello che fece la Compagnia delle Indie in inghilterra, col servire di somme e il patrio Comune</mark>

ed Enrico VII imperatore ed altri sovrani.

Gran credito perciò godeva quest'ordine; e sovente ai membri di esso affidavansi pubbliche incombenze singolarmente di riscuotere le gabelle, percepire i dazi alle porte della città, trasportare pecul), conservare pegni. Ma essendo d'ogni istituzione umana il corrompersi, tralignarono anche gli Umiliati: le ricchezze ben acquistate furono convertite male; all'operosità subentrarono l'ozio e i vizi che ne conseguono: immensi tenimenti erano goduti in commenda da pochi prevosti che sfoggiavano in lusso di tavola e di trattamenti: lanto che gli scandali che ne nascevano indussero san Carlo Borromeo a domandarne l'abolizione nel 1370, destinando gran parte dei loro beni a favore d'un ordine allora nascente, i Gesuiti.

Questi pure, passato il loro tempo, vennero dal papa distatti, e il grandioso palazzo ch'essi avevano fabbricato a Brera, fu destinato all'istruzione, all'astronomia, alle belle arti, di cui oggi sono colà le scuole ed i

modelli.

Così ad un podere successe una manifattura, a questa l'educazione, infine il culto del bello: sicchè quel palazzo può in alcun modo segnare l'andamento della società.

A quel posto però, nei giorni di Buonvicino, sorgeva un monastero, disadorno secondo i tempi, ed una chisadorno secondo i tempi, ed una chisadorno secondo i tempi, ed una chisado i stile gotico, lavorata di fuori a marmi scaccati bianco e nero. Sui due campi laterali vedeansi dipinti da una handa il beato Recco, pio pellegrino di Mompellieri, morto pochi anni innanzi dopo essere vissuto in continuo servigio degli appestati, perlocche veniva riverito e invocato come tutore contro i contagi, che allora di fréquente ripullulavano; dall'altra un san Cristoforo, persona gigante, con un Gesù bambino a cavaluccio; effigie che poneasi sulle facciate e lungo le vie, perche credeano che il solo mirarla desse la buon' andata, e preservasse' dalle morti improvvise. Nel mezzo si apriva

una portella, cui faceano stipite certi fasci di colonnine ritorte a spira, con attorno fiori, rabeschi, uccelli; e che sorreggevano un arco acuto, di sopra il quale sportava un terrazzino, sostenuto da due colonne di porfido, le quali, invece di base, impostavano sopra due grifoni na toto di spiegare le ale. Quel terrazzino era il pulpito da cui, ne' giorni festivi, i frati predicavano alla folla concorsa in sul sagrato, all' ombra d'un olmo centenario.

V'ha dei momenti, quando l'animo nostro è disposto, quasi direi necessitato a meditare su tutto ciò che s'affaccia ai sensi: le cose medesime, che cento volte s'erano vedute con indifferenza, toccano e colpiscono.

Quante fiate Buonvicíno era passato innanzi a quel piazzuolo, a quell'olmo, a quella chiesa senza più che inclinarsi, come si usa ai luoghi benedetti! Ora vi si fermò: tenne gli occhi sopra una porta che, di fianco alla chiesa, introduceva al convento, e vi lesse scritto: ho loco isto dabo pacem.

La pace? non era quella ch'egli avea perduta? che andava rintracciando? un momento di calma non era la più ambita delle dolcezze fra le sue burrasche? Perchè non entrare laddove era promessa?

Ed entrò.

I conventi, in qualunque concetto voglia aversene la santità e la vita contemplativa, erano però un ricoverò a cui voloniteri rifuggiva l'uomo sbattuto dagli affanni. Il loro silenzio, la devota quiete, quel distacco dagli affari mondani, li faceva somigliare ad isole fra il turbolento mare della società: e il cuore bersagliato dalla fortuna (onesta parola, onde si velano la slealtà, l'ingratitudine, l'incongruenza degli uomini) vi cercava, e spesso anche vi trovava il balsamo della dimenticanza.

Fra i pochi casi di mia vita, non m'usciranno mai dalla mente otto giorni, che volli. vivere in un monastero. La situazione di quello, sotto incomparabile temperie di cielo, ricreato dalla vista d'un' ubertosa amenità campestre e montana, contribuirono senza dubbio a rendermi la tranquillità ch'io era venuto a domandarvi. Ma sotto que' portici taciturni, in quelle fughe di corridoj, non popolati che da persone in ogni appa-

renza diverse da quelle che siamo avvezzi scontrare pel mondo, sempre mi tornava al pensiero Dante Alighieri, quando, errabondo al par di me, lasciata anch'egli ogni cosa più caramente diletta, anch'egli indispettito colla partia e coi compagni di sua sventura, là per la diocesi di Luni si assise in un chiostro a meditare. Dove un frate, vistolo rimanere così a lungo osservando, gli si appressò chiedendogli: — Che volete, che cercate, buon uomo? Egli rispose : — Pace?

E per desiderio di pace Buonvicino si condusse sotto l'atrio, ove la tettoja proteggeva i muricciuoli, disposti ai pitocchi che numerosi, principalmente nella carestia d'allora, venivano per le zuppe ivi distribuite ogni mezodi. Sulle pareti da lato vedeasi la storia, vera o favolosa, dell'istituzione degli Umiliati : e chi oggi in quel palazzo ammira i capolavori degli artisti antichi e de' moderni, a fatica saprebbe figurarsi la rozzezza onde allora v'erano pitturate a guazzo certe immagini lunghe, smilze, in punta di piedi. senza movenze n'e scorci.

senza ombre, nè fondo, nè terreno.

L'indovinare che cosa signilicassero non sarebbe stata facile impresa, se non fossero venuti in soccorso caratteri e versi non meno grossolani. A manritta dunque si mostrava un diroccamento di case, di mura, di chiese, e la scritta Mediolano indicava doversi intendere le rovine di questa città, allorchè rimase desolata per opera dell'imperatore Federigo Barbarossa e de'suoi confederati, pur troppo italiani. Sul dinanzi, alcuni in abito dimesso, parte in ginocchio, tutti colle mani giunte, avevano a significare i cavalieri milanesi che, secondo la tradizione. fecero voto, se mai la patria si rassetasse dalla schiaviti, di congregarsi a vita di penitenza e di santità. Ciò dichiarava la sottoposta iscrizione in questi che, almeno nell'intenzione dell'autore, erano versi:

Come diruto Mediolano

De Barbarossa cum la mano
Li militi se botano a Maria
Ke laudata sia.

Erano dalla banda sinistra figurate delle case, quali

finite, quali ancora in costruzione, per indicare Milano, se distrutto dalle dissensioni, or rifabbricato dall'affrattellamento de' Lombardi: e una dozzina fra sigmori e dame, non distinti che dal prolungarsi a queste la guarnacca bianca fino sul tallone, mentre agli altri dava appena al ginocchio, recandosi a braccio e in collo de'ardelli, cioè i loro averi, drizzavano ad una chiesa, sovra la quale, fra certe nuvole che avresti scambiato per balle di bambagia, appariva la Madonna; e la scritta diceva:

Questi enno li militi humiliati Quali in epse civitati Solvono li boti sinceri: Dicete un'ave, o passeggieri.

La rusticità dei versi e del dipinto non offendeva Buonvicino a poco meglio abituato; poichè, sebbene fossero già vissuti Dante e Giotto, ristoratori della poesia e della pittura, sebbene i canti di quello fossero letti pubblicamente e commentati in Lombardia, e Giotto fosse venuto qui a dipingere in Corte di Azone Visconte, non per questo il gusto era diffuso; e non era l'infimo degli scolari d'Andrino da Edesia pavese quel che aveva eseguito il grossolano dipinto.

Bensì la storia quivi presentata rispondeva bene allo stato interno del nostro Lando, talchè vi stette alquanto fiso in muta contemplazione. Angiolgabriello da Concorezzo, portinajo, allorchè lo vide accostarsi alla soglia, si trasse da banda, dicendogli :— Iddio vi benedica :; ed esso entrato, si trovò in un cavedio erboso, nel cui mezzo un pozzo, presso al quale verdeggiava un agnocasto, arboscello che nei chiostri mai non lasciavasi mancare, credendo giovasse a mantenere illibata la castità. Tutt' intorno girava un portico in volta, sostenuto da pilastrelli di cotto, sotto al quale altre immagini, del merito delle prime, istoriavano la vita operosa d'alcuni santi, come san Paolo che tesseva fiscelle, san Giuseppe intento alla pialla, i Padri dell'eremo che faceano carità insieme trecciando foglie di palma.

Del resto ogni cosa quieto. Passeri a migliaja stormivano su per le tettoje, mentre qualche rondine primaticcia aliava esplorando e meditando il nido sotto quelle volte ove mai non le era stato turbato: i numerosi telaj, che si vedeano disposti negli spaziosi cameroni, riposavano in quel di, sacro al meditare: tratto tratu papariva alcun frate in tunica di lana bianca, con sovr'essa un' onesta, pur bianca, cinto i lombi d' una coreggia, cogli zoccoli in piede e coll'aria di grave mestizia, conveniente al solenne lutto di quel giorno. Erano avvezzi a vedere estranei vagare per le loro case: non ne faceano meraviglia, non domandavano, non temevano: la religione proteggeva le ricchezze ivi racolte, e rendea sacre le persone che la divozione o la sventura vi conducesse. Onde se passavano da lato a Buonvicino, esclamavano Pax vobis, e seguitavano la loro via.

Tutto questo insieme faceva su Buonvicino l'effetto d'un placido zefiro sopra un lago mareggiante. Vagò osservando, riflettendo; e il suo passo, dapprima frettoloso ed incomposto, veniva lasciando la furia, e dando indizio della calma che poco a poco le subentrava. Udivasi fra ciò un accordo di voci, ma fioco, lontano, come uscisse di sotterra, intonare una lugubre melodia; dietro al cui suono, Buonvicino arrivò nella chiesa. Era affatto oscura, affinchè meglio aiutasse il raccoglimento: nessuna lampada, nessun cero luceva sullo spogliato altare; un bisbiglio di preghiere, fatto da devoti che non si vedeano, ricordava gli angelici spiriti che, nel giorno medesimo, eransi intesi gemere invisibili nel tempio di Gerusalemme, quando moriva il loro Fattore. Nella confessione, o come diciamo noi Lombardi, nello scuruolo, i frati ripetevano a vicenda le lamentazioni di Geremia, e il racconto così semplice e così appassionato della morte di Cristo.

Tentone s'inoltrò Buonvicino, ed appressatosi ad una delle sedici colonne che in tre navate dividevano il tempio, trovata alcuna cosa, le si inginocchiò davanti, e tastando s'accorse esser un avello, con sopra effigiato colui che in esso riposava. Era di fatto il sepolero di Bertramo, primo gran maestro generale degli Umiliati, che aveva loro dettate le costituzioni, ed erasi addormentato in Dio net 1257.

Sopra quell' urna appoggiato il capo, Buonvicino

piause, dirottamente pianse. Una devota compunzione tutto l'aveva preso: il pensiero d'un Dio, d'una fine che tutti aspetta, d'un Giusto soffrente per le colpe altrui, d'un dolore universale, era sottentrato al sentimento delle personali affezioni, all'idea dei danni antichi, del recente errore, della patria, di Margherita, di quanto il mondo l'avea fatto godere e soffrire. Quel godere del mondo (egli pensava) a che-riesce se non a scontenti e noje? Qui invece all'austentià della quaresima, al lutto di questi giorni suceederà il tripudio, l'alleluja: l'altro domani, scontrandosi per le vie, l'un l'altro salùterà esclamando, *È risorto l*—salubri penitenze che si risolvono in una santa esultazione!

Ciò meditando, Buonvicino si senti toccar il cuore, e fermò la risoluzione di togliersi dal tramestio umano, e rendersi tutto a Dio. La sera non usci dal convento: chiese d'essere annoverato tra i fratelli, e l'ottenne : in breve fu vestito e professato. Persona di tal credito fu tenuta un prezioso acquisto per la congregazione: la fama se ne diffuse tosto, senza che destasse gran meraviglia, perchè non erano rari somiglianti casì. I buoni ne henedissero il Signore; Buonvicino più fu diletto da' suoi amici, più rispettato dai padroni: i malevoli stessi ora ch'egli più non dava ombra, ne confessavano i meriti.

e le virtù.

Egli, assaporando quella pace di Dio che oltrepassa ogni intendimento, per alcun tempo attese alle cure comuni del nuovo suo state: risolto poi d'ordinarsi prete, si per esercizio di pazienza, si per acquistare una cognizione buona a tutti, indispensabile ad un sacerdote, prese ad esemplare la sacra Bibbia. Oh allora che pascolo trovò all'intelligenza e al cuore! Oltre la rivelazione delle superne verità, quanto conforto ne trasse a' suoi casi, quante consolazioni! quanto impulso al bene! Nei canti de' profeti sentiva continuo l'amor di patria ond' esso avea caldo il petto; la sventura v'è ogni tratto ricreata di speranze; l'ingiustizia che, o manifesta o colla maschera del diritto, signoreggia, trova colà un continuo appello ad altri giorni, ad altro giudice; concordia, amore, eguaglianza, giustizia animano da capo a fondo quel libro, nel cui studio Buonvicino, accorgendosi quanto gli uomini ne deviassero operando a fini personali anzichè al ben comune, dividendosi in oziosi che godono e faticanti che stentano, in ribaldi che ingannano e sopraffanno, e leali che beneficano e soffrono; non che prendere odio per gli uni, disprezzo per gli altri, gli abbracciava tutti in generosa benevolenza e nell'intento d'amicarli, di concordarne gli sforzi a quella che è prima condizione d'ogni sociale progresso, la moralità.

Molto durò, discosto da ogni pratica di gente : cominciò poi ad uscire predicando, e allora gran fama si levò. più che della sua bravura, della grande sua bontà. Diffondevasi tra il popolo, massime nella campagna; giacchè pel popolo, diceva egli, pei poveri specialmente ha parlato Cristo, fra i volgari scelse i seguaci suoi, leprimizie della Chiesa. Ne instruiva dunque l'ignoranza sulla eguale origine degli uomini, sulla comune destinazione; mostrava donde veniamo, dove si va; i più semplici doveri, le più schiette virtù di padri, di figli, di sposi, d'operaj erano perpetuo suo tema; ingenuo e fin volgare nel dir suo, sminuzzando il pane della parola secondo la capacità; facendosi, come Eliseo, piccolino per ravvivare le piccole membra.

Passava quindi in concetto di santo : poichè, sebbene non fosse andato pellegrino al monte Gargano, a Roma, in Terrasanta; sebbene non facesse di que' miracoli di cui smoderata era allora la frequenza, operava però il miracolo più insigne, quello di render buoni gli uomini colla voce e coll' esempio. E poichè allora pur troppo fra quelle razze ineducate succedevano frequenti risse di contumelie e peggio, tutto egli davasi nel ricomporre la concordia, e mirabili effetti otteneva di

conversioni.

Molti potrei raccontarne, se non udissi alcuno de' miei lettori domandarmi se questa sia una leggenda di santi. Dirò dunque soltanto come una volta (questo accadde in Varese, mentre egli trovavasi colà nella Cavedra, casa del suo ordine) uno de' Bossi ed uno degli Azzati, primarj borghesi, erano venuti a parole, dalle parole ai fatti : e dietro loro una turba parteggiante minacciava un sanguinoso scompiglio. - Bisogna chia-



mare fra Buonvicino » suggeri alcun prudente. Così fanno: egli accorre, procura mitigar gl'irritati, rammentando le promesse e le minacce del Cristo, che ci vuole umili al pari di sè; ma il Bossi, che era dei due il più tracotante e bizzarro, cieco nella collera, volse il furore contro il frate, e bestemmiando Dio, le cheriche e le cose più riverite, cominciò a picchiarlo.

Picchiare un religioso era tenuto tal sacrilegio, che gli astanti parte si ritrassero come atterriti, parte s'ac-

cingevano a volerne vendetta.

E Buonvicino, su quel primo momento, sentendo più l'impulso delle antiche abitudini, che non la legge d'abnegazione che erasi da sè medesimo imposta, afferrato l'assalitore, l'ebbe sbattuto a terra, e alzava il pugno contro di esso; ma l'ira diede luogo subitamente, rientrò in sè, mise un sospiro, quasi dolente che l'antico uomo ad ora ad ora ricomparisse: e sollevato il temerario, se gli inginocchiò davanti, ed incrociando le braccia sul petto, con umiltà tanto più sincera quanto che era generosa, gli disse: - Perdonatemi! non sapevo quel che facessi »:

L'atto pio commosse il prepotente, il quale cadde egli medesimo a'piedi dell'offeso, chiedendo a gran voci perdono, misericordia; e tornato a coscienza, diventò esempio di quelle cristiane virtù, di cui la somma è

la carità.

Nè meno famoso venne Buonvicino a Milano. In tempi che tutto andava per collera e fazioni nella chiesa, nel foro, nelle scuole, nei conventi, sul campo, i contendenti s'ingegnavano di trarre il frate dalla loro. Nel più vivo erano le quistioni teologiche se la luce apparsa sul Taborre fosse creata od increata; se il pane che mangiavano e la tunica che vestivano Cristo e i suoi fosse di loro proprietà o d'uso soltanto; se gli angeli ed i santi godessero della beatifica visione della divinità. ovvero stessero sotto l'altare di Dio, sotto la protezione e consolazione dell'umanità di Cristo fino al di del giudizio. Ma qual volta alcuno volesse mettere Buonvicino sul ragionarne, e farlo risolvere tra il dottor Angelico, il dottor Sottile e il dottor Singolare, esso rispondeva che il nostro non è il Dio delle contese;



che vuolsi studiare nella religione per render un ossequio ragionato, non per introdurre la superbia dell'umana sapienza nelle cose che il savio venera tacendo:

Che ne avvenne?

Sulle prime, tutte le parti egualmente il disapprovarono: e chi il chiamò pusillanime cristiano, chi troppo cieco credente. Egli non rispose, continuò, e come avviene sempre, tutte le parti egualmente finirono per rispettarlo. Piuttosto, avendo conosciuto i vizi della città, penetrato nelle sale de'grandi come nelle officine del fabbro e sotto la trabacca del soldato, sapea dove, occorressero i rimedi: alla libertà del paese, guasta non tanto dalla prepotenza de'dominatori, quanto dalla corruttela dei dominati, trovava ottimo ristoro predicare il vangelo, scuola della libertà vera; vera opposizione ed alla tirannia de'capi ed alla sfrenatezza de' soggetti; vera soluzione del più importante problema sociale, quello di rendere soddisfatti coloro che non posseggono, assicurando il riposo di que'che posseggono. Per tal modo riusciva caro ai sofferenti che sollevava con superne consolazioni, e riverito dai potenti i quali nell'uomo probo, non ligio ai superbi loro capricci, sono costretti a venerare l'imperio della nobile virtù.

Margherita, già non crederete ch'egli la dimenticasse: più non si dimentica quando s'è amato così. Nè della donna sua temeva egli lo spregio: non ne aveva veduto le lacrime in quel terribile momento? La ricordava sempre come la persona più cara che avesse lasciata in un mondo da cui s'era diviso. Per lungo tempo ne schivò affatto la vista; la prima volta che osò domandarne conto a Francesco Pusterla, che veniva, come altri amici, tratto tratto a satuarlo, quel nome, come avesse dovuto bruciargli le labbra, tornò più l'ate a morirgli in gola: pur finalmente lo pronunzió con un remito convulso di utta la resona.

Al fine la materia restò domata dallo spirito, è quando Franciscolo gli parlava di sua domestica felicità, sentivasi inondato, non più da invidia, ma da tutta pura compiacenza. Nelle orazioni sue, la persona prima e più caldamente raccomandata era la Margherita, senza che per questo il pensiero disviasse dal Creatore alla creatura; anzi una dolce speranza il lusingava, che le espiazioni sue, le sue preghiere dovessero acquistare alla Margherita una serie di felicità.

Non doveva essere esaudito, perchè la felicità vera

non è germoglio di queste glebe terrestri.

Allorche si senti sicure di se, tornò una volta a casa della signora Pusterla: ripassò con altro cuore su quel ponte, sotto quegli atri, su per quelle scale; entrò nel memore salotto, e vi trovò la Margherita che fanculleggiava col suo Venturino.

Qual momento fu quello pei due amanti! Ma l'uno e l'altro vi si presentava col·vigore acquistato in lunga

risoluzione virtuosa.

Buonvicino ragionò di Dio, della fralezza dell'uomo; occò del passato come d'una rimembranza cara e dolorosa; chiese perdono, si staccò dalla cintola un rosario di grani di cedro a faccette, su ciascuna delle quali era intarsiata una stella di madreperla, e con pendente una croce al modo stesso lavorata. Era paziente fatica del suo ritiro, e consegnandola a Margherita — Teenetela per mia memoria. Possa questa un giorno «venirvi di consolazione! e nel recitarne le orazioni, e pregate Dio per un peccatore ».

Queste parole, quell'atto non furono senza lacrime dell'uno e dell'altra. Margherita si strinse al seno, promette alle labbra quel dono, che assumeva un carattere sacro innanzi all'intelletto, nel mentre al cuore lasciava indovinare quante volte Buonvicino dovette pensare a lei nel lungo tempo duratovi intorno.

Quel rosario, quella croce doveano mischiarsi, den come! nelle avventure di quella infelice.



## CAPITOLO IV.

## L'attentato.

- All'erta - piglia - segui - lascia.

Queste voci schiamazzate da cacciatori, e un urlare e guaire di segugi e di levrieri, un sonare di corni, uno sparnazzare di falchi e di sparvieri, uno scalpiccio di palafreni e di giumenti, il ragliare della cavalcatura del buffone Grillincervello, traevano i Milanesi a vedere una grossa comitiva, che, col signor Luchino, usciva a caccia dalla porta Comasina, e che ai cittadini faceva scalmare – Oh bella », e ai contadini – Povere le

nostre campagne! »

A chi esce di quella porta verso Como, dopo corse un dieci miglia, fra Boisio e Limbiate s'affaccia sulla mancina un vago palazzotto, a cui la lieta situazione fece dar il nome di Montebello. Sta sul colmo d'un poggetto, ultimo ondeggiamento del terreno che, via via digradando dopo le altissime vette delle Alpi, qui viene a perdersi nell'interminabile pianura lombarda. Di lassu spazia lo sguardo sopra le feconde campagne del milanese, da cui sorgono tratto tratto casali, grosse terre, borgate, e più in là la metropoli dell'Insubria. colla meravigliosa mole del Duomo, monumento dell'originalità e della potenza di tempi robusti e credenti: dall'altra parte vagheggia un cerchio di ubertose colline, poi di superbe montagne, che a mattino e a tramontana limitano l'orizzonte, varie di forma, di altezza, di tinte: alcune verdeggianti e coltivate a grano e a . vigne; altre non vestite che di boscaglie; altre in fine brulle e squallide, siccome la vecchiaja dell'uomo che male trascorse la sua gioventù.

Quel palazzo, come ora è, fu rifabbricato dai signori Crivelli nel secolo scorso; negli ultimi anni del quale venne in celebrità, allorquando il giovane Buonaparte, sceso, a nome della repubblica francese, a rendere serva la Lombardia col titolo di liberarla, colà si piacque di

porre alcun tempo il suo quartiere generale.

Ivi attorno al giovane eroe, figlio della libertà e che credevano intento a dispensarla mentre non mirava che a farsene erede, accorrevano a portare servilissimi omaggi i deputati delle improvvisate repubbliche d'Italia, alle quali la prepotenza militare avea diminuito il numero delle azioni libere, cresciuto quello delle obbligatorie, concesso licenza di pagare assai più, e di piantar sulle piazze un grand'albero, intorno a cui far gazzarre e risa e balli e canti, finchè a quelche burbanzoso uffiziale non piacesse intimare silenzio. Di tali dimostrazioni rideva il Buonaparte in questa villa; rideva della sincerità de'pochi, e giovavasi dell'astuzia de'più; ed intanto preparavasi a mercatare Venezia, ed a spianare a sè medesimo la via di salire ad un trono, innalzatogli da coloro che dianzi, coll'abbatterne un altro, aveano proclamato al mondo lo sterminio dei regnanti e l'éra della libertà e dell'eguaglianza - non però della giustizia.

Non ti spaventare, lettor benigno: non temere che noi vogliamo qui tracciare il pendio, per cui l'Italia passò dal dominio de'Visconti sino a quello di Napoleone: il cenno fatto di lui non fu che una delle tante e troppe digressioni del nostro racconto, alla quale ci recò la menzione di quel palazzo. Poco prima dei tempi da noi descritti, era stato, con isplendidezza pari alle. loro dovizie, fabbricato dai signori Pusterla per villa suburbana; abbellito di tutti gli artifizi, onde allora si sapesse far lieta una casa campestre; giardini con ogni maniera di belle piante e rare, bei poggi di vigne, grotte, zampilli e ruscelletti da lungi condotti. davano amenità e frescura, mentre gli appartamenti offrivano tutte le agiatezze, non disgiunte da esteriore apparenza di forza. Poichè ai quattro angoli della fitta muraglia che lo girava, sorgevano torri di pietra, capaci ad un'occasione di tener fronte a qualche improvviso

attacco, che, in tempi di tante agitazioni fra i privati e di si poca forza nel governo, potea venire o dal popolo ammutinato, o da bande di masnadieri, o dagli emuli baroni.

Quivi appunto erasi ridotta la signora Margherita allorquando il suo Franciscolo, Insingato dalla confidenza mostratagli da Luchino Visconti, si era, mal per lui, assunta la esibita ambasceria a Mastino della Scala. Ne le dissuasioni di Buonvicino, ne le carezze della donna sua erano valse a stornarlo da incarichi, i quali, vergognosi sotto vergognoso dominio, potevano sembrare un assenso dato all'oppressione della patria: ne ad indurlo a vivere in decorsos ritiro, muta protesta che ognuno può senza pericoli opporre ai cattivi reggimenti. Come egli dunque si fu partito, essa preferi togliersi alla città, e nella quiete campester risparmiarsi il dispiacere di veder il trionfo dei tristi, e cercare le piti frequenti occasioni di fare il bene.

Altrimenti la intese o volle intenderla quel Bamengo da Casale, adulatore di Luchino che altra volta ci venne occasione di nominare: il quale presentatosi al Visconti, pochi giorni dopo che Francesco Pusterla se ne fu andato per Verona — Signore, (gli disse) madonna

Margherita s'è collocata a Montebello. Certamente
 ella cercò la solitudine perchè ad alcuno piacesse di
 consolargliela. Non vorrà la serenità vostra onorarla

« d'una sua visita? »

Il partito più destro che i cattivi signori traggono dai cortigiani, è il farsi da loro suggerire il male di cui già avevano l'intenzione, e così scusarsi in alcun modo davanti alla propria coscienza. Luchino, dissimulatore de propri sentimenti, non mostro fare gran caso d'un suggerimento che tanto gli diede per lo genio: ma pochi giorni dopo, ordinava una gran caccia clamorosa ne'boschi di Limbiate.

Era la caccia passione dominante în Luchino, siccome negli altri signori, che vi trovavano una imitazione ed un esercizio preparatorio della guerra. Immensa quantità di selvaggina si annidava pei frequenti boschi, moltiplicandosi protetta dall'impunita, poichè le leggi, riservando questi animali al diletto de'principi o de'feu-

datari, punivano di gravissime pene il contadino che avesse ardito turbarli, non che ucciderli, quand'anche li vedesse correre sovra i suoi campi a desolarli. Ma i patimenti di questi che importavano? non erano che volgo: e il principe intanto si ricreava, e attorno a, lui venivano altri signori in grossa comitiva, tutti, benchè da caccia, in abiti eleganti. Imperocché i nobili. scemate le occasioni di distinguersi dagli altri nelle magistrature e fra le armi, s'erano vôlti a gareggiare di vestiti e di lusso; e siccome uno scrittore contemporaneo dice, « cominciò la gente ismisuratamente « mutare abiti sì di vestimenta sì della persona: comin-· ciò a fare li pizzi delli cappucci lunghi: cominciò a portare panni stretti alla catalana e collare, portare « scarselle alle coreggie, e in capo portare cappeleletti sopra lo cappuccio. Poi portavano barbe grandi e folte, come bene gianetti spagnuoli volessero seguitare. Dinanzi a questo tempo, queste cose non erano anco. Si radevano le persone la barba, e por-« tavano vestimenta larghe e oneste; e se alcuna per-« sona avesse portato barba, fora stato avuto in so-« spetto d'essere uomo di pessima ragione , salvo non fosse spagnuolo, ovvero uomo di penitenza. Ora è mutata condizione, idea, diletto. Portano cappelletto « in capo per grande autorità; folta barba a modo ° di eremitano; scarsella a modo di pellegrino. Vedi nuo-« va divisanza! E che più è, chi non portasse cappel-«letto in capo, barba folta, scarsella in cinta, non è « tenuto covelle, o vero poco, o vero cosa nulla. Grande « capitana è la barba! Chi porta barba è tenuto ».

Che se l'ingenuità, soverchia davvero, di questo narratore non vi tediasse, vorrei lasciare ad esso il descrivervi i costumi di Luchino, poco mutando delle sue parole. Facciamolo, e a chi non piace salti al fondo.

«Luchino visse in signoria anni nove in tanta pace e giustizia, che non si trovava uno terreno che si crollasse, che l'oro in mano giva l'uomo franco, Fu uomo severo senza alcuna pietà. Mai non perdonava: Secondo lo peccato, secondo la fallanza, puniva: Questo messer Luchino, benché guardie avesse d'uomini da piede e da cavallo a modo regale, niente

«di meno ebbe una speziale e nuova guardia con « seco. La guardia sua erano due cani alani grandi e terribili, grossi come leoni, lanuti come pecore; «gli occhi avevano rossi e terribili. Questi due cani · alani sempre lo seguitavano per la corte, l'uno dalla · parte ritta, l'altro dalle parte manca. Quando mangiava solo stavano a tavola tuttavia con esso quattro grandi cani, e della carne dava ora ad uno ora allo altro. Quando stava in piedi, la molta baronia gli fa-« ceva intorno piazza con silenzio per temenza dei cani: nullo si crollava, nullo parlava. Che se per ven-« tura lo signore un poco guardasse alcuno con malo « sguardo, subito li cani gli erano sopra in canna, e davanlo per terra. Anche questo messere Luchino fu « uomo molto giusto, nè per oro nè per argento la-« sciava di fare giustizia, sicchè sua terra era franca. « Molto amava lo popolo minuto ».

Che amor di popolo e di giustizia fosse quel di Luchino, di Luchino, che solo ne'cani si fidava, il dica chi (come il Mai ne'palimsesti) sa leggere altre parole sotto le apparenti. È vero ch' e' favoriva lo popolo minuto, ma per deprimere i grandi, non già per sentimento del hene: son però queste le vie della provvidenza, che fa dai despoti stabilire l'eguaglianza in faccia ad un padrone, finchè vengano tempi che avverino l'egua-

glianza in faccia alla legge.

Se l'annunzio del venire di Luchino conturbasse la Margherita, non occorre clifo ve lo dica. Acconcia colla disprezzata leggiadria che ai campi si conviene, atteggiata d'ogni grazia ma pure maestosa, ella accole la brigata, allorche si dirizzò per riposarsi al suo palazzo: nella sala e nei tinelli avea fatto disporre lauti e delicati rinfreschi pei signori e per la famiglia; goduti i quali fra l'allegria eti i festosi motteggi, e fra le sguajate smancerie di Grillincervello, cui la dama opponeva un dignitoso silenzio, Luchino chiese di ammirare a parte la bella posta e la ben intesa eleganza del luogo. La signora il compiacque, e dal poggio spaziandosi giù per la pendice, tutto mostrava a Luchino, mentre i suoi seguaci animavano quel quadro, spargendosi in gruppi ad ammirare quel cielo così salute

vole alla vita, e le ridenti, circostanze, ove in quella stagione ogni cosa appariva nel colmo della bellezza e della bontà.

Ma la dama traevasi continuamente a mano il suo Venturino; una grave damigella non le si dipartì mai dal fianco; e dietro alcuni famigli in aspetto di far onore all' ospite, il quale trovò appena agio di poter dirle alcune galanterie, che essa mostrò accettare come nulla meglio che gentilezze universali ed insignificanti. In . sul partire adunque, Luchino, dopo aver levato a cielo la situazione e gli adornamenti. - Ma per una soli-« tudine (susurrò a Margherita) sarebbe bene che voi foste più sola ».

Sperò il temerario averle fatto intendere l'animo suo: lo sperò tanto più, in quanto cortesissime gli erano parse le accoglienze della bella cugina; e la virtù conosciuta in questa, non che rimoverlo dai turpi suoi divisamenti, più ve lo infervorava, per quel mendo umano d'impuntarsi maggiormente ove più difficoltà s'affaccia. Nè mancavano d'aggiungere legna al fuoco Ramengo e gli altri cortigiani, esaltando i meriti della bella e gli atti cortesi onde aveva accolto ed onorato il principe parente. Unico il buffone osava lanciare motti al signor suo, di caccia fallita, di non so che altre baie. le quali, mentre movevano a riso Luchino, più ne pungevano l'amor proprio a voler ridurre ad effetto il suo

Ouella prima gita non era stata se non come la correria che si fa sotto una piazza nemica, tanto per riconoscere il luogo e le opportunità dell'accampamento e degli assalti. Non passarono molti giorni, e Luchino. con poco seguito di fidati, ricomparve baldanzoso a Montebello. Ricomparve sgradito, ma non inaspettato: chè troppo la donna erasi avveduta come e le lusinghe della parentela, e l'autorità del grado, e il bagliore delle ricchezze, dirizzasse egli ad un iniquo fine. Era dunque cresciuto il pericolo, non per la virtù di Margherita, ma per la pace sua, la quale rimase turbata dal contrasto durato in frenare e respingere le proposizioni dell' audace, dall' incertezza del fin dove egli spingerebbe altre volte le sue persecuzioni.

Mentre Luchino tornava quel giorno verso Milano, computando dentro di sè i progressi che potesse aver fatti verso il fine delle sue voglie, e coll'allegria propria e col fragore della brigata cercando di lasciar indovinargli già un trionfo che sperava, e che voleva agevolare col darlo già per ottenuto. Grillincervello gli dissono Guarda, padrone! Colui là certo è un tuo «debitore»; ed accennava un giovane, che a cavallo veniva via a rotta per la strada, e che, come s'avvide del corteggio del principe, la diede attraverso ai campi per iscansarlo.

Egli era quell' Alpinolo che, se vi ricorda, abbiamo neontrato, nel primo capitolo, a' fianchi del Pusterla, e del quale, poichè avrà molta parte nel nostro racconto, convieue che diciamo. Passava per un di que' tanti senza genitori, crescinto come una pianta in mezzo

al deserto.

Ottorino Visconti, fratello della nostra Margherita (quel desso sulle cui avventure vi ha fatto piangere un amico mio) avea nel 1329 dall'imperatore Lodovico il Bayaro ottenuto in feudo Castelletto sul Ticino e le giurisdizioni del Novarese, domini restati poi ne'Visconti d' Aragona, discendenti da quella famiglia. Per gratitudine egli andò ad accompagnare quel sovrano a Pisa; e reduce di là, varcato il Po non lontano da Cremona. gli accadde di fermarsi ad un casolare sulla riva, in cui stava una famigliuola di mugnaj, che nei barconi guidavano i mobili loro mulini a cercare la più opportuna corrente, e'che, quando ne capitassero, tragittavano i passeggieri. Quivi desiderando un tratto riposarsi. Ottorino chiese che alcuno de'fanciulli gli tenesse il cavallo, mentre sbrucava un poco d'erba sul pratello quivi innauzi. - Io no - Neppur lo rispondevano dispettosetti, e scappavano volgendosi ad ora ad ora a guatar il cavaliero e la bestia, con una maraviglia sospettosa. Ma uno di essi, che al corpo pareva di più età, ma in fatto contava appena sette anni, si fece innanzi baldanzoso, e - Che paure? a me». E preso alla briglia il palafreno, lo osservava, il palpeggiava, godeva di porgergli l'erba di propria mano, di sentirsene il fiato sopra il volto, facendosi bello di poter dominare

un si grosso e generoso animale; poi con un sospiro. qual non sarebbesi atteso dalla verde età e dal contegno ingenuo e risoluto di lui, esclamò: - Oh se n'avessi uno iot>

Ottorino che compiacevasi al vedere quella vispa fran-

chezza - Cosa ne fares'tu ! gli chiese.

- Eh! so ben io cosa ne farei, io. Correrei per mari · e per terre a cercar di mio padre ».

- Ma il padre tuo non l'hai tu qui ? » replicò Ottorino. - Oh, gnor no! rispose crollando il capo con mesta tenerezza il garzoncello. « M' hanno trovato su queste «rive; m'hanno portato in quella casa; m'hanno tirato su.... Ma.... non aver i suoi! non poter mai dire. come tutti gli altri, caro babbo!

- E tua madre ?

Si rimbambolarono gli occhi al fanciullo, e mentre col dosso d'una mano li tergeva, tendendo il dito dell'altra proferì: - Eccola là »: e mostrava una croce sur un rialto, alla quale era appesa una fresca ghirlanda di margheritine e garofanetti.

Ne prese pietà Ottorino, e - Verresti tu meco? .

- Se stesse a me! Ma recherei dispiacere a questa po-· vera gente:... mi vogliono tanto bene!... Ma non ci « ho mio padre! »

Que' mugnaj avevano di fatti messo un grande amore nel ragazzo: quando però il Visconti chiese glielo lasciassero condur via, l'uomo rispose: - Oh signoria! « la è troppo buona. Se lo porti pure. Tutta bontà di « vossignoria ».

Ma la Nena, moglie di lui, forse che avesse in astratto sentito parlare de' guai del mondo e delle bisbeticherie de'signori, cagliava, e al garzone diceva: - Non « badargli; rimani qui. Pane non te ne verrà meno se « vorrai lavorare: e sarai quieto e dabbene e timorato

« di Dio ».

Maso invece (così chiamavasi il mugnajo), uomo che avea girato il mondo, cioè era andato a prender grano e condur farina sino a Cremona e a Casalmaggiore, e che davasi a intendere d'aver conosciuto gli úomini perchè avea conosciuto molti gastaldi e molti granaj. le dava sulla voce, e - Come? vorresti rubargli questa fortuna? Non vedi? egli è un diavoletto. Gran salute,
 gran coraggio, grande appetito; ha tutte le condizioni

gran coraggio, grande appetito; ha tutte le condizioni
 per diventare un grand'uomo. Lascia pure che sua

· signoria se lo conduca, e vedrai, farà passata. Già non

· è nato mugnajo, nè il deve fare ».

Le ragioni del marito, come succede, prevalsero: la Nena sul congedarlo, mentre rassettava in dosso quel po di cenci al fanciulletto che balzava tant' alto dalla contentezza, gli diceva: — Guardati dai pericoli; fuggi e le cattive compagnie, le donne e le hettole > come dicono tutte le madri nel licenziar i figliuoli. Maso gli soggiungova: Rispetta sua signoria e fa fortuna > : ed Ottorino si menò seco il ragazzetto.

Quest'era appunto il nostro Alpinolo, ed Ottorino destinava di farsene uno scudiero; e intanto che venissero gli anni, lasciarlo per paggio a Bice sua moglie. Ma oimèt tornando in patria, scoperse che Bice l'avea tradito, ed erasi fuggita a viver male nel castello di Rosate con Marco Visconti suo cugino; il quale poi, sazio od insospettito, un giorno la traboccò dalla finestra nella fossa, salvo a piangerla dirottamente dono

morta.

Ottorino ne pati, come uomo di sentir generoso che veggasi ingannato da persona carissima; andò cercando distrazione fra le imprese e ne viaggi: ma vi sono ferite che nessun tempo rimargina: il cordoglio lo trasse a morte sul bel vivere; e nel 1336 fu sepolto in Sant'Eustorgio di Milano, presso suo padre Uberto.

Lasció egli raccomandato Alpinolo specialmente alla Margherita, consolatrice sua in quel crepacuore: onde il garzone crebbe attaccatissimo a lei, e con essa passò nella casa dei Pusterla, ove serviva a Franciscolo in uffizio di scudiero. Anima esuberante di affetto, non trovandosi al mondo persona, su cui per naturale legame po-tesse rivolgerlo, tutto l'avea diretto, dirò meglio, avventato sulla famiglia in cui era aggrandito: e ne amava le persone e gli interessi coll'impeto d'una passione; qual poteva essere in un giovane che, non disciplinato da consigli di superiori, conservava in tutto il vergine loro vigore la foga. l'irriflessione, quell'estermo bisogni e di felicità, che sono pregio e difetto

della giovinezza. Un desiderio; anzi una vera mania di libertà aveano ispirato in esso i bollenti discorsi del suo giovane signore e le compagnie, che in Milano frequentava, di giovani acuti alle novità, e di veterani memori delle franchigie antiche e dispettosi della muova servith. Si sarebbe detto che, al modo onde gli uomini solevati da bassa fortuna s'ingegnano di farla dimenticare così egli volesse far dimenticare altrui, dimenticare egli stesso di non avere no parenti ne patria di nascita, coll'amare oltre misura quelli d'adozione. Alla sua balda e imperturbabile volontà non era sacrifizio che paresse grave per servire la repubblica milanose, o i figli di Uberto Visconti ed il Pusterla: mettere la vita gli saria parso ben poca cosa.

Tali caratteri che, qualora si fissino sopra un'idea o sopra una persona, hanno per nulla tutto il resto del mondo, scarsissimi s'incentrano nelle odierne società, il cui attrito, come fa coi ciottoli il torrente, leviga e pareggia tutte le disuguaglianze delle superficie. È un bene? è un malo? Chiedete se è bene o male la polvere di cannone, la quale, ove saviamente si diriga, serve di potenza e di difesa: sregolata, diviene micidiale.

Se a questo fare di violenza, mai non iscompagnata da generosità, accoppiate la freschezza dei diciasette anni, una schiettezza ardita, eppure educata alguanto dal conversare coi signori, una melanconia su tutti i suoi sentimenti diffusa dall' ignorare i parenti suoi, comprenderete come dovesse venir caro ai Milanesi, gente per natura d'ottimo sangue; nè dico solo agli umili, ma a quelli ancora di alto grado. La stessa incertezza de'natali, che il mondo, per una delle mille sue ingiustizie, suol ascrivere a colpa, o almeno guardare colla superba compassione che tanto s'avvicina all'insulto, non che nuocere ad Alpinolo, il rendeva anzi più interessante a chi lo conoscesse, per la smania perpetua ch'esso mostrava di trovare, di ricuperar suo padre. di togliersi dal volto questa ch'egli chiamava infamia, del non avere genitori. Se volta avveniva che udisse narrare le angustie di qualche malarrivato. - Ma egli almeno ha padre e madre » esclamava. Qualora mirasse un fanciulletto a mano o fra le braccia de' genitori, struggevasi di pietà, di desiderio. Quante fiate la Margherita il sorprese, che, contemplando il suo Venturino e blandendolo con melanconiche carezze, frenava le la-

crime a stento!

Come la Margherita fosse opportuna ad ispirar amore in chiunque le si accostasse, già deve il lettore averlo compreso: e deve il lettore, per poca esperienza che abbia del mondo, avere osservato come coloro che poco hanno a lodarsi degli uomini, si volgano con entusiasmo di devozione alle donne, in cui trovano la compassione, il disinteresse, l'affettuosità, per così dire, che negli uomini rimangono o spente o soffocate dai calcoli dell'amor proprio e dal tumulto delle faccende.

Per ciò sopra la Margherita aveva Alpinolo concentrato tutto l'affetto, che dapprima portava ad Uberto e ad Ottorino estinti, e ad altri due fratelli di essa che allora combattevano in Palestina: non affetto qual suole intendersi da uomo a donna, bensì una specie di culto, tale da distruggere tutti i computi della vanità, tutte le speranze della passione: e considerandola come un punto lucente fra l'universale tenebria della società, non avrebbe tampoco saputo pensarla capace d'azione men

che generosa e santa.

Se alcuno mai non ha versato lacrime sul seno di donna rispettata, se mai non ha all' occhio di lei rivelato un cuore ferito e contristato, non indovinerà quali momenti doveano esser quelli in cui Alpinolo, sedendo vicino alla signora sua coll'affetto d'un fratello, colla riverenza d'un vassallo, le apriva le proprie ambasce. Su queste gli uomini avrebbero sorriso sdegnosamente siccome d'una debolezza, d'una fanciullaggine, d'una esagerazione di sentimento: ma in lei trovavano un eco, una simpatia, ed alcuna di quelle parole che bastano a tornare per un pezzo il sereno a chi più era da nubi ottenebrato.

Nell'anno precedente a quello in cui siamo col nostro racconto, i Visconti erano stati ad un pelo di perdere il dominio. Lodrisio Visconti, nipote di Matteo Magno, corrucciato di vedersi escluso dalla signoria, tentò fare novità, fidando sui molti scontenti, sulle promesse di qualche vicino, sul proprio ardire e sulla fortuna, e mosse contro Azone una banda di mercenari. Questa banda, composta di Tedeschi e guidata dal capitano Malerba, fu chiamata la Compagnia di san Giorgio, ed è la prima delle molte che poi resero il valore un mestiero, e che terribili non meno agli amici che ai nemici, tempestarono per due secoli la già abbastanza afflitta natira nostra.

Contro l'istante pericolo presero le armi tutti i Milanesi, i quali, se non trovavano gran fatto a lodarsi dei presenti dominatori, aveano però abbastanza lume d'intelletto per non credere alle promesse di libertà che Lodrisio voleva effettuare colla violenza; nè sperare che un branco di masnadieri comprati venisse a raddrizzare i torti e rinsanichire la giustizia in un paese straniero. Non avendo però saputo impedire che Lodrisio passasse l'Adda a Rivolta, giungesse fin nel contado del Seprio. al cui dominio pretendeva, e s'accampasse a Legnano, i Milanesi mossero ad incontrarlo colà con tremila cinquecento cavalli, duemila balestrieri, quattordicimila fanti, ragguardevole esercito per si piccolo Stato. Lo comandava Luchino, non ancora principe; il quale dispose l'avanguardia a Parabiago, a Nerviano il centro. la retroguardia a Ro; ma sorpreso di gran mattino il 21 di febbrajo (era domenica, e nevicava a fiocchi) ebbe un tale tracollo, che rimase egli medesimo prigioniero. e fu legato ad un albero finchè la giornata fosse decisa.

Lo vide in quest'arduo Atpinolo, che dietro a Francesco Pusterla combatteva; e tosto recatone avviso avalieri più fidi d'arme, con essi rinfrescò la battaglia; e radoppiando gli sforzi, giunsero a ricoverare il capitano. Se non fosse stite della storia il non riferire mai che a persone illustri il merito delle illustri azioni, avrebbe essa confessato che la principale parte in quel fatto l'ebbe Alpinolo, il quale, facendo meraviglie della sua persona, arrivò primo sino al Visconti, e tagliatone i lacci, rimessolo a cavallo e cacciatagli in mano una mazza ferrata, tornò con esso a mostrar il volto ai nemici; quali, al fine d'una giornata in cui cinque volte si rintegrò la battaglia, andarono in piena rotta, lasciando prigioniero lo stesso Lodrisio, che stentò degli anni assai in un carcere a San Colombano.

È questa la battaglia di Parabiago, tanto celebrata fra i Milanesi, in cui si narrò che sant' Ambrogio comparisse nell'aria con un poderoso staffile, percotendo quei mercenari (\*); e in memoria della quale si fabbrico un insigne tempio sul luogo dove Luchino fu liberato, con ordine che ogni anno, nel di stesso, considerato come festivo, i dodici signori della Provvisione vi tornassero in grande solennità a far un'offerta in comune, ed assistere ad una messa speciale, nel cui prefazio scagliavansi imprecazioni contro quelle masnaderito che seguitò fin quando san Carlo Borromeo lo restrinse ad una visita alla basilica ambrosiana in città.

Per allora grandi feste, grandi falò si fecero in Milano, ed Azone con pomposo corteggio recatosi a Parabiago, vesti cavalieri quelli che più si fossero nella battaglia segnadati. Un araldo d'arme chiamava un dopo uno i prodi, coi nomi e i titoli della famiglia e de' genitori: e non trovandovi macchia, gli diceva: — Vieni e l'accosta a ricevere il cingolo militare, di cui la patria e gli altiri cavalieri it credono meritevole - In questa guisa furono da esso araldo nominati ed esaminati Ambrogio Cofica. Protaso dei Caimi, Giovanni Scaccabarozzo milanesi. Lucio dei Vestarini lodigiano, Inviziato d'Alessandria. Lanzarotto Anguissola e Dondazio Malvicino della Fon-

<sup>(\*)</sup> E iu prose e in versi di quei tempi ei è serbato memoria del fatto. Malerba, ch' cra nel corno destro, blasfemava sancto Ambroxio in soa lingua a Maledello quel camisone bianco che ha menazato colla scutica! mai la spata mia ha potato far colpo n. Queste provole di Malerba furono hodite da tuti. Et siccome Dio, facto uno funicolo, caccioe quelli compravano nello templo, così el spirito di sancto Ambroxio sparti loro barbari, come se fosse tratto ogni generatione di bombarde.

E Gaspare Visconte cantava:

A Parahiago, rotto il mastro campo Era, e già preso il mio fratel Luchino, E la nemica schiera foa tal' acampo, E aguan di noi, di morte era vicino. Visibilmente in arra deste un lampo Col camisotto bianco et con la sferza, che niuno resse alla percossa terza.

tana piacentini. Rainaldo degli Alessandri mantovano. Giovannolo da Monza, Sfolcada Melik tedesco: i quali nn dietro all'altro si presentavano ad Azone, che ricevendone il ligio omaggio, dava ad essi una leggera gotata, presentava la spada, e ne circondava i lombi colla cintura càvalleresca; mentre due altri cavalieri allaciavano al loro piede gli sproni d'oro. Fu poi cliamato Giovanni del Fiesco genovese, fratello della signora Isabella moglie di Luchino, ma gli onori non poterono esser renduti che al suo cadavere, là recato sopra ricca bara, accinto di tutte armi come quando, ai fianchi del cognàto combattendo, era rimasto ucciso.

Ultimo si proclamo il nome di Alpinolo, ma quando fu chiesto chi fosse il padre suo e quale la schiatta. nessuno potè renderne conto; egli stesso ammutoli confuso come al rimembrare d'una vergogna : e non potendo provare di non uscire di stirpe non infamata, non venne animesso all'onore dei prodi. Se la cosa il pungesse nell'anima, consideratelo. Solo la tirannide più sozza e sconsigliata parevagli che potesse badare alla razza, anzichè alla personale virtù : paragonava sè a questo, a quello, singolarmente al Melik, tedesco prezzolato, e da quell'ora si fece più astioso contro i Visconti, più sempre smaniato di conoscer suo padre; e somigliante a certe vergini involontarie dopo una serie di desideri delusi, era divenuto irritabile, stizzito colla società, al dir suo, così mal regolata: e sempre più entusiasto per coloro che vi formavano eccezione, sempre più bisognoso di nuovi sogni, di pericoli, di prove rinascenti.

I Milanesi davanti a quasi tutte le case nobili costumavano un porticale, dove potere accogliersi ad asolare, a discorrerla cogli amici, a carattarsi l'un l'altro, cosi portando la vita pubblica e comune d'altora, come il rinchiudersi ed isolarsi è portato in altri tempi dal non vivere ciascuno che per sè, dal non far più che sè stesso centro e periferia d'ogni azione. Di sessanta che erano questi luoghi di ritrovo che chiamavano Coperti, ora appena sussiste quello de Figini, fabbricato poco dopo in piazza del Duomo.

Appunto sotto uno di questi, Alpinolo in sul mangiare, barattava parole, col fuoco che egli in ogni cosa



poneva, allorchè se gli avvicinò un tal Menclozzo Basabelletta, umore satirico, beffardo, e caldo popolano come que l'anti in cui lo sprezzo tiene luogo di libertà. Non so se per amore di bene, o per dispettosa invidia, o per piaggiare la plebe, che anch'essa ha i suoi adulatori, faceasi indagatore maligno, e sarcastico detrattore de'nobili, dei ricchi, de' maggistrati.

Salutato egli il giovane, è battendogli sulla spalla 
—Oh t- gli disse: « quella cima di tutte le donne, quella 
«coppa d'oro di cui non rifini di contar miracoli, scusa 
«assaì bene la lontananza del marito col ricevere il 
magnifico signor Luchino. L'ho visto io più volte uscire

«verso la sua villa».

Chi avesse veduto Alpinolo inalberarsi nell'udire trassinato fra un pieno circolo quel nome a lui sacrosanto, l'avrebbe assomigliato a un basilisco che s'avventa a chi gli trasse la pietra. Rosso come i bargigli d'un tacchino, divampante negli occhi - Menti per la gola, sparlatore villano! » urlò con irte le chiome; e cacciando a mano la sciabola, saltò senz'altro alla vita del petulante. I circostanti accorsi ajutarono questo a sottrarsi: poi con parole, e più a forza di braccia ritenendo Alpinolo, poterono al fine acquetarlo. Pure giurando a gran voce vendetta, ripetendolo bugiardo, stringendo le dita in pugno, pestando de'piedi, digrignando i denti, corse a furia a casa i Pusterla; e senza proferire parola, chè tra quell'ira non avrebbe potuto articolarne alcuna, si diffilò alle scuderie, e gettata la briglia al primo cavallo che gli venne sotto la mano, vi saltò su di netto, e via a spron battuto.

— Guarda, guarda l» esclamavano le madri nel vederlo venire di carriera, e s'affaccendavano a levare di mezzo alla strada i bamboli trescanti. Egli via, prestamente ebbe guadagnata la porta Comasina, situata poco oltre il Ponte Vetere: ed uscitone, per la strada allora angusta e bistorta percoteva in fuga il corridore, quando, non essendo molto lontano da Boisio, conobbe di lontano la compagnia di Luchino, che tornava da Montebello.

Augurossi di non avere occhi, tanto gli trafiggeva i il cuore quel trovar vero ciò ch'egli aveva al Menclozzo con tanta sicurezza disdetto. Più che mai fuori di sè, figgendo gli sproni nella pancia al cavallo, il precipito di foga traverso ai frumenti spigati, evitando la brigata abborrita. Allora fu che lo notò Grillincervello, ma'non potè intendere le imprecazioni, che non solo col pensiero, ma colla voce, ossia con un rantolo, con un gorgolio inarticolato, slanciava contro di loro Alpinolo.

Siffatto, per viette non usate, egli giunse a Montebello: in mezzo al cortile balzò dal cavallo, e senza por mente a questo, così com'era polveroso ed affiatato si presentò alla Margherita. Era la prima volta che e' si permettesse con lei simile eccesso di famigliarità; ma era anche la prima volta che per lei concepisse altro sentimento che di venerazione. Non appena però si vide incontro il soave e sicuro aspetto di quella bellissima. ancora un non so che turbato dalla visita ricevuta, a guisa d'un bel cielo sul cui zaffiro la passata bufera lasciò tuttavia qualche nuvoletta, ogni sdegno fu quieto in Alpinolo, ogni sospetto dileguato: e come era stato subito a supporre il male, altrettanto subito rimproverava sè stesso acerbamente d'aver potuto un istante dubitare di quell'angelo," Chinò dunque gli occhi, quasi indegno si credesse di fissarla; ma pure non potè lasciare di dirle:

- Anche qua Luchino?»

Margherita, colla dignità della virtù cui non giungono gl'insulti direttile, alzò il capo, e in tono di dolce rimprovero esclamò: — Alpinolo! questa parola «avrebbe potuto venire da tutt'altri: ma da voi non «credeva».

Ruppe in singhiozzi Alpinolo, e le si gettò ai piedi chiedendole perdono: narrò il sospetto, intese la spiegazione: e il conchiuso dei loro discorsi fu ch'egli subitamente istruisse d'ogni cosa frà Buonvicino. Non era scorso il domani, che frà Buonvicino era venuto alla Margherita, e persuasala a pigliare i passi innanzi e ridursi senza indugi alla città, come ella fece, tenendovisi ignorata nel chiuso palazzo finche ritornasse il marito.

Luchino pochi giorni tardò a rivenire all'assalto. pieno d'una contumace fidanza. Accostandosi a Montebello, è un silenzio perfetto: le finestre chiuse: nessuna bandiera sulle torrette. Luchino comincia a sbuffare dal dispetto, Grillincervello dalle risa: questi lancia il suo somaro, e poco poi torna indietro riferendo — L'uscio «è imprunato, domine: c'è la faccia di legno». Sviano dunque, e venuti alla corte rustica, domandano al gastaldo che n'è della signora del luogo.

- È partita .

Quando ? .Jer da sera, eccellentissimo » .

- Per dove?

- I fatti dei padroni io non li cerco, io ..

 Ma non aveva ella disposto per rimaner qua de' giorni molti?»

- Anzi dei mesi, eccellentissimo ».

- Onde dunque l'improvvisa risoluzione ? •

- I fatti dei padroni io non li cerco, io. Mio dovere

Troppo rincresceva a Luchino che altri dovesse accorgersi d'un torto fattogli, d'un mancatogli riguardo;
sicché mostrò di pigliare la cosa in riso, e prese a celiarne
egli stesso, a lasciar quasi intendere che ciò fosse
un accordo, un'intelligenza. Ma questa necessità del
fingere ne aizzava tanto più lo sdegno, e pieno di maltalento, giurrava tanto più lo sdegno, e pieno di maltalento, giurrava pigliar vendetta di quello che chiamava
oltraggio. Legna al fuoco aggiungevano quinci i lazzi
del bigherajo che non s'accontentava di comparire ingannato, quindi il vile cortigiano Ramengo, che, per sue
ragioni malvolto contro la Pusterla, sapeva con arte fina
esacerbare contro di lei il principe, sperando addensare
un turbine sul capo della innocente.

Nè la speranza 'scellerata gli falli. Da quel punto l'amore, dirò meglio, il voluttuoso capriccio di Luchino, attraversato, si converse in fiera collera : e con profonda atrocità si propose, così in generale, di perdere quella infelice. Occasioni di nuocere a un nemico non vengono scarse al potente, e pur troppo gliene offrono talora le stesse vittime designate, talora gli amici di quelle. Fu il caso.

Alpinolo, coll'impeto sconsigliato a lui naturale, non si limitò ad adempiere la commissione di Margherita: la quale anzi gli aveva ingiunto di risparmiare a suo marito la cognizione d'un oltraggio, per resistere al quale ella sentiva abbastanza forte sè stessa, non abbastanza forte lo sposo per accoglierlo come uom deve, e per legittimanente-punirlo. Ma se a lei la prudenza insegnava a rivelare il men che si può de' guai irremediabili, Alpinolo era invece persuaso che il mostrare le piàghe equivalga a rimediarvi. Non appena dunque ebbe inviato Buonvicino alla signora, senza farne motto ad alcuno, tornò fuori di città, e tirò per la più breve a Verona.

Senza dar riposo mai al suo corpo, senza distinguere il fitto meriggio dalla notte più fonda, stancando la cavaleatura, non l'indomito suo corpo, scorreva paesi e paesi, ma ancora più a furia trasvolava il pensiero, in delirio di fantasie, vie più incitato dalle memorie

de'luoghi per cui traversava.

In Crescenzago era morto Matteo Visconti:—Anch'essi. questi grandi, questi prepotenti finiscono come
l'Intlimo della plebe. On se anche adesso il papa volosse
parlar alto, e quando uno si fa tiranno, negargli
le consolazioni della religione, la comunion co' fratelli! A Gorgonzola il re Enzo era caduto prigione
dei proli Lombardi: — Ora vanno essi a prigione de'
principi A ponte di Cassano, i Milanesi aveano respinto
Federico Barbarossa; una lega, benedetta dalla croce.
v'avea flaccato l'orgoglio di Ezelino...; Triviglio stava
libero anoro: — Possa conservarsi! »

Così al forte di Caravaggio, così a quello di Mozzanica e d'Antignate erano accoppiate ricordanze, vive perchè recenti, perchè ripetute dai padri ai figliuoli.

Scorrendo il territorio bergamascó, Alpinolo si ricordava di quando v'accorreano d'ogni parte g'inviati della città, per giurare a Pontida la reciproca difesa. Brescia gli tornava a mente i figliuoli attaccati dal Barbarossa innanzi alle macchine murali, eppure percossi dai genitori, affinchè la pietà paterna non guastasse la patria libertà. Il lago di Garda, le rocche di Lonato, del Sirmione, di Peschiera, di Castelnuovo per cui passò, le tante altre onde vedeva irte le alture, g'inspiravano un flero coraggio, un orgoglioso dispetto, paragonando il passato col presente, vedendo tutto oro in quello, in guesto lutto fanco e sozzura.

Alle mura dei borghi e delle città, ai palazzi del Comune, ai tempj, ai canali che crearono la fertilità d'intere provincie, egli domandava : - Chi vi ha conipiti · e tutti pareangli rendere una sola risposta : - La libertà». - Ma ora (sogginngeva nell'infervorata fantasia) « perchè non altrettanto ? perchè le braccia non basterebbero ad abbatter questi tirannetti che minacciano «tremando? e render alla patria le franchigie e il pri-· mitivo splendore?... Perchè siamo divisi ».

Al mezzo del seguente giorno pervenne a Verona. dove, per usar una moderna frase diplomatica, regnava l'ordine sotto la tirannia dei signori della Scala. Capo della fazione guelfa in Italia era di quei tempi Roberto re di Napoli, della ghibellina gli Scaligeri e i Visconti. I Guelfi (e chi nol sa?) teneano col papa, i Ghibellini coll'imperatore, secondo credevano che l'un o l'altro potesse meglio giovare alla patria ed alla libertà. Ma poi e papa ed imperatore erano stati messi da banda: il primo risedendo ad Avignone, allontanava la speranza di proteggere l'Italia o forse d'unirla in un solo dominio: gli altri, senza nè forza, nè danari, nè opinione, solo si reggevano in quanto erano sostenuti dai diversi principotti: onde, conservando pure gli antichi titoli di fazione, e Guelfi e Ghibellini non miravano che a crescere in dominazione.

Estendere la loro su tutta Italia era l'intento si dei reali di Napoli, si dei signori di Milano e di Verona; ma appunto per ciò si contrastavano gli uni gli altri: di modo che la politica la quale, ne'dne secoli precedenti, aveva operato a passioni ed entusiasmo, in questo era ridotta a calcolo e ponderazioni; ed avevano gl'Italiani inventata quella bilancia di poteri, che divenne poi norma universale in Europa, e fu non poche volte

sostituita al diritto e alla giustizia.

Lunghi e fieri contrasti aveano tolto il re Roberto dalla speranza di signoreggiare tutta Italia; ora a ciò aveano l'occhio Mastin della Scala, e Luchino Visconte. Era Mastino succednto a Cane suo zio, quel gran lombardo la cui cortesia fu il primo rifugio e il primo ostello dell'esule Alighieri: e nessuna delle virtù, ma tutti i talenti n'aveva ereditato, e l'ambizione; comandava a nove città, state capitali d'altrettante repubblichette; e ne traeva in gabelle settecentomila fiorini d'oro; potè mandare a spedizioni lontane fin quattronila cavalli; e chiesto da Fiorentini di vender Luca per trecensessantamila fiorini, rispose non aver bisogno di quelle miserie.

"Conveniente a tanta ricchezza era lo splendore di sua Corte, ove dava anche magnifico ricctto agli uomini illustri, costretti ad esulare dalla patria, assegnando a ciascuno agiati-appartamenti, con dipinture allusive al loro stato e grado: e sino a ventitre signori vi si trovarono raccolti una volta, i quali aveano tenuta, e per varie guise perduta, la dominazione di qualche città.

Non è qui il luogo di descrivere le arti, per cui andava acquistando preponderanza sull'Italia, del cui dominio erasi lusingato a segno, che fece preparare un diadema tutto di gioje per coronarsene re. Ma una lega degli altri principi, istigata dalla gelosia dei Visconti, gli ruppe il disegno: del che egli voleva il maggior male ai signori di Milano, e non cessava di scalzarne l'autorità. La mossa mal riuscita di Lodrisio fu tutto maneggio di Mastino: ma fallita quella, perduta anche Padova, conobbe che non era il caso di usare la forza aperta; e voltosi agli scaltrimenti, propose patti. Per conchiudere questi era stato da Luchino, siccome vedemmo, prescelto il Pusterla, si per allontanarlo dalla moglie, si ancora perchè, conoscendo come costui non gli fosse troppo affezionato, si persuadeva che condurrebbe la cosa tanto tiepidamente, da non istringer un nodo al quale nè egli era inclinato da vero nè vi cre-. deva inclinato lo Scaligero, di cui anzi sempre nuove macchinazioni gli venivano all'orecchie.

Che se Mastino cercava pace, v'era stato indotto anche dalla scomunica lanciatagli dal papa, perché, il 27 agosto 1338, esso ed Alboino fratel suo aveano, per le strade di Verona, scannato il vescovo Bartolomeo della Scala, per astio privato, ma dando poi voce ch' egli tenesse intelligenza coi Veneziani o i Fiorentini per dare in man loro Verona ed ammazzare i due signori. Della scomunica e'si risero da principio; ma quando videro le loro cose andar a fascio, pensarono dav

vero a torsela da dosso col sottoporsi alla pubblica penitenza.

Grave penitenza-, giacchè richiedeva che, per quaranta giorni, portassero di e notte il cilizio, andassero scalzi col cappuccio sugli occhi, giacessero sul pavimento: non lavarsi, non radersi, non tagliar l'unghie, non conversare, non accostarsi alla moglie, sedere per terra: sul desco ignudo non mangiare nè carni, nè ova, nè cacio, nè pesci; puro pane ed acqua tre di la settimana; levarsi al tocco del mattutino, assistere agli uffizi fuor di chiesa, oltre recitare certe orazioni. Però non appena essi impetrarono perdono, la penitenza fu mitigata: e il di che Alpinolo vi giunse fu appunto quello, in cui essi Scaligeri facevano l'ammenda imposta. In camicia, a capo nudo, esso gl'incontrò fuori la porta di Verona, donde fino alla cattedrale andarono con in mano un doppiere acceso, di sei libbre, e facendone portare innanzi a sè altri cento somiglianti. Venuti poi alla chiesa (era domenica e tempo di messa solenne) offersero quei ceri, chiesero perdono ai canonici, e furono ribenedetti. In aggiunta dovevano, entro sei mesi, offrir a quella chiesa un'immagine di nostra Donna d'argento e dieci lampade, con una rendita bastante a tenerle accese: ed istituirvi sei cappellanie, con venti fiorini d'entrata ciascuna, L'anniversario dell'uccisione del prelato, ciascuno dei due peccatori dovea nodrire e vestire ventiquattro poveri: digiunare tutti i venerdi; se mai si facesse il passaggio in Terra Santa, mandarvi venti cavalieri, mantenuti per un anno. Il papa di rimpatto, oltre assolverli, li nominava vicari, essendo vacante l'impero, contro un annuo tributo di cinquemila fiorini.

Acconciatosi anche col pontefice, tanto meno si sentiva Mastino la voglia di, accettare i gravi patti proposti dal Visconte. Era dunque mancato il principale oggetto dell'ambasceria del Pusterla, sebbene riuscisse in una commissione segretamente affidatagli da Luchino; ed, era di ottenere che lo Scaligero non lasciasse più uscire da'suoi Stati Matteo Visconte, fratello di Bernabò e di Galeazzo, inviato anch'esso in aspetto d'ambasciatore; ma in fatto, perchè a Milano davo mobra allo zio.

Fino a servire alle secrete intenzioni ed ai secondi fini di Luchino erasi lasciato indurre il Pusterla dall'ambizione, dal piacere di piacer alepadrone. Ora pensate qual dovesse egli rimanere, allorquando Alpinolo, colle vive tinte somministrategli da un'esagerata immaginazione, a sbalzi, a stenti gli espose gli osceni tentativi di Luchino. Nessun maggiore dispetto," che sperimentare ingrato colui, per cui vantaggio siasi commesso un' ingiustizia, un peccato. Lo provava Franciscolo, il quale, esacerbato contro Luchino quando dianzi trovavasi a lui ben vôlto, scoprendo esser un nuovo oltraggio quello che esso aveva accettato per una riparazione degli oltraggi antichi, risolse senza più d'abbandonare il suo posto, e tornare alla città, pieno di truci pensieri, e della speranza, non solo di ovviare lo scorno, ma di potersene vendicare.



## CAPITOLO V.

## La Congiura.

- Buon Gesù, che foste anche voi pargoletto, e sin « d'allora cominciaste a soffrire, e crescevate in età e

· sapienza, soggetto ai vostri genitori, ed acquistando

« grazia presso Dio e presso gli uomini, deh vogliate

· custodire la mia fanciullezza, fare che io non con-tamini l'innocenza; e che le opere mie, conformi al

« voler vostro, promettano bene di me ai parenti ed

ai cittadini miei.

« Buon Gesù, che tanto bene voleste ai vostri ge-· nitori, vi sieno raccomandati i miei: benediteli, date · loro pazienza nei travagli, forza nell'obbedienza, e

· la consolazione di veder crescere me quale essi de-

· siderano, nel timor vostro.

· Buon Gesù, che amaste la patria sebbene ingrata, e piangeste prevedendo i mali che le sovrastavano.

· guardate pietoso alla mia; sollevatene i mali, convertite coloro che colle frodi o colla forza la con-

· tristano; alimentatele la fiducia del bene; e fate ch'io · possa divenire un giorno cittadino probo, onorevole.

· operose ».

Così faceva ripetere la Margherita al suo Venturino, che le stava inginocchiato davanti, tenendogli le manine giunte fra le sue mani. Una madre che insegna pregare al suo figlioletto, è l'immagine più sublime insieme ed affettuosa che possa figurarsi. Allora la donna. elevata sopra le cose terrene, somiglia agli angeli, che, compagni della vita, suggeriscono il bene e ritraggono dal peccato. Al bambino poi, coll'idea della madre, si

stampa in cuore la preghiera ch'essa gl'insegnò, l'invocazione al Padre ch'è ne'cieli.

Giovinetto, allorchè le lusinghe del mondo vogliono strascinarlo nelle voluttà, esso trova il coraggio di resistere, invocando quel Padre ch'è nei cieli.

Va fra gli uomini; scontra la frode sotto il velo della lealtà, illusa la virtù, befleggiata la generosità, caldi nemici e tiepidi amici; freme, e maledirebbe l'umana razza, ma si ricorda di quel Padre che è ne'cieli.

Se mai il mondo lo vince, se l'egoismo o la vitté germogliano nell'animo suo, vive però in fondo al suo cuore una voce, voce amorevolmente austera, come quella della madre allorchè gl'insegnava la preghiera a quel Padre ch'è necieli.

Così traversa la vita, poi sul letto dell'agonia, descrito dagli uomini, non accompagnato che dalle opere sue, volge ancora il pensiero ai giovanili suoi giorni, a sua madre, e muore con una fiducia serena in quel Padre ch'è ne'cieli.

E questa preghiera faceva ripetere Margherita al devoto pargoletto: indi spogliatolo ella stessa colle più tose cure che alle madri vere non sono un peso, ma la soavissima delle dolcezze, lo coricava, il baciava, e coll'effusione della materna compiacenza, gli esclamava sonra — Tu sarai buono! »

Non appena giù, Venturino aveva chiuse le pupille a quel caro sonno della fanciullezza, che in braccio agli angeli s'addormenta senza un pensiero, senza un pensiero si desta... Beati giorni! i più belli della vita, e non sono avvertiti.

Margherita contemplava l'accelerato anglito del bambino: il vivido incarnato, che il sonno gli diffondeva sulle guance, la invitò a baciarlo, e le brillava in volto quell'ineffabile contentezza che non sa se non chi rimase assorto nell'osservare chiusi due occhi, che devono sorridergli amorevolì allo svegliarsi.

Staccatasi da lui, Margherita si fece nella sala dove stacano quella sera accolti gli amici più fidati della casa, venuti a salutare il tornato Francesco. La gioja del rivederlo aveva nella donna compensato i dispiaceri cagionatile dalla sua lontananza: e fatta come era per sentire le dolcezze domestiche, le pareva che, al rivedersi dopo qualche tempo d'assenza, dopo un pericolo, nulla dovesse piacer meglio al marito che starsene quieto, colla moglie, col figlioletto, tre vite in una. Ma altri pensieri bollivano nell'animo di lui, e tutto il di non

sapeva che ragionar di vendette, macchinarne.

À Verona non aveva dissimulato a Mastino l'oltraggio nuovo e l'antico rancore; del che profittando lo Scaligero poi fini suoi, lo rinfocò, e gli promise che, qualunque risoluzione prendesse, non gli verrebbe egli meno d'assistenza e protezione. A Matteo Visconti, per quel che mostrarono poi i dissolutissimi suoi portamenti, non doveano fare schifo le scostumatezze dello zio; ma volonteroso di sommovere lo stagno per pesarvi, aggiunse nuovo ardore alla stizza del Pusterla, e gli diede lettere per Galeazzo e Bernabò suoi fratelli, dove gli esortava a ricordare chi erano, e profitare dell'occasione per finirla una volta di rimanere schiavi, com'egli si esprimeva, ad un prete e ad un manigoldo.

Tornato il Pusterla a Milano nascostamente, nè la sobandiera sulla torre annuazio la venuta sua, nè la solita scolta d'uomini d'arme vegliava alla porta. Ma poichè tutto il di ebbe tempestato là entrò, senza che la donna sua valesse a mitigarlo, abituato alla vita clamorosa, ai circoli, alla discussione, bisognoso di sempre move e forti emozioni, neppur quella prima sera egli seppe rimanersi tranquillo in faniglia: ma d'ordine suo, Alpinolo avea recato l'avviso di sua venuta agli amici coi quali più si confidava, e questi la sera, un dietro l'attro, per una portella secreta verso la via dei signori Piatti, entravano a ritrovarlo e consolarlo.

L'esteriore del palazzo era muto, oscuro, talché si sarebbe detto disabitato. Ma non appena Franzino Malcolzato, tristo arnese e fido portiere, avea fatto passare gli amici dalla corte rustica in una seconda, venivano accolti da valetti eleganti, in vesti aggheronate a giallo e nero, i quali, reggendo torchi di cera, gl'introducevano ad una vasta sala terrena, isolata nel mezzo dell'edifizio, e attorniata dal giardino. Arazzerie storiate ne coprivano le paretti; qui e qua scansie, con suvvi

vasi e piatti di majolica a rilievi di frutte colorate, e dine ampi finestroni, aperti a ciascun lato e incortinati di zendadi a partite di vaghissimi colori, davano accesso alle arie della sera, temperando graziosamente la caldora del giugno, Quivi entro, chi attorno a Franciscolo, chi seduti sui capaci scanni di velluto, chi presso ad una tavola su cui aveano gettato alla rinfusa guanti, mantelli, spade, herretti, discorrevano, narravano, chiedevano, udivano. Si discernevano dagli altri il bollente Zurione fratello del Pusterla, il moderato Maffino da Besozzo, Calzino Torniello da Novara, Borolo da Castelletto del altri arrabbiati glinlellini, cui ora veniva lezzo d'un principe che, per opera loro stabilito, non mostrava d'averli in quel conto ch'e's'erano ripromesso.

Ultimi arrivarono i fratelli Pinalla e Martino Aliprandi, d'origine monzesi, il primo gran mastro di guerra. l'altro rinomato giurisperito. Avevano acquistato la grazia del signor Azone coll'aprirgli, nel 1329, Monza, che poi Martino, essendo podestà, cinse di mura; Pinalla la difese contro l'imperatore Lodovico il Bayaro. indi a capo dell'esercito visconteo; campò Bergamo dal re di Boemia; per le quali prodezze, la pasqua del 1338, era stato, in Sant'Ambrogio, armato cavaliero insieme col nostro Pusterla. In tal occasione fu, a spese di questo, aperta una corte bandita, e giuochi d'arme e solennità così sontuose, che a memoria d'uomo le maggiori non s'erano vedute. Ma da quell'auge era Pinalla scaduto allorchè, nell'invasione di Lodrisio, posto a difendere l'Adda a Rivolta, si vide dalle sue truppe vilmente abbandonato, e costretto a fuggire. Una nuova guerra, in cui vendicarsi della noncuranza di Luchino, od almeno con audaci imprese e ben riuscite cancellare quell'onta, era il suo più vivo desiderio.

Tra gente così fatta e in mna simile occasione (ben ve lo potete figurare) tutt'altro che pacati avevano ad essere i ragionamenti, dove l'idea degli oltraggi che ciascuno aveva ricevuti in privato, dava risalto ai pubblici guai. Uscivano dunque in propositi esagerati e violenti contro i dominatori del loro paese, tanto più franchi, quanto più fedele sapevano il circol tra cui versavano. — Oh si! veclamava Franciscolo, allora ap-

punto, che Margherita, coricato il suo bambino, entrava nella sala. «Codesti vecchi ne vanno ricantando i mali «del tempo nella nostra libertà: ogni tratto battaglia-menti: un continuo doversi esercitare nelle armi tutti, sino a'fanciulli; poi ad un tratto suona la martinella; «traggono fuori il carroccio, e ognuno, voglia o non voglia, dee vestirsi di ferro, lasciare gli agi di sua «casa, i guadagni del mestiero, correre negli aspri peri-gli della zuffa o negli oscuri dell'agguato: poi ogn'al-tro giorno rivolte cittadinesche, esigli, diroccamenti, «uccisioni... Oli se avessimo un capo che con mano vigorosa ci frenasse! — Così la discorrevano cotesti timidi, a cui natura negò sangue generoso o l'età lo «intepidia».

E Zurione interrompendolo: — Cotesto è amor di patria I Or mangino di quello che si son preparato.

La libertà finì, non finirono le guerre: morti, esigli sabbondano, e non più pel bene della patria, ma per sodare costoro nel dominio, per ribadirci da noi le proprie catene. Allora le guerre le volevamo noi stessi, noi stessi le decretayamo: era il bollore d'un momento, poi si racquetava, e i frutti maturavano a favor di tutti o dei più. Ora egli solo le comanda a suo talento, per particolari interessi, e noi bisogna farle: nostra la fatica e sua la gloria.

Dife bene » esclamava Alpinolo : «sua la gloria.
 A chi toccò il merito della vittoria di Parabiago? chi «ne menò trionfo? chi ne profittò? Han detto: Luchino «è valoroso, dunque esaltiamolo signore. — Si, ma se «non fossimo stati noi ...»

- Oh perchè (ripigliava Zurione) perchè lo rico-

« verasti tu dalla forca a Parabiago ?»

— Sarebbe stato certo il migliore a lasciarvelo : enrava a dire il dottore Aliprando; «che non si vedrebero oggi i privilegi dei nobili calpestati, non messi a fascio i Ghibellini co'più marci Guelli; non aggravati di tributo i gran signori come gl'infimi della plebe, «non trascurato chi fu...»

— E noi si tace » saltava su Alpinolo con occhi divampanti, e battendo la palma sulla tavola. « Perchè non «possiamo vendicarci? Che? non v'ha più spade? non hanno più nervi le braccia lombarde? Basta voler essere
 liberi e lo saremo».

Ed alzava uno sguardo alla Margherita, quasi per cercarle in viso l'approvazione. Margherita era stata dalla prima fanciullezza abituata a udire in sua casa discutere delle pubbliche cose; onde erasi formato un modo proprio di vederle, di apprezzarle; e rispetto a quei tempi di tanto vivere a comune, il suo favellare di politica non riusciva punto ridicolo, come è in altre stagioni l'udire una donna decidere su guistioni, davanti a cui stanno dubbj gli uomini più saputi; decidere secondo l'impressione del momento, secondo le massime di chi più la avvicina. L'educazione datale dal padre suo le insegnava a discernere la ragione dalle esagerazioni di quegli infuriati, i torti veri dai pregindizi della passione. Non potendo però nè calmare l'impeto di loro, nè insinuare i ragionamenti suoi, stava in disparte, e attaccò discorso col dottore Aliprando.

Questi, come uom di lettere ch'egli era, andava fastoso d'avere ottenuto pel primo in Milano i Rimedi dell'una e dell'altra fortuna, dati fuori allor allora dal Petrarca, e s'era fatto premura di recarli quella sera alla Margherita, sapendola amante delle belle novità. Essa interrogando, come si fa, il parere di lui, sfogliava il libriccino, fissando così di corsa gli occhi su questa o su quella carta; allorchè colla bella mano chiedendo un tratto silenzio, in voce soave, al cui suono tutti si tac quero attenti, come se nel baccano d'una taverna si ascolti d'improvviso una dolce melodia di flauto, così favello: - Udite come ben discorre il libro che qui il dottore mi favori. Li cittadini quardarono come ruina «di nessuno quella ch'era ruina di tutti: onde conviene «con pietà e paura cercare di placar gli animi: se non fai profitto presso gli uomini, pregar Dio pel ravve-«dimento dei cittadini» (').

Intese l'indiretta rispòsta Alpinolo, e — Se a' citta-«dini manca l'impeto di una concorde volontà, un solo-«uomo che non può fare? che non può il coltello d'un «risoluto?...»

<sup>(\*)</sup> De remediis utriusque fortuna, 1, 85.

Allora l'Aliprando, recatosi in mano il libriccinolo. soggiungeva: - Madonna è come l'ape: non liba dai «fiori che il miele. Pure l'ape anch'essa ha il suo pun-«golo per chi l'offende; e volete udire quel che il divino Doeta parli altrove? Avete (così leggeva dal libro stesso) avete il signore a quella quisa che la scabbia avete e ·la tosse. Cose contraddicenti buono e padrone, Chiamar · buono un signore è dir una lusinghiera bugia, è maniefesta adulazione. Pessimo egli è, da che toglie a'suoi concittadini la libertà, che è il massimo dei beni quaqqiù, e per empier la voragine d'un solo insaziabile. rimira ad occhi asciutti migliaja di soffrenti. Sia affa-· bile, sia piacevole, sia largo in donar a pochi le spo-«alie di molti: arti de'tiranni che il volgo chiama signori e li prova manigoldi ».

- Bene! - Bravo! - Ben pensato! - Ottima-«mente espresso» scoppiava d'ogni parte fra i congregati. E il dottore, contento di quell'applauso come fosse

dato a lui proprio, seguitava:

- Or attendete al più bello. Come laceri li tuoi fra-· telli, coi quali hai passato insieme la puerizia e l'ado-«lescenza, coi quali usasti il medesimo cielo, i medesimi « sacrifizi, i medesimi giuochi, le medesime gioje, i medesimi pianti? Or con che faccia vivi laddove sai che la tua vita è odiata da tutti, e la tua morte a tutti deside-· rosa? (') Che ne dite? Vi par egli ravvisar questo ritratto? «non è scritto apposta per...»

- Per Luchino: chi ne dubita? è tutto lui » ripigliavano a più insieme, e l'uno commentava, l'altro ripeteva, l'altro voleva vedere coi propri occhi le parole sacrosante del grand' Italiano, dell' Italiano veramente libero, come essi chiamavano il Petrarca, senza far caso ch'egli allora stesse corteggiando i prelati ad Avignone, che lambisse Luchino, e che misurando la bontà dei principi dalla liberalità, chiamasse il vescovo Giovanni il più grand'uomo d'Italia ("): adulazioni di cui dovea poi rimproverarlo un altrò illustre di que' tempi, Giovanni Boccaccio, rinfacciandogli di vivere

(\*) De rem, etc. I, 95.

<sup>(\*\*)</sup> V. i versi latini e l'epistola familiare xvi. II. 42.

stretto in amicizia col maggiore e pessimo dei tiranni d'Italia, in corte piena di strepito e corruzione, come Margherita, dolce per naturale e pei prudenti consigli paterni, frapponeva qualche parola per disappro-

vare gli esagerati spedienti, e mostrava come il lamen-

era la viscontea (\*).

tarsi a tal modo d'un cattivo reggimento non faccia che peggiorar quello, ed invelenire i soffrenti: dover piuttosto, chi lo può, procurare legittimamente di mitigarlo, non mai attizzare fra gli oppressi un'ira impotente: in caso diverso, altro non restare che o soffrir in pace o mutare il cielo. - Mio padre (soggiungeva essa) l'ho « inteso più volte replicare, Ai novatori la pazienza. · Nessuna riforma può attecchire se non sia radicata « nel popolo. E questo popolo non è, come amano fi-« gurarselo diversi, nè tutto oro, nè tutto feccia. Co- stretto sempre alla fatica, non si abbandona gran fatto · ai sentimenti, e piuttosto calcola i vantaggi imme- diati. Non ridetevi dei pareri di una donnicciuola. Io « ve li do sull'esperienza di mio padre, il quale aveva · anche in bocca questo proverbio: Il popolo è simile a san Tommaso; vuol vedere e toccare. Ma voi, come? parlate di libertà e non interrogate il volere del popolo; di virtà, e pensate cominciare dall'assassinio? - No no: dite bene: • la sosteneva Maffino Besozzo. « Non a si estremi partiti si vuol ricorrere. Uccidere · un tiranno che è mai! domani la plebe se ne fa un altro. È un direzzolare, e non ispegnere il ragno. · Miglior via conoscevano i padri nostri. La religione « stabili in terra uno maggiore dei re, perpetuo custode della giustizia, tutela al debole contro il prepotente. Ouando in lui si aveva fiducia e a lui si ricorreva. « l'innocenza trovava ascolto, e la spada dei tiranni · perdeva il filo contro il manto dei papi che copriva · l'umanità. Vi ricordi un imperatore, che scalzo do-

 manda a Gregorio VII perdono delle ingiustizie com- messe. Quando il Barbarossa voleva soffocare la libertà · lombarda, chi si fe capo della nostra lega? chi im-· pedl che Italia cadesse tutta sotto la tirannide sveva?

<sup>(\*)</sup> Epistola del 1355, pubblicata poco fa a Padova.

- chi represse l'immanissimo tiranno Ezelino? Oggi noi · diffidiamo della potenza inerme, rimettendoci più vo-
- · lontieri a quella delle spade. Eccovi i frutti ».
- Uh! il guelfo ipocrita! il papista! il frate! . pronunziavano tra sè gli altri: ma ragioni da opporre a que' fatti non suggerivano facilmente, e perciò rifuggivano nel sofisma. È il Pusterla ripigliava: - Il papa!
- che sperare da lui? Ligio alla Francia, vuol farsi un « regno in terra, nè più nè meno di tutti costoro, Scam-
  - · po non v'è proprio che nel popolo ».
  - E il popolo (l'interrompeva Martin Aliprando) il · popolo non siamo noi? non è generalmente sentita
- la gravezza della dominazione de' Visconti? Perchè
- · dunque non dovrà ogni buon cittadino avvisar il me-
- · glio della patria? Chi sono costoro? donde hanno il
- · potere? donde se non dal popolo? e il popolo che
- gli elesse può ritirare da loro l'autorità che ha dato. « Questo popolo però o guaisce oppresso, o tace spau-
- · roso. Per farne chiaro il voto, unico mezzo è la som-
- € mossa ».
  - E le armi » soggiungeva Pinalla.
  - Lo Stato (riprendeva Franciscolo) è cinto da
- · potenti, o gelosi od invidi della grandezza di Luchino. Qual più facile cosa che intendersi con loro?
- A Verona ho veduto quanto basti. Altro che solleci-
- tare l'amicizia di costui! Lo Scaligero non vede quel-
- « l'ora di mostrargli il dente. E il fatto stesso di Lo-
- drisio mostrò che a spegner il biscione bastava una · banda raccogliticcia. Che sarebbe se fosse un capo
- « creduto dal popolo? »
  - Lodrisio stesso non si potrebbe trarre dalla sua prigione di San Colombano? • addimandava Zurione.
  - Ma Pinalla in tono di dispetto: O che? non c'è · altri che sappia reggere la spada quanto e meglio
  - « di lui? »
- Non c'è (soggiungeva Borolo) altri capi di mi-« glior nome? Bernabò e Galeazzo son pure in urta · collo zio: alzerebbero tosto la bandiera se fossero
- certi di trovare seguaci ».
- A proposito, che conto si può fare su costoro? chiedeva il Pusterla, mezzo indispettito del non sentire

proposto sè stesso. « lo tengo per essi lettere del loro « fratello Matteo: ma non so per quanto spenderli ».

Spiriti liberi son essi, innamorati del pubblico
bene e della libertà gridava Alpinolo, facile a supporre in altrui i sensi suoi propri, Ma il Besozzo, più
esperto e penetrante, replicava: — Della libertà? Aspettiamo a dirlo quando sederanno in potere. Vedete quando altri assedia una città? è tutto cura a demolirne
le difese, aprir la breccia, diroccare la mura. Fate

che se ne impadronisca: ogni suo studio sarà di rinfrancare i bastioni, raccomodare, saldar le muraglie.
Così costoro che aspirano alla potenza ».

- E per questo (aggiungeva Ottorino Borro) Lu-

— E per questo (aggiungeva Uttorno Borro) Luchino gli ha in uggia. Bernabò per altro fa il sornione, e si mostra con noi voglioso di libertà, con lui spensierato del dominare. Il bel Galeazzino poi se la passa pompeggiando in comparse, e dividendo con Luclino il talamo, giacchè non può il trono.

Un'ilarità universale destavasi a quello scherzo, di mezzo alla quale Zurione tornava su: — Ma che me stieri di rivenir sempre a cotesta famiglia che Dio perda? ci hanno bistrattato i loro padri, dunque assumiamo capi i figli: bell'argomentare davvero! Mancano cittadini generosi e potenti in città? Manca fuori chi ne darà mano? qualche nemico si mova, noi lo assecondiamo...,

E una folla di persone innocenti si precipita sotto ele spade per l'acquisto d'un bene che non conoscono, che forse non vogliono; e si trae sulla patria la guerra; e guasti, e ammazzamenti, e prepotenze, e un esito incerto, o forse una vittoria cui unico frutto sia mutar nadrae.

tar padrone. Così aveva Margherita interrotto il cognato, esponendo coll'aria di calmo convincimento che è proprio della ragione. Ma non è questo il tono che faccia colpo sopra animi concitati e — Con queste dottrine, di nulla mai si verrà a capo. — Il ben pubblico deve preferirsi al particolare. Possuna impresa più santa che liberar la patria esclamavano gli uni a gara degli altri: e Franciscolo con movimento di dispetto prorupe: — Ebbene; si stia colle mani in mano: facciamci

pecore perchè il lupo ci mangi: taciamo, e colui con culchi i nostri privilegi, contamini le nostre donne... >

Appena questa parola gli fu uscita dalla gola, accorgendosi che fitta dovesse dare alla moglie sua, se ne penti: ma era detta. Facendosi appresso a lei, la accarezzava, le dava ragione, le ripeteva il titolo di cui ella mostrava più compiacersi, quello di « mia buona Margherita »; però quella sua parola era stata accolta con un bisbiglio d'approvazione, ed avea dirizzato i discorsi sopra l'insulto tentato da Luchino, e sopra altre dissolutezze e sue ed altrui. Chi ricordava il fatto del Lando di Piacenza; chi quello di Ubertino da Carrara, il quale oltraggiato nella moglie da Alberto della Scala, alla testa di moro che portava per cimiero fece aggiungere corna d'oro, e poco andò che, per suo maneggio, Padova fu tolta agli Scaligeri. - Non è la prima « volta che uno perde una bella città per aver tentato una bella donna. — Gloria immortale ai liberatori della « patria! Gloria a Bruto ed ai suoi imitatori! - viva « la libertà! viva la repubblica! viva sant' Ambrogio! » erano voci che facevano echeggiare la sala; e siccome allo scaricarsi della bottiglia elettrica, tutti rimangono scossi quelli che stanno entro la sua atmosfera, così que' Lombardi venivano agitati tutti dal parlare d'un solo: come avviene nelle moltitudini. l'ardòr dell'uno trasfondevasi in tutti: tutti parlavano, ognuno rincalzava le ragioni dell'altro e n'aggiungeva di proprie: i più seguitavano a ripetere ciò che essi ed altri già prima aveano detto; era quel vortice che strascina, quell'ebbrezza che non lascia luogo a peso e misura. Tanto più allor quando in mezzo all'adunata comparve un moretto, yestito di bianco all'orientale, con grosse perle agli orecchi ed al collo f il quale, alzando le braccia al modo di certe anfore antiche, reggeva sopra il lanoso capo un vassojo d'argento in forma di paniere, nel quale erano disposti ogni sorta rinfreschi e confetture. Insieme un paggio recava una sottocoppa d'oro cesellato, sulla quale una capacissima tazza, del metallo istesso e di fino artifizio, entro cui un altro paggio, da una brocca d'argento, versò vino prelibato. Primo Franciscolo, a cui fu offerto in ginocchi, l'accostò alle labbra, indi mandò in giro fra gli amici la coppa, che più volte venne ricolma, talchè l'amor di patria fu riscaldato dal generoso liquore.

L'h brindisi alla libertà di Milano e esclamò Al-

 Un brindisi alla libertà di Milano », esclamò Alpinolo.

— Si, si » replicarono tutti, e votando le tazze, gridavano: — Viva Milano! viva sant' Ambrogio! »

— E muojano i Visconti » aggiungevă Zurione, e non mancava chi facesse eco a questa voce, senza che alcuno si levasse, come în tempi da noi poco lontani il Parini, a correggere quel grido col dire — Viva la libertă, e morte a nessuno ».

Già non è cosa da finire così » eslamava il Pusterla.
 E il Borro: — Ne va del bene della patria, dell'onore

· lombardo, della domestica sicurezza ».

— Si, si; bisogna pensarvi di buon senno: prendervi su qualche bravo partito » gridavano a vicenda o insieme i due Aliprandi, il Borolo e gli altri; indi, con quelle potenti strette di mano, con cui pare si vogli esprimere senza parole quanto valga l'accordo delle volontà, si congedavano, e gettatisi sulle spalle i mantelli, calcatisi i berretti in capo, se n'andavano un dopo l'arto, promettendosi di tacere, di pensarvi, di rivedersi.

Margherita, appena il discorso si volse sopra l'ingrato argomento che le rimembrava l'oltraggio ricevutto e il dispiacere di non aver potuto tenerlo nascosto, lasciò la sala, e ritirossi alle domestiche ocupazioni. Se dicessi che affatto le riuscisse disgustoso quell'ardore, non mostrerei conoscere il cuor delle donne, sempre disposte a gradire gli atti che annunziano generosità, impeto, vigoria di volontà: forse perchè confidano trovarne un appoggio più saddo alla deholezza, che è, o che noi le persuadiamo essere loro appannaggio.

Certo quei nomi di patrià, di libertà, d'eroismo, se v'ha su cui vivamente facciano impressione, sono le donne; e Margherita non era di natura dall'altre differente. Un sovvertimento civile poi era un'idea abituale in quei tempi di vivi dispetti, d'immaginose speranze, di cozzanti interessi, quando le lotte che oggi vediamo agitarsi sulle tribune e ne'giornali, si risolveano nelle piazze e a colpi di spada. Milano singolarmente,

negli anni precessi, era corsa per assidua vicenda di tumulti, tanto da far dire a san Bernardo, che egli non avea trovato nel mondo gente così facile a rivolgersi e sconvolgersi quanto il popolo nostro ('). E quantunque ora le cose prendessero altro assetto, fino ad avere il Petrarca potuto chiamare i Milanesi i più miti tra gli uomini ("), però la memoria del passato era ancor viva, come in noi e ne'figli nostri vive e vivrà la ricordanza delle clamorose imprese di Napoleone, sebbene noi non

le abbiamo vedute.

Pure v'ha dei discorsi, delle azioni che uno non sa disapprovare, e insieme non vuole sanzionarle colla sua presenza. Tal era duesto baccano per Margherita, la quale però era affatto lontana dal temerne verun danno. si perchè i governi d'allora, piuttosto violenti che astuti, non conosceano l'arte di sparger fra i governati il sospetto, più micidiale che la paura, col cingerli di spic e di timor delle spie: sì ancora perchè quelli radunati da Franciscolo erano persone fidate alla prova; tanto fidate, che egli non aveva esitato a manifestar loro la sua onta e la venuta sua a Milano, cose che doveano per tutti gli altri restare un mistero. Imperocchè erasi preso accordo, principalmente col consiglio di frà Bonvicino, che la Margherita col figliuolo seguirebbe lo sposo, per rimanere con esso nel Veronese, fin a tanto che il tempo recasse migliori opportunità. Aveano dunque lesta ogni cosa alla partenza che era stabilita per la notte dell' altro domani: - ma il domani sta in mano di Dio.

(\*\*) Milissimi hominun



<sup>(\*)</sup> Non invent in mundo populum adeo facilem ad conversionem et subversionem, sicul populum mediolanensem. (\*\*) Milissimi hominum.

## CAPITOLO VI.

## Un' imprudenza.

Quell'adunanza erasi tenuta la sera del 18 giugno 1340: e i più dei convenuti, col dormirvi sopra, ne avranno dimenticato i discorsi; probabilmente gli avrà

dimenticati lo stesso Pusterla.

Ma ben altrimenti bollivano per entro la fantasia del giovane Alpinolo, il quale, a forza di rimestarli, e volgerli, e interpretarli, vi diede corpo; dove non erano che parole, immaginò fatti; le minacce scambiò per disegni, i desiderj per macchinazioni: e da una parte coll'impeto a lui naturale, dall'altra colla insana passione di certi pari suoi, di tenersi alcun che quando si trovino avviluppati in qualche caso di criminale, si credette depositario del segreto d'una trama, la quale potesse, a veder e non vedere, dare il tracollo ai presenti tiranni. - Certo (egli ragionava tra sè e sè) il Pusterla intendeva più che non sonassero le parole. Un uomo di quella levatura vorrebbe nodrire speranze e passare a minacce quando non si sentisse le spalle al muro? A me non apersero tutta la cosa, e in ciò li lodo. Qual merito ho io per entrare a parté di trattati, ove ne va la sorte di tutta la Lombardia? Ma lascia fare; saprò ben io mostrare quel che vaglio: saprò ben io fare acquisto di loro confidenza col guadagnare un mondo di proseliti a causa così santa ».

Per tale argomento, fu co'suoi più fidati amici, con quelli di più nerbo e di più cuore, e che in parole si mostravano sviscerati della libertà, famelici di cose nuove, invogitati di menar le mani: e gl'infervorò, ed ingegnossi di diffondere la sua finatica persuasione, facendo

intendere che si tenessero per avvertiti, che il cielo si caricava, che il tumore stava per venire a capo. Alcuni l'ascoltarono cupidi e volentieri, perche v'è un gran numero, e più v'era allora, ai quali ogni cambiamento. ogni soqquadro suona fortuna e miglioramento: altri si stringevano nelle spalle dicendo: - Se saranno rose, floriranno.». Vi fu chi lo trattò da delirante o millantatore, quasi o sognasse, o volesse farsi tenere un pezzo grosso: e costoro riuscivano i più funesti; giacche, piccato dell'incredulità o dell'insulto, smaniavasi a due braccia per acquistar fede alle sue parole; e tra il fervore della disputa, lasciavasi uscire il nome e del Pusterla e degli Aliprandi, e del signor Galeazzino e di Bernabò, e del terzo e del quarto, che parte ci aveano mano, parte, al modo suo di ragionare, doveano avervela indubitatamente. Così il secreto suo, secreto d'un affare che era, si può dire, tutto nella sua immaginativa, divenne il secreto di molti giovinotti di poco cervello e di molta lingua, che lo propagarono ciascuno nel circolo de' suoi amici; sempre, come avviene al passar di bocca in bocca, dando per assoluto il probabile, per certo l'accennato; e ciascuno, per dimenticanza, per vanità, per millanteria, aggiungendovi qualcosa del suo.

Ad Alpinolo poi bastava che uno gli gettasse gli occhi addosso per comprendere come un vivo pensiero l'agitava dentro. Clie, a furia di ripetere una falsità, alcuno finisca a persuaderla a sè stesso, non è osservazione nuova. D'altra parte Alpinolo, se la congiura non v'era, egli stesso l'avea fatta davvero; avea parlottato, avea concertato tutto un di, e col discorrerne rinfocata la passione e la persuasione: aveva a'suoi amici stretta la mano in segno di dire - Ci rivedremo, faremo, diremo »: con alcuni avea giurato odio ai Visconti e morte ai tiranni, per Dio, per la sua porzione di paradiso; avea forbito le armi sue, calcolato su quelle degli amici, sulle più che stavano nelle botteghe, Galvano Fiamma, allora professore di teologia nei Domenicani di Sant' Eustorgio, poi cappellano e cancelliere di Giovanni Visconti. nella sua storia milanese ci lasciò memoria come qui si contassero ben cento fabbriche d'armi, oltre i lavorieri subalterni di ferrareccia, in cui s'occupavano da

diecimila persone; se ne facevano, soggiunge egli, di lustranti come specchi, le quali spedivansi fino a'Tartari e Saracini. Per poter essere meglio sopravvegliate dai loro abbati e consoli, e da chi dovea far osservare le minute prammatiche, credute necessarie al buon andamento, le varie arti stavano distribuite in apposite vie e quartieri, come accennano i nomi tuttora conservati alle strade degli orefioi, dei mercanti d'oro, de' fustagnari: e in quelle che oggi pure diciamo degli armoraj, degli spadari e degli speronaj, aprivano le botteghe e le fucine tutti gli armajuoli.

Su e giù per queste strade, non vi saprei dire quante volte passeggiasse, o dirò più giusto camminasse Alpinolo, occhieggiando per entro, e facendo il computo di quanti uomini se ne petrebbero guarnire. Da per tutto era un picchiar di martelli, uno stridere di lime, un soffiar di mantici, un cigolare di mole d'arrotini, un friggere di ferri roventi tuffati nell'acqua o nell'olio; e fra ciò un bociar di padroni, un fischiare e cantacchiare degli opranti; suono che ad Alpinolo facea miglior sentire, che non l'accordo di scelta orchestra ad una fanciulla di quindici anni, condotta la prima volta ad un festino. Al vedere poi di dentro e di fuori o appiccate agli arpioni alla rinfusa, o disposte a guisa di trofei, ronche, partigiane, daghe, stocchi, palosci, balestre, spadoni a due mani, zagaglie, corazze di lamina, di maglie, di squame, buffe, morioni, e scudi rotondi, a cuore, a doccia, di frassino, di cuojo, di metallo, ne veniva al giovane un sollucheramento, quale ad un avaro in contemplando mucchi di zecchini in bisca; o più innocentemente ad un letterato, allorchè traversa per una strada ove siano libri di qua, libri di là, e in fantasia li compra, li legge, li studia, gli adopra per far altri libri e immortalarsi.

In alcuna di quelle ferrarie entrava Alpinolo, e domandava quanto potesse comprarsi un petto, quanto una cervelliera, quanto valesse un uomo arnesato a piastra e maglia dal cimiero agli sproni: non comprasi nulla, ma lasciava intendere, così in nube, che potrebbero venir a taglio e presto. I fabbri l'ascoltavano, e rispondevano: — Magarii Già noi altri braccianti che cosa si desidera? non già che ci diano i quattrini a macca, ma che ce li facciano guadagnare ; nè in-

terrompevano il lavorio per la ciarla,

Singolarmente sulla cantonata degli spadai, per voltare dove allora era l'unico forno del pan bianco, famoso sotto il nome di prestin della rosa, e dove stette fino ai di nostri un' effigie di sant' Ambrogio, cui tocco. tempo fa, d'andare prigione per aver voluto fare un miracolo che ai Giacobini non garbaya, stava casa e bottega un tale Malfiglioccio della Cochirola, il cui padre lavorando s'era acquistato assai credito e dei buoni danari. Il Malfiglioccio subentratogli, argomentando che, se il padre suo avea fatto bene, anch'egli doveva continuare sulle orme di esso senza scattare d'un pelo, si guardò bene dal voler ammettere nella sua fucina nessuno dei miglioramenti che, secondo va il tempo e la pratica, aveano gli altri introdotto: anzi li derideva come novità, bizzarrie della moda, che domani cascherebbero. - Sempre s'è fatto così (diceva) e di ragione · la sapevano più lunga i padri nostri, i quali torna-« vano già di scuola quando cotesti guastamestieri non « vi andavano ancora». Che ne avvenne? il solito ef-

fetto. Le sue pràtiche si sviarono, e mentre cresceva il da fare agli altri, a lui non capitava più che da raccomodare qualche vecchia armadura di qualche ambrosiano tagliato all'antica, e delle antiche usanze tenace. Alpinolo, vedendolo stare soletto in bottega a tirar

con pace il mantice, e con pace voltare un ferro nei carboni, non temendo scioperarlo, attaccò più lungo discorso con esso, e lamentate le miserie dei tempi, gli

accennò che potrebbero anche mutarsi.

 Così fosse! - esclamava il Malfiglioccio. « Vi so dire che non si guadagna neppur l'acqua da lavare le mani. Chi ha famiglia bisogna stia a stecchetto.
 e rosichli pan e pane: e la è bazza quando la festa possiamo fare il miglio in vino. Uh a rispetto di

tempo fa l di quando la buon'anima di mio padre
 era abbate della nostra maestranza! Che lavorare!

« che cuccagna! I fiorini fioccavano a casa nostra. Qua « un palvese, là una manopola, poi un frontale, poi « schinieri: tre soprastanti e cinquanta garzoni noi si « aveva a servigio, e avessero avuto cento braccia e per tutti v'era da lavorare accaniti notte e di, che

« appena se avanzava tempo di mangiare quel boccone « strozzato. Ora tutto pace, tutt'acque morte: pare non

« si sentano più sangue nelle vene. Questi frati non « sanno se non predicar pace. Cosa credono, che Do-« meneddio ci abbia fatto le braccia per tenerle spen-

« zolone? Se la dura di questo piede, si può chiuder bottega: e mettere baracca da ferravecchio».

- Vi piacerebbe dunque che tornassero quei tempi? domandava Alpinolo.

- Se mi piacerebbe! Darei la metà del poco che « ho, per vedere ancora una brava guerra. E son tanti. « sapete, in un Milano, cui pizzicano le mani. E viva · Dio, la guerra à chi non piacerebbe? Là si vede quel che un uomo vale; si acquista onore, stipendi; « un po si guadagna, un po si ruba, e tutto il mondo

« ne ha ».

Alpinolo straccontento d'aver anche il voto degli artigiani. - Ebbene (soggiungeva) state di buon cuo-« re : il rimedio non è lontano. Mettete ordine ai ferri « del vostro mestiere, chè avrete a lavorare di buon « polso : ve lo prometto ».

- Si? davvero? insisteva l'armajuolo, « Bene: il mio « negozio ebbe sempre credito assai, e non v'è arma colla lupa che regga al paragone delle mie. E quanto ai prezzi, cortesia con tutti, e più con voi che siete « degli avventori ».

Indi salutando Alpinolo che partiva, e ripetendogli - Mi raccomando » gli faceva di berretta, poi mettevasi a sportello colle mani in mano a disapprovare le novità, e masticarsi le sue speranze.

Non mi sarei arrischiato di degradare la dignità della storia con queste trivialità, se fossero state per Alpinolo nulla più di quel che siano alla maggior parte, un mezzo di incantare la noja che strascinano da un conoscente all'altro. Per esso al contrario erano un interrogare il pubblico voto, erano rivelazioni della popolare volontà, erano nuovi fili di speranze, dietro ai quali più sempre certo si rendeva che la cospirazione esistesse, che stava per sovvertirsi da capo a fondo lo Stato.

Nei quali sogni pensate come jegli mescolasse le affezioni sue private! albatter quel giudice e surrogargia quell'altro; a quel podestà tutto Visconti serbare la fine di Beno de Gozzadini, cioè strascinarlo per la città, poi buttarlo nel canale: Luchino, quel maledetto Luchino, metterlo a brani, e al posto sno collocare (già ve lo immaginato) collocar il Pusterla e quell'angelo di Margherita. Allora, giustizia in ogni cosa, non più tributi, non più impacci; allora i buoni in alto e i malvagi sotto; allora... Che bei tempi! che viver d'oro! quante nuove gloriel quanta universale felicità.

Caldo, briaco di questi pensieri, e già parendogli esser al fatto, entrò Alpinolo nel Broletto Nnovo, quello che oggi chiamiamo Piazza de Mercanti. Credo cle molti al pari di me si saranno fermati delle mezz'ore a contemplare, in quel grandioso edifizio, la mescolanza degli stili, e a leggere disegnata in essi la storia delle arti e delle variate dominazioni di questa città Siffatta mescolanza per attro non si vedeva quando Al-

pinolo vi capitò.

Poiche il coraggio di spendere, è l'attività del fabbricare non son nate da jeri ne'Milanesi, avcano essi. coll'animosa lautezza che dava la libertà, comperato le case e l'area di quel centro della città, per radunarvi i principali uffizi; e nel 1228 fecero la piazza quadrata, con cinque porte, alle quali dai quartieri principali capitavano cinque vie acciottolate, una dal Duomo, una da porta Nuova, una dalla Comasina, una dalla Vercellina; l'ultima usciva verso gli Orefici, e chiamavasi delle Carceri, perchè colà appunto erano le carceri dette Malastalla, ove si chiudevano i debitori fraudolenti e i giovani indisciplinati; ottimo rimedio per spegnere i debiti di quelli e rimettere a questi il senno in capo. Nel bel mezzo di quella piazza, essendo podestà quell'Oldrado de'Grassi da Tresseno, il quale, pel suo zelo nel bruciare gli eretici, si meritò una statua a cavallo che ancora si vede colà incastrata nel muro, si cresse nel 1233 dalle fondamenta il palazzo della Ragione, nella cui parte superiore stava una capacissima sala pei tribunali, e nella inferiore, fra triplice corso di sette archi, uno spazzo coperto, qual si conveniva ai comodi del popolo, in tempo clie a popolo si governava la città.

Tutt'in giro erano fabbriche, con archi, colonne e porticali, ove potere i negozianti ripararsi dal mal tempo, e donde si aveva accesso alle varie magistrature. Ouivi, attigua al palazzo della Ragione, avea casa il podestà, colle carceri: quivi il palazzo di città, segnato di fuori colla croce rossa in campo bianco, ornata di palme ed ulivi, per far intendere che Milano era glorioso non meno in pace che in guerra; e dentro il quale sedevano i padri della patria a deliberare il meglio. cioè quello che i forti comandavano o che insinnavano gli scaltriti; quivi era il collegio dei nobili giureconsulti, che portavano un vestone di porpora, coi cappucci e i baveri foderati di vajo: quivi il collegio de' notari e de'fisici, gente che impinguava sui morbi corporci e sui morali della povera umanità: quivi ancora l'uffizio dei Panigarola, ove i mercadanti, colla solita sincerità. notificavano tutte le vendite e i contratti, ed ove si conservavano, ricavate nel sasso, le precise misure dello staio, delle tegole, dei mattoni, per risolvere le differenze; ed inoltre una rozza pietra, la quale si faceva, come diceano, sculacciare dai mercanti che rompessero il banco, cioè fallissero di pagare, se col sacco o per mera disgrazia i giudici non guardavano poi tanto per lo sottile. Ouivi pure Azone Visconti avea, nel 1336, eretta la badia dei mercanti, con banchieri e cambiatori là dove ora è l'uffizio della polizia, e di rimpetto la badia dei mercanti d'oro, d'argento, di seta: quivi i tribunali civili, ove salivasi per una scala, presso cui è ancora esposta al pubblico una lapide, la quale insegna come dal litigare nascano inimicizie, si getti danaro, si turbi l'animo, si sciupi il corpo, si lasci l'onesto per l'inonesto, non s'ingrassino che i procuratori, quei che sperano rimangono con un pugno di mosche; e quando pure riescano, al tirar delle tende si trovano avere, in spese e mangerie legali, buttato tanto o più che l'acquistato.

Così la lapide: ma le cronache soggiungono che pochi facessero pro dell'avvertimento, perchè quelli che andavano colà a mover liti aveano sugli occhi una benda postavi dall'amor proprio, sicchè da una parte si davano a intendere d'aver ciascuno la ragione dalla sua, dall'altra credevano che al "mondo vi fosse: giustizia. Noi però, meno maliziosi delle cronache, pensiamo che al consiglio non si desse nè si dia ascolto, perchè scritto con caratteri gotici ed in latino.

Questo pezzo d'anticaglia è dei pochi scampati a quella, per non dir altro, benedetta smania di rinnovare: mercè la quale, della badia dei mercanti più non rimane vestigio: il portico del collegio de'dottori e dei fisici fu ridotto a più recente architettura, ed abbellito il campanile che, a mezzo di quelli, era stato eretto, nel 1272, da Napoleone della Torre per dar i tocchi al mezzodi, alle due di sera, e quando alcuno veniva condotto al supplizio: il palazzo della Ragione, convertito in archivio, è chiuso e intonacato, siccliè a pena, di sotto a un erto strato di calcina, si discerne la forma delle antiche arcate, come un pensiero maschio di sotto l'inviluppo d'un parlare artifizioso e cortigiano. Anche le logge sono abbattute; ma per fortuna non potè, nel seicento, venir condotta a termine la fabbrica delle scuole Palatine verso gli Orefici, onde sussiste ancora parte della loggia degli Osj, cominciata nel 1316 da Mattee magno.

Questo edifizio era rivestito di lastre di marmo bianco e nero, diviso in due porticati di cinque archi, un sovra l'altro; ne' parapetti superiori si vedono aucora in altrettanti scudi scolpite le arme delle sei primarie regioni della città; en e aggetta un pulpito, sulla cui spalletta un'aquila tiene fra gli artigli una scrofa, per segno dell' alto dominio dell'impero sopra questa città che, come sanno i ragazzi, deriva il suo nome dalla scrofa lanosa. Su quel pulpito, che il volgo chiamava parlera, comparivano il podestà o i consoli ad annunziare al popolo convocato i bandi e le leggi, ed a sentirne il parere: ora vi stanno sotto venditori di fusi e rocche a travagliare, e guardar la sentinella tedesca, che placidamente passeggrai mnanzie indietro de' cannoni.

So bene che a coloro, ai quali piace vedere le cose vecchie senza i moderni guasti chiamati miglioramenti, gradirebbe non poco che, anche a costo della comodità, si fossero le fabbriche lasciate nell'antico assetto: ma benché tali altora durassero, potete ben credere che Alpinolo neppure d'un'occhiata le degnò, fissando invece la moltitudine ivi congregata di gente serva, e che. al dir suo, fra pochi giorni tornerobbe libera, magna-

nima, costumata; - fra pochi giorni.

Delle due piazze laterali, quella dov' è l'antico pozzo e la campana del Comune serviva ai mercanti che trattavano di cambj e di traffici. l'altra pel grano ed il vino; era vietato, pena dieci soldi di terzoli, ingombarae con panche e con altro le volte, come pure a male donne e a'loro mezzani d'entrarvi, acciocchè a miglior agio vi potessero piazzeggiare i negozianti ed i gentiluomini, pei quali erano anche disposte pancacce da sedersi, e stanghe e traverse per potergli ponere sopra, dice il Corio, falconi, astori et suoi sparcieri o altro mecelti, al piacere et comodità di qualutuque rolea.

Stavano dunque colà chi cavillando un soldo; chi discorrendo di novità, chi asolando scioperato, e lodando e confrontando i falchi di Norvegia, d'Irlanda, di Danimarca: mentre alcuni ripetevano i miracoli, onde in quei due ultimi anni avea cominciato a rendersi famosa la Madonna di San Celso, e così quelle di San Satiro, di San Simpliciano, di Sant'Ambrogio: altri stavano intenti ad un pellegrino, che col bordone e il sanrocchetto, montato sopra un tavolotto, raccontava la meravigliosa storia di Paolozzo da Rimini, che in Venezia viveva molte quaresime senz'altro che bevere acqua calda, e che essendo dagli inquisitori tenuto prigione; non fece che confermare la verità del portento; o ad un cantambanco, clie sopra un cartellone segnava una folla di figure ch'egli chiamava uomini, e che spiegava essere le venticinquemila persone che, il 23 marzo passato, s' erano raccolte a Corrigisior sul cremonese, scalze e seminude flagellandosi a sangue e facendo limosine. dirette da una bellissima giovane, avuta in concetto di santa; finchè scoperto ch'era raggirata da un mal arnese, la fu condannata al fuoco.

Chi s'immaginasse una festa da ballo, numerosa, allegra, ove ciascuno pensa allo spasso, alla festività; allo spettacolo del momento; e in mezzo a quella folla

un uomo, il quale ha disposto una mina, cui fra un momento vuol dare il volo, e mandare in aria il festino. i sonatori, i danzanti, gli spettatori, potrebbe aver una idea di ciò che sentisse Alpinolo in mezzo a quella turba. Sotto i portici, ove stanno coloro che rivendono usati i nostri libri dopo che se ne annojarono coloro che o li comprarono nuovi a bottega, o gli ebbero per attestazione dell'ossequio e dell'amicizia degli autori (\*). passeggiava bravamente Alpinolo, misurando e pesando coll' occhio quanti incontrava, come per dire - Tu sei con me, tu sei contro me >.

Ed ecco, mal per lui, capitargli fra'piedi Menclozzo Basabelletta, quel desso, se vi ricorda, il quale un giorno proverbio su le visite che la signora Pusterla riceveva da Luchino, e n'ebbe da Alpinolo quell'iroso rabbuffo. Al vederlo, senti questi resuscitar in cuore tutto il dispetto che aveva allora provato, aggiunta la vergogna che provò dappoi, quando, in apparenza almeno, le trovò veritiero. E gli parve che uno sguardo maligno, un maligno sorriso del Basabelletta volessero dirgli - Non avevo io ragione allora? Accostatolo dunque, siccome per rispondere a lingua al rimprovero che si credeva diretto a occhi - Ebbene? (gli disse) con « quanto ingiusti denti avevi allora morso la signora Margherita ....

- Eh l tu il devi sapere meglio di me » rispose l'al-

tro con fredda ironia.

Ed Alpinolo frenando a stento la rabbia - Guarda! · vorrei cacciarti in gola cotesti insulti a furia di ser-« gozzoni, se non sovrastasse il momento, che tu stesso « hai da veder chiaro più che per le mie parole ».

- Bravo ragazzo! (ripigliava il Basabelletta); ora « profitti nel viver del mondo. Bada a me: prometti sempre sulle generali; altrimenti col venire a precise · particolarità, ti toccherebbe poi di trovarti di nuovo

« smentito e deriso de'etuoi millanti ».

<sup>(\*)</sup> Per questo fatto e per altri antecedenti e susseguenti giova ricordare che questo libro fu compito nel 1834. I cambiamenti si succedono così a precipizio nell'ordine materiale siccome nel morale

- Eh no! • replicava Alpinolo sempre più infervorandosi, « Non son millanti; derisioni non temo; ti so dire che questa condizione di cose tentenna; che co-« storo hanno a regnarci per poco ».

E il Basabelletta: — Ci regneranno, perchè il diavolo · ainta i suoi, e perchè sono troppi quelli che sanno « cianciare come te, e poi all'opera non valgono la

« metà di quel che mostrano a parole ».

Considerate se Alpinolo sentisse pizzicarsi le dita! ma parendogli in quelle espressioni ravvisare uno su cui fare fondamento per l'ideata rivoluzione, mandò giù, e stringendogli convulsamente la mano, il trasse verso un canto ove fosse men gente, e guardandosi attorno ed abbassata la voce - Quel ch' è stato è stato » gli diceva: « ma poichè tu pensi dritto, sappi che le · ciance prenderanno corpo, che le speranze non sono

· in aria questa volta: che dove tutto il popolo è malcontento, dove il principe esecrato, basta una favilla · a destare un incendio maledetto. E la favilla, t'assi-

« curo, v'è già chi batte la pietra per suscitarla ». - Sai che? » ripigliava il Menclozzo. « Si vorrebbe che men pieghevoli avessero le schiene cotesti nobili.

e men ligi al padrone fossero e più amorosi alla plebe. · Credilo: gli uomini son come le nespole: per maturare

« vogliono la paglia. Sulla paglia de'casolari troveresti « ancora de' cuori generosi: ma mentre il popolo s'in-« vigorisce sulle glebe e nelle officine, i ricchi si sma-

· schiano in giuochi e tornei, a caccie, a balli, a far · tavolacci, e a cercar gloria nell'ostentare codardia

« alla Corte, I nostri buoni vecchi, era loro vanto il « sostenere la plebe nella Credenza di sant' Ambrogio.

· francheggiarne i diritti contro chi voleva soperchiar-· la.... Ma il mondo invecchia peggiorando, e di guella

« santa razza più neppur uno ce n'è: neppur uno ». - E tu sempre così » soggiungeva Alpinolo, sentendosi brillar dentro il cuore a quel parlare: « sem-

· pre tu pigli san Michele pel diavolo. La razza de'. · buoni vive, ed io la conosco; e pensano al popolo · più che tu non credi, e se l'intendono, e frappoco...

· e sapranno render giustizia a chi sente come te ge-· nerosamente. Credimi e spera ».

Ch'io speri? Da senno me ne dà cagione il veder
 anche quelli che meno dovrebbero, lasciarsi pigliare
 per la gola. Il tuo Pusterla per uno. Che non otter-

 per la goia, il tuo rusteria per uno. Che non otterrebbe se egli stesse con noi popolo? Invece, appena
 Luchino gli gettò quell'osso dell'ambasceria, accomodò

l'anima alla servitù, e fatto dolce come un miele,
se la campa a Verona senza un pensiero nè di sè,

· nè della patria, nè di qualche altra cosa che gli stringe

· più sulla pelle ».

 Sta colà, eh? non ci pensa eh? » saltò Alpinolo tutto fuoco. «Or sappi invece.... ma stia in te; sappi che
 il mio signore non è altrimenti a Verona: se v'andò,

fu solo per intendersela con Mastino; ed ora è qui,
 qui in Milano in petto e in persona; e.... In somma,

· ti basta? ora sei convinto? »

Belle fandonie! • esclamava ridendo il Menclozzo:
 Povero ragazzo! tu sei buono, e ti fanno bevere grosso.
 Qualche servitore te l'avrà dato ad intendere; forse

qualcuno avrà cantato per farti cantare...

— A chi farla bere? » l'interrompeva Alpinolo rosso come una bragia. « Ma per chi m hai tolto? Non ho « io a credere a questo par d'occhi? Sappi dunque « che jer sera, in casa i l'usterla, io, persona prima, « ho parlato con lui, con Zurione, con una mano di « persone tutte di primo conto, e han detto quel che » basta, e già dispongono: e non « andrà all' attro sab» bato a pagar le partite...» e seguitò via contando tra quel ch'era vero, e quel ch'egli si era immaginato. Ma l'altro, o incredulo davvero, o per quel umore suo di contradizione — Va la, va là » replicava: « c'è chi « lo terrà indietro: e quell'acqua cheta della signora

Margherita....,
 — Chi? Margherita? che celii? - continuò l'improvido. - Essa non vede anzi l'ora di nettar il paese di queste sozzure. E la ci narrò la sioria di Galvagno Visconti suo antenato, il quale, al tempo del Barbarossa, andava attorno vestito da buffone, colla cer-

botana in mano, fingendo strologare; e intanto mac chinava, e conduceva maneggi per la liberazione della
 patria. Ed ha fino soggiunto: Allora i savj faceano

da matti; oggi i matti si credono troppo savj ».

Qui è da sapere che, fosse arte o piuttosto accidente, gli archi del portico, sotto il quale discorrevano Alpinolo ed il Menclozzo, sono combinati in maniera, da produrre il fenomeno delle così dette sale parlanti; fenomeno che alcuno de' miei lettori avrà potuto osservare in San Paolo di Londra, nella galleria di Glocester. nella cattedrale di Girgenti, e più vicino, nel palazzo ducale di Piacenza, e hella sala de' Giganti a Mantova. Consiste in ciò, che uomo non può dire paroluzza si cheta presso ad uno dei quattro angoli estremi d'esso portico, che non sia inteso da chi si posti al pilone diagonalmente opposto all'arco. I fisici ne diano la non difficile spiegazione; la storia nostra si contenta di dire clie v' era chi ne traeva profitto. Queto come non fosse fatto suo, mentre i due disputavano, gli ascoltava a quel modo Ramengo da Casale, di cui più d'una volta ci occorse di far menzione. Adulatore di Luchino come abbiam detto, e però sapeva anguillare in modo, da non inimicarsi i nemici di questo; blande erano le sue parole, ambigui i fatti: mai non sarebbesi colle une e cogli altri posto in manifesta contradizione con veruna parte, cercando anzi andar a'versi a tutti, e riusciva ad illudere molti. Fra que' molti che non penetravano entro la scellerata anima di Ramengo, era Alpinolo, al quale la cieca persuasione della bontà di sua causa faceva credere che ogni uomo dovesse parteggiare colle sue opinioni. Quindi nè ombra di sospetto gli nacque allorquando Ramengo, come lo vide scostarsi dal Menclozzo, se gli avvicinò, ed avendo già inteso quanto bastasse per iscalzarne il resto. - Imprudente!» gli disse: « tu parlavi or ora col Menclozzo ... « gli avresti mai detto?... » ed ammiccava con aria d'intelligenza. « Sai ben certo ch' egli sia de' nostri? « Non t'ha dato Franciscolo il segno per riconoscerci? »

Non t'ha dato Franciscolo il segno per riconoscerci?

No » rispose Alpinolo.

E l'altro continuava: — A me l'ha dato Zurione, e non credo aver buttato il giorno invano, ma spero con maggiore prudenza di te. Tu a chi n'hai para lato?

Qui Alpinolo nominò parecchi di coloro cui n'avea fatto motto, e degli altri cui volea farlo: e Ramengo, che non ne perdeva parola gli chiese; — Ma non ti sei • tu inteso con Galeazzo e Bernabò? •

- Non io: ma l'avranno fatto gli altri che c'erano

« jer sera ».

- Eh! non so chi tra loro abbia con essi bastante entratura, o chi voglia avventarsi a corpo perduto come te e me

Come ? dite poco ? » seguitava l'imprudente. « 1
 due Liprandi non son tutta cosa con loro ? dove
 trovar gente più animosa che il Besozzo e quel da

« Castelletto ?.»

Milanesi! > esclamava l'altro scotendo il capo.
 Buona gente, di cuore; ma per darsi moto, per voler
 risolutamente, è inutile, bisogna ricorrere a quei di

· provincia ».

« E per questo (seguitava il garzone) v'è il Torniello da Novara: e stamattina l'ho già veduto par-

· lare con.... »

Così rinvesciava e ciò che sapeva, e ciò che immaginavasi; ed esponeva come fatti veri e successi quei che erano sogni di sua fantasia. Poi contento d'avere conosciuto un nuovo apostolo, abbraeciatolo con un movimento generosa e cordiale, voltava via per cercarne altri, mentre Ramengo difilavasi al palazzo, cfacea dire al signor Luchino d'avere a comunicargli cosa della più grave urgenza. Luchino comandava che entrasse.

Ma gli è tempo che diamo a conoscere meglio a

nostri lettori quel malnato.

Ramengo era detto da Casale appunto dal luogo donde nasceva nel Monferrato, e donde, bambino in fasce, era stato portato via nel 4299, quando quella terra si era ribellata a Matteo Viscondi, per darsi a Giovanni machese di Monferrato ed ai. Pavesi. Il padre di lui, soldato di fortuna senz'altra ricchezza che la ispada, era venuto a Milano a procacciare sua ventura al soldo dei Visconti. Morto poi nelle battaglie', sulla stessa via lo aveva seguito Ramengo, siccome l'unica nella quale sperasse acquistare nome e ricchezze, e contentare l'avara ambizione che lo struggeva. Ne il sollevarsi edifficile cosa in quei tempi agitati, quando 'Dante si

lamentava che diventasse un Marcello ogni villano, il quale venisse parteggiando. Che se ognuno non avesse in pronto esempi di subite fortune, potrei ricordare Giovanni Visconte da Oleggio, povero fanciullo, raccolto, di quei di appunto, dai Visconti, e messo chierichetto in Duomo, poi fatto cimiliarca, poi podestà di Novara, poi generale di tutte le armi di Luchino, e suo luogotenente e capitano per tutto il Piemonte: ovvero la bizzarra storia di Pietro Tremacoldo, detto il vecchio: muguajo lodigiano, che divenuto famiglio de' Vestarini che colà dominavano, ottenuta da essi in custodia una porta della città, una bella notte v'introdusse certi suoi assoldati, levò Lodi a rumore, prese i Vestarini, e chiusi in un vestaro, come il volgo chiama l'armadio, ve li fece morir di fame, proclamando sè stesso signore di Lodi.

- Se questi e quelli, perchè non anch'io? » diceva Ramengo tra il suo cuore ogni qualvolta udisse tali o siffatti racconti: e poichè sentivasi incapace di salire con arti buone, disponevasi a quelle qualunque fossero che il potessero giovare, adulazioni, viltà, tradimenti. I Pusterla, che aveano molti poderi nel Monferrato, ed erano per alcun tempo stati feudatari di Asti, aveano tolto in protezione il padre di Ramengo, poi Ramengo istesso, acquistandogli credito e posto nelle milizie. Ma persone, la cui vista rammenti il dovere di una gratitudine che non si ha, divengono esecrate al malvagio. Ramengo, cresciuto con cuor tristo se al mondo un n'era, con uno di quei cuori per cui è necessità l'odiare, abborriva svisceratamente la famiglia Pusterla perchè n'era stato beneficato: ma avendone tratti molti vantaggi, e molti altri sperandone, dissimulava; e fattasi una fronte inesplorabile, mostravasi coi Pusterla sino alla viltà devoto e piaggiatore, mentre con inquieta

Ruppesi infanto la guerra fra Ghibellini e Guelfi, quando il papa scomunico Matteo Visconti, e mando l'esercito a sostenere gli anatemi, tanto che Matteo atterritone, rinunzio il potere, a Galeazzo suo figliuolo; ed egli, datosi a vita devota, morì poi nella canonica di Crescenzago. Allora Galeazzo spinse vivamente le

scontentezza procurava sulle loro rovine alzarsi sublime.

ostilità; e fattosi confermare signor di Milano, chiese sussidj a tutte le città vicine. E poichè i Guelfi fautori dei Torriani, guidati da Simone Crivelli, da Francesco di Garbagnate e dal cardinal legato, tentavano passare l'Adda per entrare su quello di Milano, tutto al lungo di quel fiume dispose corpi d'osservazione, e rinforzò de ròcche; a Trezzo stava quel Marco Visconti di cni un amico mio si bene vi espose le bravure e i patimenti: il castello di Brivio, un forte cretto ad Olginate e la rocchetta di Lecco erano governati dal padre di Franciscolo Pusterla: il quale volendo che suo figlio facesse il noviziato dell'arni, gli affidò questa ultima, ponendogli però ad ajutante Ramengo. Ciò avveniva nel 14322.

Era Lecco in quel demo poco meglio che un muchio di rovine. Imperocche, essendosi esso ammutinato nel luglio del 1296, Giavazzo Salimbeno podestà di Milano, coi collaterali del capitano e tutti gli stipendiali della repubblica, cavalcò a Meraté, e quivi congregati molti fanti della Martesana, mosse sopra Lecco, ne levò dugentocinquanta ostaggi che spedi a Milano, poi ordinò che fra tre giorni tutti i terrieri uscissero dal lugo, e a Valimadera si collocassero colle loro robe a cielo scoperto, e guai a chi si movesse. Infelici dovettero obbedire, e di la dal lago videro bruciata la patria loro, non conservata che la rocchetta per tenerli in soggezione: poi intesero pubblicato un bando, che mai più quel borgo non fosse rifabbricato.

Simili vendette erano a tult'altro-opportune che a far amare il dominio: anzi in quelle parti più sempre s'infervoro l'animosità contro i Visconti, alimentata dalle infelligenze che manteneano colà i Torriani; oriondi. della vicina Valsassina. El sobbene, le replicate vittorie dei Visconti avessero flaccato la potenza di questi, ogni qualvolta però riuscissero a sollevare il capo, I Torriani trovavano appoggio in questi terrieri. Devotissimi a loro vierano i Ticozzi, i Manzoni, gli invernizzi e principalmente Gualdo della Maddatena. Col volgere dei casi, la famiglia di questo era stata disfatta, egli ucciso in battaglia; l'unico digliciolo Grotdello menato estaggio, era riuscito a camparsi, ed aveva ultimamente preso

servigio nelle truppe guelfe: nè rimanéva in Lecco che una sorella sua Rosalia, teneramente amata da Giroldello, più amata ancora dopo che da lei lo distaccava la sventura.

Bellissima era cresciuta la Rosalia, e con quel prepotente bisogno di amore che istillano negli animi dolci le sciagure de'primi anni, e che più s'accende quando mancano attorno tutte le persone su cui sfogario.

Franciscolo Pusterla, giovanissimo allora, aveva conosciuto la coetanea fanciulla, e ne compassionava la situazione tanto piti, perchè la vedeva così bella: qualità che ha tanta parte nei sentimenti destati da una fauciulla. Riguardandola come vittima innocente delle civili discordie, come martire d'una fazione cui la sua famiglia stessa aveva aderito, e che ora rimaneva nobilitata dalla sventura, volentieri trovavasi con lei, le usava maniere di singolarmente amico, è con arti di delicata beneficenza sapeva recarie opportuni soccorsi: tanto che i molti, cui è costume non credere alla generosità se non interessata, buccinavano che Franciscolo l'amoreggiasse.

La conobbe anche Ramengo, e le pose amore....

Ma no: di questo sentimento, che in tanti è germe d'azioni generose, non si deturpi il nome usandolo a significare quel che Ramengo provò per Rosalia. Calcolo, mezzi, risultamenti egli vedeva solo colà dove gli altri dell'età sua vedono affetti, piaceri, illusioni. Unica meta d'ogni suo operare era di togliersi alla nativa bassezza, ed avanzare negli impieghi ed alla Corte', fossero qualungue le vie. Tra le vicende d'allora aveva egli veduto salire quando i Visconti, quando i Torriani: e sebbene ora paresse assodato il dominio dei primi, non poteva un accidente rimettere gli altri in potere? Collegarsi coi Visconti nel tempo del loro maggiore ascendente era idea che il desiderio poteva suscitargli, ma che la ragione ributtava siccome un delirio. L'umiliazione presente all'incontro porgeva il destro d'amicarsi coi secondi; gran cose bollivano; il paese era in guerra, e la sorte delle armi va sempre dubbia: se mai tornasse prospera ai Torriani, qual merito d'essersi unito a loro in tempi di sfortuna, quanta ragione per venirne ingrandito!

Ma sposare la causa loro apertamente sarebbe stato un mettersi a repentaglio. Se invece prendesse per moglie la Rosalla, essa era tanto meschina, tanto sola oggidi, da non ispirare gelosia a chi che si fosse; da non impedirlo d'esercitare il rigore contro chiunque desse segno di devozione al nome torriano. Qualora poi i Visconti venissero sbalzati dal dominio, Rosalia non solo gli varrebbe di tavola per campare dal naufragio, ma per

approdare anche ad una riva fiorita.

Con questi calcoli si preparava ad un'unione, che solo l'accordo dei caratteri e delle virtù può rendere beata: con questi e con altri ancora più turpi. Aveva egli avuto sentore della predilezione di Franciscolo per Rosalia, e l'aveva creduta spinta chi sa fin dove. Ma poco brigandosi di ciò, coglieva volentieri un'occasione di vendicarsi del Pusterla coll'usurpargli l'amica. A lui. che tenevasi per un gran che nelle guerre, metteva astio quel trovarsi soggetto ad un garzoncello che allora faceva le prime armi. È ben vero che questi interamente a lui si riferiva nelle cose di guerra: ma però avea più volte posto freno all'eccessivo rigore onde perseguitava la parte avversa, e principalmente una volta gli avea fatto seriissimi rimproveri perchè avesse mandato nomini in traccia di Giroldello, venuto in Lecco a salutare nascostamente la sorella; ed ingiunto a loro che, non potendo vivo, il prendessero morto. Ramengo cominciò da quel punto a considerare Franciscolo colla stizza onde un fratello diseredato guarda all'altro dovizioso: a tenerlo per un impaccio a'suoi progressi: a contrariarlo sott' acqua, aspettando luogo e tempo di far peggio.

E per contrariarlo, richiese la mano di Rosalia acetti lontani parenti, alla cui custolia era stata commessa: i quali, tra per disgravarsi d'un peso, tra per ritrovarsi un appoggio, tra per la speranza di cessare le persecuzioni contro Giroldello, assentirono. Conchiuso il si, Franciscolo sovvenne lautamente a quanto occoreva pel corredo e per le nozze: del che Ramego a crescere i sospetti, e pigliargliene peggior talento: ma godeva di cavarne intanto alcun frutto: quando l'avesse

fatta sua, penserebbe a custodirla.

La Rosalia, come succedeva allora e come succede anche oggi al più delle fanciulle, ne venne informata ad affare conchiuso, e consenti senza sapere che si facesse. Nón conosceva ella Ramengo, nè questi avea fatto opera per meritarsene la benevolenza: ma quando si vide a lui congiunta d'un nodo che la morte sola può sciogliere, formò sua delizia di quel ch' era precetto: e, come fa l'amore, vedendo generosità e nobili sentimenti e beneficenza in quanto avea fatto e faceva Ramengo, andò lieta di trovare uno su cui traboccare la piena d'un affetto che non aveva sin allora avuto sfogo, e lo amò con tutto l'impeto d'una prima passione.

Amare l'oggetto che si possiedet è così divina cosa. Per brutale che uno sia, non è possibile che, ne primi tempi almeno, non ami la donna sua, quella con cui divide i piaceri, i dolori, le cure della vita. E Ramengo pose anch'egli amiore all'ingenua sua Rosalia, e gustò le dolcezze del voler bene e dell'essere ben voluto; le quali avrebbero anche potuto ridurlo a più miti pensieri, persuaderlo a cercar quello in cui solo è la felicità di quaggiù, il diffondere il bene fra coloro che ne circondano, grande o piccolo che sia il circolo nostro.

Ma da quei momenti di virtuosa concitazione ben tosto ricascava egli nelle abitudini antiche, spoglie d'ogni gentil sentire, e per cui sino i più soavi affetti prendevano del fiero e dell'atroce. Severo, bisbetico, cane, poi a sbalzi cortese ed affettuoso, or accarezzava la donna sua, ora ne conculcava i sentimenti; oggi batteva villanamente chi avesse osato recarle la più lieve noja od esitato nell'obbedirla: domani le comandava colla rigidezza che soleva a'suoi soldati, sottraevasi alle dimostrazioni gentili di lei; teneva insonma i modi più opportuni ad alienarsi un cuor di donna.

Conosceva egli il suo torto: ma non che emendarsene, ne traeva ragione di inviperire; non che farie merito della pazienza onde la meschina tollerava, argomentò ch'ella se ne vendicasse col tradirlo: argomento vago affatto, ma che pure in lui divenne un bisogno, per trovar nella donna un nuovo oggetto di livore. Gli anticlii dubbj intorno al giovane Pusterla rinacquero più forti: la pietà di esso parevagli segno di colpa: e poichè il Pusterla recavasi sovente da lei, e seco volontieri passeggiava talora lungo quelle rive, colla compiacenza d'un giovane, che trovò un'anima ingenua ed appassionata: e qualora di lei parlasse, vi metteva l'ardore che suole la gioventu non anco avvezza a fingere, a temere, a dissimulare, Ramengo ne divenne furiosamente geloso; o, a dir più giusto, ne colse pretesto di resuscitare la rabbia, che i benefizj passati e la presente soggezione gli aveano messa in cuore contro il Pusterla. Con severi rabbuffi adunque intimò alla donna come per conto nessuno volesse più soffrire Franciscolo in sua casa, imponendole al tempo stesso che si guardasse bene dal dire nè lasciar intendere a questo il comando del marito. Ordine che costrinse Rosalia a quegli obliqui andamenti, cui tanto spiace alle anime leali il vedersi ridotte dalla prepotenza e dall'ingiustizia: e non isfuggendo questi all'occhio scrutatore del marito, ne crescevano i biechi sospetti

Se non che Franciscolo abbandonò Lecco per correre colle armi de Brianzuoli in soccorso de Visconti, i quali dall'esercito guello crociato incalzati vivamente, si videro fino assediati in Milano. Breve per altro durò il buon vento a' crociati: stantechè il Visconte, chia mate tutte le forze disperse, non solo liberò Milano, ma a Vaprio diede un tale tracollo ai nemici, che i Torriani da quell'ora perdettero ogni speranza di principato, ed i loro fautori andarono sbrancati in varie

parti.

Ramengo, secondo che la fortuña dell'armi gli facexa scorgere nella donna sua uno stromento opportuno od inutile a'suoi disegni d'innatzamento, l'avea o meglio o peggio trattata: ma quando seppe rovinate le speranze de Torriani, uso maniere di tal rigore con quanti nel territorio si potevano credere devoti a quella parte, che tutti ne stavano pessimamente.

La Rosalia, che erasi data a credere di poter qualcosa sull'animo del marito, osò interporre alcuna parola per mitigarlo almeno al suo Giroldello; ma egli aveva preso tanta insolenza, che più non si poteya seco: ributtò villanamente la supplicante: poi, come d'un mezzo che più non tornava a' suoi usi, ta tolse a tedio, e di voglia se ne sarebbe disfatto quando avesse potuto e celario agli occhi altrui, e trovare qualche appiglio onde vincere il residuo di pieta, che anche ai più malvagi fa rincrescere l'immolare alcuno senz'ombra di colpa.



## CAPITOLO VII.

## L'annegata.

Una mattina, la sentinella avanzata della rôcca di Lecco riferì a Ramengo come, sul tardo della sera precedente, si fosse avvicinato alla fortezza un non sapeva chii; ed avea vibrato uno strate sul verone dove

stava Rosalia, la quale avealo raccolto.

Divampò alla notizia Ramengo, persuaso che colui fosse il Pusteria, il quale continnasse di tal guisa la tresca colla donna sua per fargli scorno. E gli balenò innanzi l'idea di potere e disfarsi di lei, e procurare un dolore atroce alla casa dei Pusterla, con un assassinio giustificato dal dover suo di custode: sicchè commisa lale guardie che, se mai cio avvenisse di nuovo, traessero senz'altro sopra lo sconosciuto temerario, l'ucci-dessero e zitti.

La sera di fatto, ecco di nuovo Puomo si avvicina alla rocchetta: Rosalia che stava affacciata al balconenon appena lo vede, slancia di tutta forza verso di lui un sasso: quegli lo raccoglie: ma non appena prendeva la via del bosco per ritornarsene, un colpo di balestra al capo lo stende morto stecchito. Gli furonosubito addosso le guardie, e trovarono che non era se non un valletto incognito: nessun sogno, nessuna divisa dava indizio dell'esser suo: ma gli rinvennero il sassò, a cui era legato un viglietto.

Ramengo, il quale aspettava col feroce dispetto che provano gl'ingannatori nel vedersi ingannati, quando ricevette la notizia e lo scritto, compose la bocca ad un riso somigliante al ringhio d'un lupo che avvisò la preda: congedò gli uomini, sciolse il foglio; non è

indicato a chi sia diretto, ma è la mano di sua meglie — e tra spasmodiche convulsioni, vi legge queste parole:

'Che dolcezze da gran tempo sconosciule mi fece proare la tua letteral Tu vuoi dunque per amor mio avventurarti a viuovi pericoli? Stringerti anche una volta
al cuore è consolazione che appena vio osava sperare.
Ma se egli ti vede, ne va della vita. Però l'altro domani egli uscirà la notte a perlustrare i posti sul lago. Appena partito, io esporrò sul verone a levante un
pamotino; e tu scendi alla portella di soccorso che
conosci. Quante cose ti dirò! Sai? il mio seno è fecondo. Possa quel che nascerà somigliare a tel Addio,
addio. Come tripudio al solo pensare che tra poco abbraccerò il mio diletto!

A gran pena Ramengo durò a leggere sino al fine: morsicò il viglietto, morsicò le proprie mani, e sbuf-fando, bestemmiando, ruggendo come un toro ferito, correva di su, di giù; dall'occhio mezzo nascoso tra le ciglia corrugate, gettava faville; dalla bocca mandava spuma: colle dita serrate in pugno percoteva i mobili, le pareti, sè stesso: poi rompeva in esecrazioni infernali contro la donna sua, contro il drudo di lei.

Tanto è vero che può la gelosia sorgere anche dove tace l'affetto: — la gelosia, primogenita dell'amor proprio, che non tanto c'inviperisce per la temuta perdita della persona diletta, quanto per l'onta del vederci posposti e svergognati.

Più Ramengo non sapeva dubitare che Rosalia nol tradisse: chi fosse il complice suo l'argomentava: i sospetti vaghi erano omai certezza; non restava che un partito solo — la vendetta.

Il furor suo l'avrebbe tratto in quel punto medesimo a correre addosso alla sciagurata. — Scannarla, cavarle il cuore, strapparle dalle viscere il feto non ben vivo e stritolarlo sotto i piedi, erano immaginazioni in cui si compiaceva — e si mosse per darvi effetto: e già ghermiva la spaventata Rosalia, quando gli parve che questa punizione non fosse di lunga mano proporzionata al-Penormità dell'oltraggio. Anche il drudo avrebbe voluto cogfiere ad una rete: — oh allora allora! — Æ si

pentiva d'aver lacerato il foglio: « Avrei potuto inviarlo, trar lui pure nel laccio.... Ma.... inviarlo! — a chi? dove? Se non avessero ucciso il vil mezzano, avrei ben io, a forza di tormenti, straziandolo a membro a membro, avrei ben io saputo strappargli il nome dell'infame. Ecco che vuol dire precipitar le vendette! Ma ora, oh l'ho imparato ora: questa sarà lunga, tormentosa... Tremate, o scellerati! >

Sperò che, quantunque non ricevesse la risposta, potrebbe l'amante capitare egualmente; e però l'altro domani, sull'ora bruna, accennò di doversi partire. Ma la Rosalia il congedò col solito affetto, coll'affetto che opponeva ai mali suoi tratti; lo accarezzò; — Perche (gli diceva) perchè sempre così aggrondato? Io ho panra; Ramengo, sii buono! » e colla delicata destra gli palpava le. ispide gote, mentre coll'altra mano abbracciandolo, stringevasi tutta lusinghiera contro il suo fianco: e con quella più tenerezza che poteva, alzava gli occhi gontì di pianto verso i torvi e cagneschi di tui. — Sii buono. Mi vuoi bene ancora? Dim«melo! accarezzami: non sono la tua Rosalia, non porto qui dentro un nostro figliuolo? via, un bacio innanzi partire.....

Cli collà pietra infernale gli avesse toccato la viva carne, non avrebbe recato a Ramengo tanto strazio, quanto lei con simili parole. « La bugiarda! l'infame! « vuol con carezze ricoprire il tradimento: baciarmi e « vendermi. Ma ti pasterò della moneta stessa: inganni

« per inganni ».

Tentennò, divincolossi, parve voler proferire alcuna parola, ma non s'udi che un rantolo nella gola; tese le mani verso le braccia di lei, quasi per trarsela al seno, indi come preso d'insuperabile repugnanza, coll'atto medesimo la ribiutto fieramente da sè, e senza un'occhiata, senza un motto, andossene precipitoso.

Ella sospirò, pianse: erano stranezze pur troppo solite

in lui, ma ella non vi si era mai incallita.

Ramengo sall in barca, allargossi, poi presa di nuovo la spiaggia e tornato, si appiattò dietro una macchia donde potesse, non visto, vedere la rôcca: ed ecco, fra non molto, sciorinato il pannolino sul concertato balcone. Al primo vederlo, si rinnovarono, addoppiaronsi le furie di lui: il cuore gonfiato non pareva gli potesse più reggere in petto: gettavasi sul terreno, svelleva brancate d'erba e le addentava, alzavasi, traeva la sciabola, percoteva nelle piante, ne'asasi, schiantava i rami, gli arbusti, bestemmiava Dio, gli uomini, il cielo. La notte s'offusco: egli accostatosi di più, si appoggiò fra due piante vicine, e tra quelle protese la faccia, come la jena quando aspetti al varoo la gazzella; fissato alternatamente al viottolo, alla portician, al verone.

Ed ecco su questo apparire la Rosalia, in una candida vesticciuola lina, e mostrare di spingere lo sguardo via via per la pendice, come all'incerto lume cercasse discernere un aspettato. Delusa, rientrava: useiva ancora; sedevasi appoggiando il gomito sui balaustri del verone, e chinando la bella faccia nella mano, in una ansiosa ma soave aspettazione. Pualche volta alzando gli occhi alle stelle, sospirava: qualche altra li teneva per alcun tempo coperti, poi più fisi gl'intendeva, se mai in quel mezzo fosse comparso l'atteso: anche qualche canzone intonava, d'aria placida e malinconica, che lene lene si perdeva tra i patetici silenzi della notte, e si mescolava al flottare lontano dell'ondo, che frangeva al primo margine del lago sottoposto.

Ma l'aspetiazione e di Rosalia è di Ramengo restò delusa. Non per questo egli si stancò; ma e la seconda e la terza sera rimase alla vedetta, e fin alla sesta soffri quell'orribile tortura, sempre lusingandosi di veder giungere il rivale, sempre colla rabbia in cuore, collassassinio in mente: ma sempre invano. Ebbe tempo fra ciò di stillarsi la sua libidine di vendetta; e fra le atroci veglie di quelle notti, l'andò ruminando, pingendoscha alla fantasia, rafimandola quanto più potesse, quanto fosse mestieri per satollare quell'anima sua, mgorda di strazio e di sangue. Il figlio che essa maturava nelle viscere, doveva possedere la vita per petral perdere: lasciarlo nascere, metter lui pure a parte del castigo, esacerbare le pene della madre, cui dovessero giungere tanto più micidiali, quanto meno aspettate.

Dissimulando pertanto, continuò verso Rosalia col

tenore di prima, crescendo anzi di cortesie come chi medita un tradimento: se non che, fra le carezze, l'occhio suo fissavasi talvolta sopra di essa con un baleno così sinistro, così cristallino, ch'ella gettandogli le braccia al collo, gli domandava: — Cos' hai, Ra-

mengo? tu mi guati così! »

Non rispondeva egli : ma ai baci di lei sentivasi correre dalle chiome ai piedi un fuoco d'inferno: le dita sue irrigidite e convulse stringevano involontariamente il pugnale: era duopo che la respingesse da sè, ed uscisse all'aria aperta a sfogare l'indocile rabbia. Comprendeva la Rosalia che una grave tempesta versava l'animo di lui: soffriva, taceva, non gli scemava l'amore: consolavasi negli arcani godimenti della donna che sente in sè stessa un altro essere, unito e pur diverso, vivente della medesina vita, scosso da movimenti comuni, amato come sè e vagheggiato come un altro: e tripudiava nel vedere avvicinarsi il tempo di metter alla luce un bambino, pegno dell'amor loro, che l'amor loro crescerebbe colle cure prodigategli d'accordo, coi vezzi infantili, colle speranze che danzano intorno alla culla del primo figliuolo.

Maturato il tempo, ella espose un maschio: ed-appena nel bacio primo ebbe dimenticato il sofferto trava-

glio - Recatelo (disse) a suo padre. ...

Gli recarono di fatto quella creaturina così gracile, che, sotto le prime impressioni dell'aria e degli oggetti esterni, vagiva ed agitava le membra inferme: spettacolo d'affetto per tutti, d'ineffabile esultanza per chi è patre Ma l'occhio di Ramengo si fece più feroce che mai; digrignò i denti; un riso sinistro gli raggrinzò le labbra; tolse il fanciullo sovra un braccio; coll'altra mano afferro il pugnale, e trasse al bambino.

La tata che il custodiva fu abbastanza lesta per sottrarlo a quel colpo diretto al seno; ma non così affatto che non gli recidesse, povera creaturinal l'indice della mano sinistra. Alla vista del sangue che ne sprizzava, agli strilli spasmodici del fantolino, il violento gettò lo stilo, e maledicendo e bestemmiando fuggi.

Che cuore l'amorosa Rosalia all'udir questo fatto!
Afflevolita dalla fatica del parto, in quello stato eve

ogni commozione può divenire micicilale, fu per soccombere. Però la ferita si trovò di facile medicazione donne venali prodigarono a lei quell'assistenza che le negava il marito: questo divenne ancora mansueto e pentito. Non del pentimento però che avvia all'emenda; ma s'indispettiva seco medesimo d'essersi dall'ira-lasciato trasportare a tradir il secreto, che del suo scoro come della vendetta volea fare con tutti, se fosse possibile fino coll'aria: onde, accagionando di quell'escandescenza certe sue cure penose, la fantasia turbata da molesti pensieri, fino il desiderio di cimentare l'amore di lei colla pazienza e la costanza, si mostrò mitigato, venne al letto della moglie, le pariò cortesemente.

Questa fu la medicina migliore, il miglior ristoro alla travagliata. Stese la pallida mano tremante allo sposo, che gliela strinse nella sua: gli mostrò il bambino. che teneva al petto; e — Vedi (gli diceva) vedi « com'è bello! come poppa soavemente! E tuo figlio: è figlio nostro, Di: non gli farai paura più? gli vorrai « tu bene? Che viso d'alabastro! come spira amore! — Guarda: egli apre gli occhi. — Cari quegli occhi tuoi. Come ti somiglia! « — Prendi: levalo fra le braccia; dagli un bacio »; e glielo sporgeva.

Ramengo, comunque flottasse dentro, lo prese, il guardò fiso fiso, gli accostò le labbra alla faccia, e lo baciò on e fece le mostre. Ma una furia di baci gli prodigava la madre, che in estasi d'amore, di contenezza, sentendo tutta la beatitudine d'essere moglie e madre, amata e amante, non poteva saziarsi d'osservarlo, di carezzarlo: lo fasciava, lo snudava, l'adornava, l'atteggiava; traboccando sopra di esso quell'eccesso d'affetto, che non le era dato versare sul marito.

Ma pel marito quella scena era una prolungata tortura: non vedeva nel bambino che un frutto del delitto: non vedeva nel bambino che un frutto del delitto: non vedeva in lei che una infedele: e più gli appariva tenera ed amorosa, più l'esecrava come scaltrita ingannatrice. — Tante carezze, per qual altro fine che e per ingannarmi? E sì affettuosa a quel fanciullo: qual nieraviglia? Lo concepì degli infami suoi amori». E guardandolo, il trovava ner nulla somi-

gliante a sè: quegli occhi semichiusi, quel malaticcio pallore, quella cascante gentilezza d'un neonato, punto non gli pareano ritrarre de' suoi robusti lineamenti, del fuoco del suo sguardo. — No no: non è mio figlio. L'iniquo Pusterla m'ha oltraggiato. Mal per « lui, giuro a Dio! Per ora muojano madre e figlio;

« verrà l'ora, oh verrà anche per lui ».

Così diceva tra il suo cuore; ma lo dissimulava, e in atti mostravasi calmo colla moglie, le dava del buono per la pace, tanto che Rosalia ne rimase confortata. nerdonò facilmente - e che non perdona l'amore? e come non è ingegnoso a trovare scuse alla persona diletta? - Egli lo ama certo: oh come non amare « quest' angelo ? l' ha baciato : e ogni giorno più lo · amerà. E quando col primo riso lo saluterà? e quando articolerà una parola? e la prima che gl'insegnerò « sarà babbo? Appena potrà mutare i passi, caro fanciullino! correrà da me a lui bamboleggiando, gli si avvinghierà alle ginocchia, e saltellando e gon-« golando gli ripeterà, babbo. Esso dimentica per lui e le cure, la guerra, le armi : umano si curva, il to-« glie fra le braccia, lo palleggia, se lo leva sulle spalle, « sul capo, lo bacia e ribacia, poi viene a deporlo sul " mio grembo. Crescerà poi; verrà grande, bello robusto come lui: tutti lo guarderanno; e gli stranieri e le donne chiederanno: chi è quel pezzo di giova-« ne? Ed io e Ramengo ne esulteremo, e vedremo in lui il conforto de'nostri vecchi giorni ».

Questi sogni passavano per la mente della malata intanto che porgeva medicamenti e latte al fantolino; o da questi ricreata, a poco andare tornava in vigore, lasciava il letto, ricompariva per la casa. Poiche Ramengo le si offriva mansuefatto e gentile, la Rosalia, non che sgombrare ogni corruccio, fin la memoria depose del maggior torto che ad una madre possa recarsi, un insulto al suo bambino, e tornò tranquilla come prima, e festiva nelle nuove cure, nel nuovo affetto.

Poco tempo dopo ch'ella fu risanata, — era sull'imbrunire d'un giorno di maggio, bel tempo, quieto; it primo calore rendeva grazioso il soffiare dell'aria vespertina, e Ramengo disse alla moglie: — Vedi bella « sera. Che non usciamo noi a far due passi? te ne

« dovresti trovar meglio ».

 Volentieri » esclamò in tripudio Rosalia, di nulla più desiderosa che di cogliere ogni prova d'affezione venutale da lui, per volergliene sempre più bene.

- E il bambino? » soggiungeva. « Lo coricherò, « è vero? Attendi, tanto ch'io l'abbia addormentato».

- Perchè nol recheremo anch'esso? » rispose Ramengo. « O forse ti dà noja il portarlo? »

- No! > esclamava ella affettuosa « Oh non sai come

« ad una madre sia gradito peso il proprio figlio? « Non l'ho portato io tanto tempo qui? » Così dicendo l'avviluppava in un pannolino, e di

costa al marito si avviava. Uscirono dalla rôcca, e presa'

la china, vennero verso il lago.

Era la prima volta che, dopo la sua malattia, essa rivedeva il cielo aperto e sereno, il lago, i monti, e tutta ne tripudiava, e come a chi esce da prigione, il petto parca dilatarsele nel respirare quelle arie così soavi, così vitali. Scesi laddove il lago slanciava quietamente le ondate sovra le arene del margine, quietamente, benchè lo squagliarsi delle nevi montane e la stagione oltre l'usato dritta alle pioggie, l'avessero straordinariamente gonfiato, là sovra un muricciuolo sedettero, contemplando quella pianura ondosa, che neppure da una barca era solcata, perchè i sospetti guerreschi le aveano fatte colar tutte a fondo. Rosalia ora guardavasi alle spalle il Resegone, dalle cui cime merlate il sole ritraeva gli ultimi raggi; ora dinanzi, il varco della Valmadrera in cui la luce tramontando pareva ricoverarsi, come il sangue al cuore d'un moribondo: e accarezzava il lattante suo, lo vezzeggiava, e parlandogli come se veramente egli potesse intenderla e risponderle diceva : - Apri gli occhi, amor mio: aprili: « guarda questo bellissimo spettacolo. Vedi là i monti?

" Un giorno li conoscerai ben tu. Sulle loro coste, fin « sulla vetta inseguirai i cavriuoli, lesto tu pure come

« un cavriuolo, godendo l'aria pura, i lieti soli, la li-· bertà. - E quando sarai di qui lontano, salirai su

qualche poggio, su qualche torre, per discernere-

ancora quelle creste, piene delle memorie di tua,

- a fanciullezza. E questo lago? Mira: c'è dentro un altro bambino, bello come te. Ma un giorno tu v'andrai per entro davvero a nuoto, lo solcherai in barca».
- E perchè (l'interruppe Ramengo); perchè non andiamo un tratto noi pure in barca?

- Sibbene! » ella esclamò: « purchè a te non ne

Incresca la latica »

- Oh al contrario: è uno spasso, un esercizio » E in due salti fu al molo, ove sotto chiave si custodivano due navetti per servigio del castello, gli unici lasciati in tutta la riviera; e dati i remi all'acqua, vi raccolse la Rosalia, che sedette in poppa col fanciullo, mentre Ramengo batteva la voga. Scesero così giù giù per la riva su cui oggi va crescendo il borgo di Lecco: passarono sotto al ponte, pochi anni prima gettato dal signor Azone, e seguitando fra Pescate e Pescarenico, vennero dove l'acqua dilatasi in ampio bacino. Intanto era sparito affatto il giorno: le cime circostanti spiccavano nette e brune dall'azzurro fosco d'un cielo senza nubi : ed i naviganti, essendo nel mezzo, a pena distinguevano la riva; ma dalle finestre delle scarse casipole vedevano esalare il fumo del fuoco, a cui la povera gente coceva quel poco di cena che l'interrotta pesca permetteva. Tutto era pace intorno e dentro a Rosalia, che inondata di soave giocondità, posava la bocca sulla madida fronte del dormente bambino: allorchè d'improvviso Ramengo battè fieramente del piede sul fondo del navetto, sicchè tutto lo squassò, e fece trabalzar la madre e destare in sussulto il fanciulletto. Indi esclamò: - Traditrice infame! hai creduto celarmi le sozze tue « tresche. T'ingannasti, So tutto; e l'ora del castigo « è battuta. Scellerata! muori!»

Sbigottita; cogli occhi, la bocca spalancati; pallida il viso, con una mano serrandosi al seno il pargoletto, i viso, con una mano serrandosi al seno il pargoletto, i protendendo l'altra colle dita firigidite in atto istintivo di difesa, voleva la meschina rispondere, domandare, pregare: ma non gliene lasciò tempo l'infellonito, il quale slanciati nell'acqua i remi, s'avventò egli pure nel lago. La Rosalia mise uno strido, in cui sonava l'accento della disperazione; coperse gli occhi allorchè to vide gettarsi dalla barca; scoprendogli poi, al fioco

barlume del crepuscolo potè vedere come, nuotando.

egli guadagnassé la riva.

Cessato allora lo spavento pei giorni del marito, rimase dapprima attonita e tolta di sè, dubbia se fosse un sogno: poi quando cominció a rinvenirsi, volse il pensiero sopra sè stessa, sopra la sua situazione. Sola, in mezzo d'un gonfio lago, in piccola barca, senza remi per aiutarsi: - sola con un bambino, la cui vita le era tanto più cara della sua propria! Ruppe alla prima in un pianto angoscioso, e le lacrime piovevano sulla faccia dell'ignaro lattante. Ma tantosto la scosse dal doloroso letargo il sentirsi bagnare le piante. Quel vendicativo avea strappato il capecchio ond'era calafattato il legno, sicchè l'acqua vi trapelava lenta lenta per molte fessure. Stette la tapina coll'occhio incantato sul fondo della barchetta, e parve consolarsi. - Un' ora, due al più, e sarà empita: affonderà: io con essa... e sarà finito quest' inferno. - Ma... e il

« mio bambino? »

A tal pensiero rabbrividi; ed affaccendandosi allora nel cercare salvezza, quanto dapprima disperando aveva agognato la morte, si strappò a furia dal capo, dal petto i veli, e con quelli si pose a ristoppare i commenti, attentissima coll' occhio, coll' orecchio che da nessuna fessura trapelasse acqua ancora: e quando più non le parve, si consolo, riprese il fanciullino, sedette, guardò a questo, guardò alla riva, guardò al cielo..... Il bambino era sopito: la riva lontana, silenziosa come l'egoisto alle miserie de'suoi fratelli; il cielo bello. limpido qual suol essere al terminare di maggio in quelle floride parti della florida Lombardia. La luna scema spuntava allora di dietro i monti dell'Albenza le cui vette si disegnavano sovra il profondo ceruleo dell'aria, per la quale scintillavano migliaja e migliaja di stelle.

Quante sere, lucide come questa, aveva Rosalia passate nell' amorevole e gioconda compagnia delle amiche a presso i parenti, spensierata fanciulta, lieta di placidi gaudj, di allegre fantasie! E dopo sposa, quante volte, in quell' ora, sul battuto della rocchetta erasi badata ad ascoltare i malinconici concenti dell' usignuolo, oda spingere lo sguardo giù verso la riva e per lo sarco delle colline, se vedesse tornare lo sposo !—
Ed ora? L'idea dello sposo le richiamava alla mento i più minuti casi del passato: gesti, parole, tratti, che avea voluto o non vedere o interpretare in bene, ed ora le rivelavano una miserabile tela di sdegni covati, di meditate vendette. Da lui condannata di colpa onde, non si conosceva rea, di cui poteva giustificarsi con una parola; condannata a penar qui, com'ella si credeva, una notte intera, nel deserto delle acque, fra il disagio è la paura... « Olt, che nessuno mi venga a « soccorrere? nessuno? Certo egli a. quest'ora è giunto

al castello: entrò in casa: rivide i luoghi pieni delle memorie de'nostri primi giorni di felicità; nessuno gli

si fece incontro a festeggiarlo: rivide il letto, rivide la
 cuna, — la cuna vuota: si ricordò di me, del bambino

che non ha colpa: s'è pentito d'averci messi a questa
 croce, e corre a salvarne. Oh! saprò ben io dissipare

i suoi sospetti: saprò bene col doppio d'amore quietargli ogni sdegno. Mio Ramengo! ancora mi vorrà

bene, m' abbraccerà ancora. Ecco: la sua destra è
 sotto il mio capo: la sinistra m'accarezza, e tra noi
 due è guesto caro fanciullo: e ci baciamo tra noi

« due e questo caro i anciglio; e ci baciamo tra noi, « e lo baciamo lui... Ve'l qualche cosa di chiaro s'inoltra « dal fondo. E senz'altro la sua barca ».

dai iondo. E senzaitro la sua barca »

Il lume s'avanzava lento, eguale, ma pallido, azzurrognolo;... accostavasì alla barca: — era un fuoco fatuo, che seguitando si disperdeva. Rosalia, che al suo avvicinarsi avca mandato il grido di chi implora soccorso, che coi palpiti ne aveva misurato la distanza e il lentissimo procedere, come anche questa speranza dile-

guavasi, sospirava, piangeva, piangeva.

Posò il bambino sullo scannello di prua, ed inginochiatasi e sporgendosi da una proda, cominciò colle mani ad imitare uffizio di remo, se mai riuscisse a farsi più presso alla riva. Il navicello si moveva si, ma aggirandosi intorno a sè stesso, senza nulla guadagnare verso il lido: talchè stanca, rifinita, scoraggiata, tornò la dolorosa a sedersi, a levarsi in grembo il fanciullo, a coprirsi gli occhi colle mani, a piangere ancora, a fantasticare.

— Questa notte, per lunga, per ambasciosa, passerà: verrà il mattino: alcuno comparirà: mi farò
sentire: sarò ajutata, tratta a riva... E poi? che farò
io? dove anderò? Ritornare a lui? ma s'egli mi la
scacciata: se ha decretato la mia morte. E la gente?
che dirà la gente se mi vedono tornare a questo
modo? Comprenderanno il fatto: me incolperanno di
tradimento, Ramengo di violenza. — Che no sarà
di lui, di mer Che avesse egli a soffrire per mia cagione? Oh Dio, Diot > e raddoppiava: gemiti,
alzava le strida, strida da passar il cuore, ma che si
perdevano inesaudite, inascollate nel silenzio dell'ondosa
pianura e delle notte arcana.

perdevano inesaudite, inascoltate nel silenzio dell'ondosa pianura e delle notte arcana. Solo tratto tratto riscosso da quelle, il fantolino mesceva ad esse i suoi vagiti: ella carezzandolo allora, baciandolo, porgendogli la mammella; il tranquillava, o quasi avesse intendimento, gli diceva: - Dormi « fanciullo mio, viscere mie; dormi. Questi mali almeno tu non li senti, tu. Ma la povera tua madre! Oli son io, vedi, son io che ti ho dato la vita; son io « che ti nutrisco di me stessa; che ti alleverò, che ti « educherò. E guarda! ora son qui, di notte, al bujo. sola, in una barca, nel mezzo d'un lago che non ha « fondo.... non ho un palmo di terra dove posar i piedi: non un sasso dove reclinare la testa. Ma tu inatanto, tu almeno riposa. La tua cuna, la morbida « tua coltricetta ti aspettano invano stassera, ben mio. « Pure hai le mie ginocchia per letto, hai per guane ciale il mio seno; il seno d'una madre... puoi tu desiderare di meglio? — Oh no: tu poppa in pace. « A me sola i guai, a me la tempesta, a me l'inferno. O Signore! o Madonna santa! Ma voi; Maria, foste « anche voi madre; anche voi portaste un bambino. « e fu cercato a morte, e vi toccò di camparlo fug-« gendo. Deli! traetevi a compassione di me: guarda-« temi dal cielo: datemi coraggio, datemi forza di « passar questa notte, quest' angosciosa notte, questa « notte d'inferno ».

E si segnava, segnava il bambolo, mormorava le sue preghiere, e un poco di pace sembrava pure stendersi sovra quell'anima ambasciata. Le chiuse gli occhi una stanca calma; un liéve sonno la tolse all'ansia del presente. Ma breve. In sobbalzo si svegliò, riaperse gli occhi, non bene ancora sdormentata, credendo trovarsi nella propria camera, nel letto consueto, ma tantosto guardando, toccando, si riconobbe, ricordo dov'era.

come v'era arrivata.

Cell'appressarsi della mattina, erasi levata una brezza sottile e frizzante, che la faceva intirizzire e batter i denti, e che ajutata da quella che gli idraulici chiamarono contrazione della vena, spingeva, lentamente sì, ma sempre in giù la barchetta. Foschi nuvoloni si erano pure addensati attorno alle creste della Grigna e del Legnone, che incalzati dai venti delle diverse gole, di qua, di là avanzandosi come due schiere nemiche, avevano tutto ottenebrato il cielo. Poi spesseggiavano i lampi; un tuono sordo brontolava; cominció la pioggia, si fece dirotta, e una furiosa tempesta si gittò sul lago, Rosalia si volse a guardar Lecco; sempre più s'andava quello discostando: e per quanto, al tetro lume dei lampi, aguzzasse le pupille, nessun soccorso vedeva comparire, nessun più ne sperava.

Allora si presentò al pensiero della costernata la probabilità, indi la certezza d'un caso peggiore che dapprima nol si fosse immaginato: allora cominciò a capire che l'alba dovea, non che terminare i suoi guai,

esacerbarli.

L'acqua cadeva come la versassero: ove ripararsi? come? La barca non avea padiglione, non tenda, già il brontolio de'tuoni e lo schianto delle saette aveano svegliato il bambino, e le braccia materne non bastavano a schermirlo. Dapprima ella si trasse la sottana in capo, e sotto quel tetto sè medesima e lui protesse: ma l'acqua incessante ebbe ben presto inzuppati gli abiti che grondavano; onde ella si batteva il petto, stracciava le chiome, percotevasi il capo: più non vedeva, più non sentiva. Coricò il fantolino sul fondo ove più rialzato lasciava un poco d'asciutto: indi messasi carpone, appoggiata sulle mani, si fece tetto a quello: ed in si penosa attitudine porse al bambino le poppe; al modo che sogliono le belve alla foresta.

Scarso partito anche questo! All'acqua trapelata la

sera per le fessure, aggiungevasi ora quella che il cielo mandava: le ginocchia, le gambe di lei n'erano immollate: pure pazienza; tollerava. Ma sempre più alzandosi, dal peso medesimo determinata, saliva l'acqua anche dov'era posato il bambino, onde la misera più non sapeva che farsi, come schermirlo. Si levò di dosso i panni, ed inzuppandoli nell'umore entrato, li spremeva fuori dalle prode: facendo pala delle mani accostate, buttava fuori l'acqua: ma in questa fatica di tanto stento e di piccolo profitto conveniva lasciare discoperto il fanciullo che tutto si infradiciava, che correva pericolo d'affogarsi. Spossata, la Rosalia tornò a collocarsi carpone, strinse il fanciullo contro il petto, e piangeva e pregava: mentre intanto a riverso continuava la pioggia. e l'aria di tramontana cacciava il battello all'ingiù. Tratto tratto sollevando il capo, essa vedeva, traverso a quel diluvio, passare sulla riva i casali e le terre: e come venne laddove, alla Rabbia dopo Olginate, il fiume piglia un corso violento, senti trabalzare, aggirar vorticosamente il suo legnetto, si credette sommersa bació il bambino, e raccomandò l'anima sua al Signore - l'anima sua e la vita del suo poppante. Ma dopo sospinta alquanto dalla correntia e respinta dalla ritrosa, si trovò in mezzo alle acque che riposano di nuovo, lentissimamente inoltrata dal vento che scemava di forza.

Oggidi i molti ingombri, che, o per comodo della pescagione, o per dedurre l'acqua ai mulini, furono piantati in quel lago ove torna a restringersi per formar il flume dell'Adda, lo impigriscono talmente, che fra Olginate e Brivio può dirsi un palude morto, ingombro di alghe e di cannuccie. Ma in quel geloso tempo, servendo di frontiera, non permettevano i signori di Milano che rimanesse rallentato da qualsifosse impedimento, sicchè più libero scorreva: oltrechè, essendo, come abbiamo accennato, rigonfio-per le nevi sciolte e per frequenti acquazzoni, versavasi per quell'unico suo scaricatore, e seco traeva la navicella di Rosalia. All'avvicinarsi d'ogni casa, d'ogni villaggio, quante speranze sorgevano in cuore della meschina che alcuno la vedesse, la sovvenisse! Ma era troppo di buon mattino:

nessuna nave, come abbiamo accennato, pei timori di guerra, solcava allora quel fiume, e la direzione della corrente la strascinava verso la riva sinistra, deserta d'abitazioni.

Anche a Brivio da ultimo passò innanzi: e come vide scostarsi pure questo castello, come si senti trasportata rapidamente dal fiume, che sotto di quello scende a corsa, si diede per senza scampo perduta. Il temporale, come suole in quella stagione, erasi presto sfogato; e la Rosalia alzando gli occhi, vide lo stesso vento che aveva addensate le nubi, spingerle ora lontano, al modo onde si dileguavano le sue speranze, e spazzare la vôlta del cielo sulla quale cresceva il sole. Ma qual pro che il cielo cessasse d'ispirarle sgomento, se non minore glielo infondeva la rapidità dell'Adda, che raggirandola, barellandola, la traea framezzo ad isolette, a selve, a dirupi, ove non avvisava un abituro, un campo coltivato? Gli occhi di lei più non avevano lacrime, non più voce la gola: e quelle ore di spasimo le avevano impresso sul volto un solco profondo, come anni ed anni di cordoglio, come un'ora di coléra. Con una stupida meraviglia levava gli occhi al cielo, li girava sulle spiaggie che le s'involavano dai lati, li chinava sulle acque che spumavano, romoreggiavano, faceano vortice dinanzi al serpeggiante navicello: ma sempre finiva col fissarli sovra il suo pargoletto, con un amore più intenso, quanto più s'accostava alla disperazione.

porse una poppa.... l'altra.... ohimè !! erano inaridite. Una notte come quella, in si fiero struggimento e si prolungato, ne avera esausto il latte. Invano il bambino colle avide labbra facea forza di suggere; invano ella stessa le premeva: — a forza di dolori ne sprizzava sangue vivo, ma nessun nutrimento. Un'altra idea s'aggiungeva dunque alle atroci onde già era straziata: l'idea di aver a morire dalla fame, prima che le aeque gli inghiottissero. — Ma no (diceva tra sè), il fiume è violento: molti scogli l'ingombrano: remperemo a qualcuno.... Ecco, là in fondo come spumeggia intorno a quel masso... ecco là come pare si precipit. Ivi sarà l'ultimo colpo, sarà la fine di tante pene.

Sì assettò di nuovo, se lo coricò sulle ginocchia, gli

- Ma.... e il mio bambino? e il frutto delle viscere mie? Perir anch'egli? perire innanzi d'aver gustato la vita? innanzi d'aver altro provato che pochi giorni

di pianto?... O mio Dio, Dio mio! salvate quest'innocente. O angelo suo custode, venite; levatelo sulle

 vostre ale, portatelo in salvamento; e me, me lasciatemi pure al mio destino; non piangerò, non geme-

«rò; morrò contenta, solo che sopravviva il figliuol «mio.... Ma che i tu vagisci? poverino! hai tu fame? Oh trista me! desolata me! E non avere onde

ristorarti! e doverti vedere a languire, forse a morir

« tra poco ! »

Le tornavano copiose le miserabili lacrime, ed ancora porgeva il capezzolo al figliuolo, ma ancora senza frutto: onde convulsa, disperata, chiamava, strideva: —non rispondeva nessuno, nessuno l'udiva. Illanguidita; piegavasi sovra il pargoletto, giungeva le sue alle labbra di lui, nell'atto del colibri quando, porge la lingua a suggere per alimento degli acrei suoi pulcini.

Rapido intanto, tortuoso, caracollando scendeva il navetto. Qualche casipola di pescatori, qualche mulino scorgeva di distanza in distanza: alcun contadino, alcuni boscajuolo, alcuna lavandaja, intenti alle opere loro sulla spiaggia ove n'era alcun lembo, se vedeano quella barchetta di lontano, la fissavano un tratto: qualcheduno esclamava: — Strano gusto d'andare giù pel fiume, ora che è così grosso.

Ma altri soggiungeva: — Non vedi che non ha remi nè timone? è una barca che si perde .

- Si perde? Corriamo ad ajutarla. Malann'aggia la

guerra che ci tolse i nostri battelli! ·

Correvano, e non sapevano dove, e gridavano verso la barca, ed alcuno affretavasi ai posti dov'erano le sentinelle e le vedette; ma prima che fossero arrivati, l'acqua superba aveva tratto innanzi la navicella così, che più non potevano se non guardarle dietro, ed esclamare:

— Povera gente che v'è dentro! gii ajutino le anime del purgadorio.

i Hiume, che in quello spazio corre a rotta anche ne'tempi ordinari, ma a vero precipizio quand'è gonfiato, giunto al luogo che chiamano il Sasso di san Michele da una chiesuola erettavi dalla timorosa pietà, entra in un letto più angusto, con furia ancor più minacciosa. Dico il luogo appunto, ove, due secoli dopo quel tempo, venne aperto a gran forza ed artifizio un canale navigabile, che dal sovrastante villaggio è denominato il Naviglio di Paderno, e che con moltiplicati sostegni modera l'acqua in modo. che senza guasto le navi discendono l'altezza di ventisette metri nella traccia d'un miglio o poco più.

Nulla eravi allora di ciò, ed il fiume, in balia di sè

stesso, dando volta, s'insaccava in quella stretta, che oggi ancora, benchè difesa da salda e fitta travata, mette i brividi ai pochi naviganti che s'avventurano a passarle dallato, e che rammentano al piloto, ai rematori di tenersi ben rasente alla riva opposta, mentre si raccomandano al Signore, e ripetono i non rari casi d'infelici, che l'inesperienza o l'impeto strascinò a traverso per le Trecorna, come viene chiamato quel gorgo. Di qua e di là del quale ergesi a picco una montagna, da cui i secoli divelsero enormi catolli, onde è seminato ed irto quel varco. Alcuni si alzano giganti ad emulare i greppi laterali; altri sporgono appena a fior dell'acqua la cima tagliente: dell'acqua, che riurtata fra i massi, spumeggia loro intorno, si ritorce in sè stessa vorticosa, ruggisce si che da lontano se ne ascolta il frastuono come da lontano se ne vedono balzare le spume ad incanutire i più erti scogli, e diffuse in minutissima spruzzaglia, ingombrar l'aria d'una nebbia trasparente, e colorarsi dell'iride, rifrangendo i raggi del Sol levante e del morente.

Intese Rosafia il grave e minaccioso fracasso, poi vide quel abisso: in soprassalto di terrore si scosse dal momentaneo assopimento, cacciossi le mani fra le chiome irte sul capo, aperse quindi le braccia, le tese colle dita aggranchite, spalancò gli occhi, la bocca ad un ah disperato quando la barca fu presso, quando venne dal vortice strascinata. Al primo sobbalzo si credette morta: premette al seno il bambino, quasi il suo seno potesse sottrarlo da quel furore; avventò uno sguardo ansioso sulle rive, quasi lusingandosi che le potesse bastar la forza per recare, sventurata! attraverso quell'impeto, fin colà il diletto suo peso.

· Udiva frattanto il fondo della barca crocchiare, stri-

sciando sul fendente de macigni: era diguazzata dalle onde che soverchiavano il legno, ora dal piovoso polverio in cui quelle si risolveano frangendo contro i ronchioni: ogni nuovo fiotto era una trafittura; nessuna era quella della morte. La morte coglie bensi l'uomo contento fra le lautezze della gioja, ma risparmia l'infelice quando la invoca siccome termine delle sue miscriè.

Ed io, nato sulle rive di quel fiume, non dimenticherò mai d'aver veduto.... era un povero sartore della mia terra, fidanzato ad una setajuola della riva opposta, povera anch'essa, ma ricchi entrambi di sentimento. Sali egli in battello per varcare il fiume, e andarla a trovare: l'Adda era grossa; veniva la sera; egli mal destro nel remarer: la corrente gli tolse la mano, e gli strappò un remo, onde giù e giù.... Noi accorremmo, egli fece ogni opera per ajutarsi: ma non vedendo più modo, jin abbandono d'egni rimedio umano — parmi vederlo tuttora — inginocchiossi, incrociò le mani sul petto.... noi pregammo per l'anima sua. Al domani si trovarono giù per le Trecorna i galleggianti frantumi del suo battello.

- La setajuola!

Ma per Rosalia non andò così. La sua barchetta, per non so quale ventura, ficcossi tra due soogli vicinissimi, uno dei quali, d'ingente mole, era stato rovesciato dal caso sopra l'altro in guisa, che questo gli serviva di puntello, come il guanciale a cui un gigante riposasse le membra enormi, stancate nella battaglia: e sotto al loro cavo, alcuna quiete aveva quel bollimento. Ivi non percosse la barchetta si forte da andarne spezzata, e al rincalzo delle onde ve la tenne come confitta e in tentenno fra il mugglio, fra i vortici, fra la spuma, fra la continua aspettazione della morte irrevarabile.

Rosalia si levò: curvossi sopra quell'acqua — un salto, e più non comparire fuori — ed aver finito, finito questo prolungato crepacuore. — Ma, e il bambino 9 Oh finchè pure un filo di vita restasse, bastava per attaccarvi la fiducia. Misurava coll'occhio l'ertezza di quelle rupi: arrampicarsi fin lassiu... nulla pareva impossibile alla forza, dirò meglio, al delirio dell'amor materno. Ma e poi? gente all'intorno non vè: il rovinio delle acque non lascia intendere le chiamate. Avrebbe dunque a mo-

Je Della Com

rire lassi di fame, dopo avere uno ad uno noversti i singulti del moribondo figliuolo; dopo sorbito stilla astilla il calice di quella desolata agonia. Ora la corrente, che tanto l'avea dianzi spaventata, le pareva desiderabile come un rimedio, come l'unica speranza: potea forse recarla ad una riva dove alcuno la guardasse, la socorresse. Ma qui, qui non altro poteva aspettare che la morfe.

Risoluta pertanto ad avventurarsi di bel nuovo, col vigore che le infondevano il prepotente istinto della vita e la pietà materna, puntò le braccia contro quei massi, ne staccò la navicella aderente, sicchè fra essa ed il macigno potesse mettersi un filo appena d'acqua, il quale di subito, dilatandosi il passo, allontanò il legno, lo spinse: - l'istante dopo trovavasi ancora in balla della corrente, trovavasi fra nuovi gorghi, fra nuovi scogli, poi librata all'impeto dell'Adda, che emersa da quel sasseto, e ripigliato libero corso, la portava colla rapidità del desiderio. Lo sgomento attuale cancellava la ricordanza del precedente : avrebbe voluto ancora trovarsi fra quei sassi, fra quelle angustie di prima, ma ferma ed appoggiata: e pregava Iddio di ridurla colà, di presentarle un altro scoglio ove un istante assicurare la vita sua e del suo bambino. Chiedere salvezza più non osava; assai le era invocare la morte men dolorosa: - o piuttosto ella medesima non sapeva più che domandare, se non ogni momento una situazione diversa da quella in cui si trovava.

Però, dopochè miovi pericali la sgomentarono vicino al castello di Trezzo, l'Adda, spaziando in men ripido letto, portava la navicella con minore violenza: e nelle vicinanze di Vaprio l'andava più sempre accostando alla sponda, sicchè un raggio di speme tornò a brillare sugli occhi di Rosalia. Di fatto ella fu dalla ritrosa strascinata rasente ad un masso, che scalzato di sotto dal battere delle onde, formava una grotta, dalla cui volta pendevanoi radicioni e i torti rami d'un caprifico. Ad uno di questi venne fatto a Rosalia di ghermirsi, e coll' estremo di sua forza stringcudolo — Grazie al Signore! (esclamò): cecolo salvato.

Respirò: con occhio consolato riguardò il suo bambino, e sul volto le si fece tal mutazione, quale era successa nel cielo quel mattino. Il fiotto tentava bensì

di scostare il barchetto: ma essa attenendosi ad ambe mani, ne vinceva lo sforzo. Cominciò poi a mirare dintorno. La rupe dov'era fermata sporgeva erta e discoscesa: per quanto l'occhio arrivasse, non si discerneva un approdo. In sulla sinistra dell'Adda stendevasi fiorita e verdeggiante la pianura; e per quella vigorosi contadini e bizzarre Bergamasche attendevano giulivamente dietro alle opere campestri : ma tanta era la lontananza, tale il rombazzo del fiume, che ella non potea farsi intendere fin colà. Intanto il sole, giunto a mezzo il suo corso, sferzava cocente il nudo cano di lei, procurandole un nuovo tormento, quasi fosse destinata a tutti provarli in quel giorno. E le ore passavano: e col fuggire di quelle cominciò ad accorgersi come la sua posizione fosse mutata, non migliorata, Colà, soletta, scevra da tutti, non vedeva modo come ajutarsi. Forse la disperazione avrebbe potuto invigorirla ancora tanto, da ghermirsi di sterpo in sterpo, di ronchione in ronchione, su fino alla vetta: ma... e il bambino? Abbandonarlo non era neppur pensiero che le nascesse: e con esso in collo, ne di moversi tampoco le era fattibile: solo per esso tenevasi così avvinghiata al ramo salvatore.

Il hambino poco dopo si risvegliò: prese a guajolare. tormentato dall'incomodo posare sugli assi, dalla fame e dal sole che lo coceva anche sotto i panni, con cui, sciorinando il proprio capo e il seno, l'aveva Rosalia ricoperto. Ogni suo strillo era un coltello al cuor della madre, che tanto più addentro la trafiggeva, quanto erasi creduta omai spericolata e in salvo. E come acchetarlo? Se abbandona lo sterpo, eccola di nuovo travolta nei terrori di prima. - Forse è un villaggio qui « vicino: mi vedranno, mi soccorreranno, Ma... e se nol « ci fosse? se non arrivassero in tempo?» Allora tremava che il ramo non si schiantasse, è viepiù lo stringeva, col furore onde chi affoga s'appiglia a che che se gli offerisca; e gelava e sudava qualora, sbalordita dal sole, le paresse veder la rupe ondeggiare e cedere, o sentisse venirsi meno la forza e fiaccare le giunture delle dita che sbattevano in convulsione.

Finchè però stava così, non poteva accarezzare il

languido infante, non premerto al seno, non l'acquietare naciandolo, cullandolo sulle ginocchia, fra le braccia. Più dunque non le restava che la voce, colla quale il vehiva confortando, lusingandolo a pazientare, a tacere, a dormire: non temesse più; verrebbe presto il soccorso; tornerebbe a suo padre, al suo tetto:... fin qualche cantilena intonava per addormentarlo: ... cantava in

quello stato, in quell'agonia!

Ma il fanciullo nè ascoltava, nè smetteva il rammarichio e gli striduli vagiti che facevano a brani il cuore di essa. Tentava ella ogni arte per accostarglisi, toccarlo almeno coi piedi, colle ginocchia, mentre pure colle nude braccia surine attenevasi al caprifico. Più d'una volta fu per lentare le dita, e lasciarsi ancora all'arbitrio del fiume, e non osava, e rompeva in più dirotto piagnisteo, che accordavasi con quello del fanciullo in un'armonia di desolante pietà. Tratto tratto, ripigliando alquanto di lena, alzava un grido, il più forte che poteva: udivasi l'eco iterarlo - l'eco insensibile come l'anime dell'avaro: gli uccelli annidati fra que'macchioni, sbucavano strepitando, sparnazzando; ma nessuno rispondeva: un momento dopo, tutto era rientrato nel sitenzio, appena rotto dal cozzare delle onde, che frangendo contro il masso, facevano harellare il navicello.

"Così la fiducia tornò a dileguarsi; più non si vide davanti che la morte, resa anzi più atroce dalla necessità di eleggere tra l'affrontarla col rimettersi alle onde, o sorbirla qui per estenuamento di fame, con sugli occhi il languire affannoso, negli orecchi lo straziante piagnuccolare di quell'innocente. Quante miserie aveva essa mai osservate in sua vita, quante madri infelici le crano occorse, tutte ora le tornavano a mente: le une mendicanti dal duro passeggiero un tozzo da sfamar i pargoletti: le altre confitte sur un pagliericcio inferme, senz'altro poter dare alla loro prole che compianto: alcune espulse di casa da prepotente soldataglia, da disumani mariti, coi bamboli in collo: - ma di nessuna le parevano i mali pari a'suoi: quelle avevano i piedi in terra, potevano strascinarsi in cerca d'un alimento, destavano se non altro compassione in thought the state of the appoint !

chi le sguardava: ma essa! — Quante preghiere quel giorno non recitò! quanti voti non fece! Se usciva da quel travaglio, se campava il suo bambino, avrebbe digiunato tutti i venerdi, poi tutti i giorni; portato continno un cilizio sulla nuda carne; visitato ginocchione i santuarj: pareva che le preghiere la calnassero alquanto, la rianimassero: ma come il suo bambino levava di nuovo i vagiti, smarrita, disperata, ancor si dava a gridare, a bestemmiare, a maledire chi di tanti patimenti le car cagione.

'Il sole intanto calava; e la vampa, onde per tante ore l'avea sferzata, dava luogo a quel piacevole ventare che ricrea le sere in riva ai fiumi. Già sulla spiaggia opposta Rosalia vedeva, oh con che invidia! i bifolchi, togliendosi alle fatiche, incamminarsi ai pacifici casolari: il boattiere cacciarsi innanzi la mandra pasciuta: la fanciulla colla verga ravviare i branchi di paperi al pollajo. Era l'ora del crepuscolo, l'ora delle rimembranzeper chiunque godette, per chiunque soffri, per chiunque amo. Ma per Rosalia non veniva che preludio di nuovi tormenti. La notte s'oscurerebbe : se la fortuna non avea mandato nessuno a soccorrerla il di, quanto meno la sera? Pure di sopra al capo suo le pareva e no intendere un susurro, una faccenda: - Oh se riuscissi a farmi sentire! » È per quanto spossata, alzò uno strillo, - il ripetè. - credette essere stata intesa, perchè si fece silenzio: lo raddoppiò, e di fatto gente si avvicinò all'orlo del masso, e - Chi è laggiù? gridò

 Io.... una infelice... ajuto, ajuto! rispose la costernata.

- Ma come siete li? richiese la voce.

Ella non replicò se non — Ajuto! ajuto! prendete il mio bambino ».

Erano veramente persone, che passando l'avevano intesa: e come poterono comprendere ch'ella era una donna in pericolo di sua vita, pensarono a salvarla. Ma come ? il discosceso della rupe impediva, non che d'accostarsi, nè tampoco di vedere se costei fosse nell'acqua, se in nave, se s'uno scoglio. Andare per una barca sino a Vaprio era lungo viaggio, poi più lungo il salire a ritroso del corrente; ella intanto si sarebbe affogata.

- Volete una corda? > le gridarono.

- Si, si... una corda: - Ajuto, ajuto... subito... Il mio bambino muore ».

Lesti adunque presero un canapo che per buona ventura si trovava sul carro, e lo calarono giù: ma parte che essi non sapevano il luogo appunto ove ella si fosse, parte che il masso, sportando, teneva la corda discosta dalla barca, mai non potè la infelice vedersela sì vicino, che osasse abbandonare il suo ramo: e veniva dicendo: - A ritta - A mancina - Non la posso · prendere - Ajuto, ajuto! »

Finalmente la corda le rasentò la persona, onde la Rosalia, sicura omai di poterla tenere, lasciò il ramo

per ghermirla....

Alii lassa l non appena sciolse la mano, l'acqua rispinse la barchetta, la fune tutta molle le sguisció fra le mani che intormentite non avevano forza di fermarla; essa vide un'altra volta fuggir la riva, vide le nersone che dall'alto del sasso la stavano additando. compiangendo, gridando accorr'uomo. Protese le braccia: esclamando «Ajuto» sollevò verso loro il suo bambino li commosse a tenerezza, ma essi più non sapevano via di soccorrerla: il fiume già l'aveva tratta lontano. già la portava impetuoso.

L'ultima occhiata che la Rosalia volse al lido, le mostrò un pio sacerdote che, a vederlo, pareva le gridasse a gran voce la formola dell'assoluzione de'peccati, alzando la destra in atto di benedirla: mentre che tutti i circostanti, piegate le ginocchia, oravano per lei come

si ôra per l'uomo in agonia.

Essa ricoricò il suo bambino, poi lasciossi in abban= dono cadere sul fondo del perduto barchetto. Fra tanti e si variati patimenti, fra il digiuno, fra la nausea, fra la speranza tante volte nata e tante sparita, solo l'amor materno l'aveva tenuta in vita: ora prevaleva l'ambascia: le si offuscarono gli occhi, più non vide, più non udi...

Possa il suo pensiero in quegli ultimi istanti essersi affratellato a quel dei fedeli, pietosamente preganti in sulla riva, per domandare con essi dal Cielo quel rimedio, che più dalla terra non poteva aspettare!



## CAPITOLO VIII.

## I disastri.

L'uccisore di Rosalia frattanto, guadagnata la riva, traversò le rovine di Lecco, monumento di vendetta pubblica; rivide la macchia fra cui esso aveva conceputo la vendetta privata, che ora tornava d'aver compita; entrò nella ròcca, nella stanza sua, e respirando come persona giunta al termine di un difficile cammino, buttandosi sul letto esclamò: — Alla fine son contento.

Ma contentezza non segue al delitto, neppure in chi vi ha fatto il callo: le gioje che esso procura sono tempestose come l'inferno da cui procedono. Quelle coltri, quel materasso riuscivano ispidi, pesanti per Ramengo: voltavasi, rivoltavasi, contorcevasi: volendo pure a sè medesimo simulare tranquillità, chiudeva gli occhi, si provava di dormire, ma rivenendo in sè, trovavasi averli spalancati, fisi incantati sopra i fantasmi che l'immaginazione gli presentava: non erano fantasmi di paura, ma quei della donna sua, del figliuolo, delle loro ambasce; e li immobili, confitti alla proda del suo letto, al capezzale, alla porta; sicchè non potendo stornarli, procurava mutar lo spavento in un'atroce dilettazione. Balzò di su la coltrice, sali sulla vedetta: e quivi, fermi gli sguardi lampeggianti sovra il lago, col fosco crine spartito sulle due tempia convulse, il pugno sopra la spada, l'altra mano aggrappata ad un merlo, sarebbesi detto una statua posta colà ad ornamento o a spauracchio. Tentennò poi risolutamente il capo, e proferì: - Sei là! là in mezzo. Maledetta! · perchè non dura eterna questa notte? perchè non · può colei sentir in essa tanti affanni, quanti da due · mesi a me ne ha fatti soffrire! .

Poi mirò farsi bujo verso tramontana, e un nebbione, quasi denas fumea di fornace, avanzarsi radendo il lago: previde la burrasca, e ne tripudiò tripudiò quando la vide scoppiare: ogni groppo di vento che rompesso ogni fulmine che cascasse, egli trasaliva d'infernale piacere, nella frenesia della rabbia figurandosi que che ne patirebbe la donna. L'acquazzone tutti il lavava; gli strideva tra le chiome il vento: — c'nou lo sentiva: non sentiva altro che l'ardore della vendetta.

Solo al primo albeggiare si tolse da guardare il lago; e salito a cavallo, usci furiosamente lunghesso la riva, se mai ella vi fosse approdata, se piuttosto la procella ne avesse rigettato il cadavere: nulla vide, nulla ne intese raccontare, onde fu al colmo della soddisfazione, sperando che, com'era stato suo disegno, il lago avesse inghiottito e la vittima e le tracce del delitto. Su quei primi di mascherò il rimorso con una smania di operare: spedì attorno a cercare se mai il nembo o la piena avessero fatto pericolare alcuno: sotto veste di esplorare gli andamenti di certe bande che infestavano la valle San Martino, mandò di qua, di là scorridori, che gli riferissero a minuto quanto udivano: ma nessuno gli fe cenno d'una donna affogata; onde esclamò: - Hai pur dato l'ultimo tuffo! Possa la tua agonia es-« sere stata lunga , affannosa quanto te l'auguro io , « quanto la meriti! Possa io un giorno, come, ho go-« duto della tua morte, così godere di quella dell' in-· fame tuo drudota:

A chiunque abbia idea della disordinata prepotenza de'governi militari in ogni tempo, e della confusione speciale d'allora, quando, per troncare un viluppo inestricabile, fu fatto uno statuto (') che nessuno si ricercasse per delitti commessi durante la guerra di Monza dal primo novembre 1322 all'undici dicembre 1324, sarà agevole spiegare come veruno giuridicamente cliedesse conto a Ramengo della donna scomparsa: in privato poi, co'subalterni gli valeva la superiorità per farli tacere: coi pari e coi superiori non gli mancavano sfuggite e pretesti. A lecco diede voce che la Rosalia fosse andata a

<sup>(\*)</sup> È il CLXXII degli Statuti criminali di Milano.

Milano; a Milano che fosse corsa ad unirsi co'suoi parenti forusciti; poi che era morta, morta lei, morto il bambino, e se ne finse accorato, celando il suo delitto sotto impenetrabili apparenze, come celato lo aveva la superficie del lago, cui unicamente l'avea confidato.

La prima volta che di ciò fu inteso, il giovane Pusterla se ne mostrò tocco nell'anima, siccome succede allorquando vediamo peccare chi più ci pareva dabbene, allorquando vediamo chiuder il libro della vita chi non ne avea scritto ancora che pochi fogli. E non rifinava di chiederne; ed ingegnavasi di consolare Ramengo, prima colla speranza che certo ella tornerebbe al marito, al dovere: poi, dopo estinta, coll'enumerarne le belle doti, e raminentare certi atti minuti, certe leggiere parole, che tra i casi ordinari sfuggono innotati, ma che tornano a mente vivacissimi allorché scomparve quello alla cui memoria erano attaccati. Ma questa commiserazione, questi encomi, ben altro suono facevano a Ramengo. Non già ch'e' fosse cotanto geloso dell'onor suo che credeva oltraggiato; ma la commiserazione faceva dispetto a lui, bramoso d'eccitare invidia: e nella ribalda anima sua il rimorso palliavasi sotto altri affetti, gli affetti onde solo era capace, odio, disprezzo, vendetta.

Sebbene verun tribunale, veruna potente voce chiamasse conto a Ramengo dell'operato, si lo interrogava fieramente una voce interna, quella che, se i gran malvagi asseriscono di non sentire più, o mentono, o il vero è che l'hanno soffocata sotto altre voci, principalmente sotto la smania che gl'invade di nuovi delitti. Come l'ubbriaco, allorchè il vino comincia a fargli dar volta al capo, crede ripararvi col berne del nuovo: come una donna che d'una prima infedeltà sentesi spinta a cancellare la memoria col commetterne di nuove, e sostituire la vorticosa illusione della colpa alla severità dell'innocenza perduta ed al salutare stimolo della coscienza, tale Ramengo per rapirsi allo strazio del primiero misfatto. provava una diabolica necessità di consumarne di nuovi. E com'è sottilissimo l'amor proprio a trovare scuse fino alle atrocità, così Ramengo versava ogni colpa sua sul Pusterla: fingeva a sè stesso d'aver amato la Rosalia d'immenso amore, sinchè tra i loro cuori non si frappose

quell'esecrato: esagerava le speranze che avea fondate su quel fanciullo; e col lungo fingere un tal sentimento. talvolta Ramengo ritrovava in sè un vero rammarico di avere perduta quella sposa, di cui gli ricorrevano a mente le rare doti del corpo e dell'animo, e le dolcezze ch'essa

gli prometteva.

Più ancora compiangeva il perduto figliuolo: così dolce cosa è a tutti il vedersi crescere intorno un bambolo col quale ritessere il cammino della vita: così all'ambizioso è caro il poter erigere su quello la speranza e i disegni dell' avvenire! Nè poteva Ramengo ripiegare con un nuovo matrimonio, poichè da una parte una volgare opinione aggiungeva non so che obbrobrio alle seconde nozze; e da chi le contraeva, i feudatari esigevano una tassa a profitto delle loro stalle: obbrobrio che, a chi pretendesse trovar ragioni delle popolari ubbie, parra strano davvero in tempi che nessuno se ne apponeva al concubinato, all'adulterio. Ma se questo riguardo era gittato alle spalle dai principi e dai maggiori cittadini. doveva rispettarlo Ramengo, ansioso com'era di salire. e quindi in necessità d'accarezzare e i vizi de'magnati e i pregiudizi de' volgari. Dall' altra parte chiedendo una seconda sposa, poteva indurre e lei ed i parenti a cercare più sottilmente l'esito della prima moglie, e rimestare così una sucida pasta.

Dovea dunque dire addio alle casalinghe consolazioni. smettere la lusinga di potere, quel che a stento gli veniva fatto per sè stesso, montare sublime per via di un figliuolo. Ma anzichè accettare ciò come conseguenza e punizione del suo misfatto, non volea vedervi che una ragione onde portare peggior odio al Pusterla, onde concentrare su lui solo tutto l'astio che era un bisogno dell'anima sua, e che dapprima sfogava contro de la Marill

la povera Rosalia.

Però una vendetta subitanea, violenta e poteva fallirgli, e venire punita, e non corrispondeva agli spasimi. che nella sua immaginazione a lui preparava. Conservo dunque le apparenze di servitù e d'amore verso i Pusterla, anzi le raffinò, come è stile de' traditori : non avresti detto potersi dare altro più zelante dell'onor di quella casa: ma intanto ne spiava ogni passo, simile al lupo cerviero, che con lunga persistenza séguita la vittima che destinò pasto alla rabbiosa sua fame.

Corsero gli anni: al Pusterla incontrarono i casi che già accennammo; e si sposò colla Margherita Visconti. Ramengo, siccome cliente della famiglia, assistette alla pompa della benedizione conjugale: e quel sacro istante, in cui il cuore balza fra due vite, fra i desideri del passato e le promesse dell'avvenire, ricordò al feroce il momento in cui egli erasi giurato amore colla sua buona Rosalia. Vide poi la tenerezza e la felicità spargere fiori a gara intorno e sovra Margherita: con invidioso struggimento vide il suo abborrito diventar padre d'un vezzoso fanciullo: la beatitudine che quello godeva nelle incolpate mura domestiche, gli esacerbò, se mai erasi rimarginata, la ferita onde in grazia di lui dicevasi trafitto. - Eccol a me rapita una moglie, « un figliuolo: - messa nell' animo mio questa pro-« cella..... tutto in grazia di lui..... ed egli nel colmo « d'ogni felicità! E quel bambino? Oh un figlio! se « avessi jo pure avuto un figlio! quanti ineffabili gaudi! « quante floride speranze! poter anch'io amare, poter « destare invidia ! — E non l'avrò mai.... mai! Colpa « di chi? Ed egli lo ha.... e così bello; ha una donna... « una tal donna! Oh potessi turbargli cotesti godimen-« ti! oh potessi mescere alle sue labbra un sorso del « fiele, ond'esso ha attossicate le mie! »

L'astio (tant'è versatile!) assunse persino le apparenze di amore. Perocchè, o rimanesse veramente preso auche Ramengo alle virtì ed alla bellezza della Margherita, come se un demonio s'invaghisse d'un cherubino; o non si tenesse per pagato fin a che non ricambiasse collo scorno lo scorno che dal Pusterla pretendea aver ricevuto, incomineiò a corteggiare la costui moglie. E prima le venne in atti ed in parole prodigando le lusinghe, da cui ella potesse argomentare come di le vivesse passionato: spinse quindi la sfacciataggine fino al punto di richiederla apertamente d'amore. La Pusterla vedevasi di così immensa distanza superiore a colui, del quale, se non sapeva tutte le nequizie, indevinava per istinto la maligna natura, che dalla sozza sua persecuzione affatto si trovava sicura; e sepza far-

ne motto a veruno, le parve assai castigarlo col disprezzo. Ramengo però non era uomo da fare comstigottito e vinto al primo colpo: anzi viepiu s'infervorava; fosse per punta, fosse perchè, confidente ne'
meriti suoi come suol essere chi meno ne la, credesse
potere coll'assiduità riportare una vittoria, tanto più gloriosa quanto più difficile. Oltrechè fermanente erasi
proposto di cominciare le sue vendette contro il Pusterla dal contaminarne la donna: e quando pure non
vi dovesse riuscire nel fatto, anche le apparenze gli
sarebbèro bastate, bastato che la volgare malignità trovasse onde appuntare la Margherita, e turbare i sonni a
Franciscolo. — Ma costei (diceva tra sè) non è costei come tutte le donne? a qual di esse torna ingrato

stei come tutte le donne? a qual di esse torna ingrato
 un omaggio che altri presti alla loro bellezza? Oli

E l'occasione parvegli venuta nell'incontro che sto per dirvi.

« cadrà, cadrà; venga solo l'occasione ».

Sebbene non ancora tanto divulgata come si fece poi nel secolo XVI e nel segnente, pure già correva allora l'opinione, che un uomo potesse far patti cogli spiriti dell'inferno, ed acquistare così una facoltà soprannaturale, alcune volte di giovare, più spesso di nuocere altrui. Sapevasi che le versiere e gli stregoni potevano destare i turbini e quietarli: ogni temporale credevasi da loro suscitato; e ne trovavano irrefragabili prove nelle strane apparenze che assumevano le nubi accavallandosi, e nelle quali l'immaginazione ravvisava tigure di giganti, di bestie, di demonj. Gli astrologhi, generazione molto attenente alle cose della magia, davano leggi ai principi, che dal cenno di essi facevano dipendere le azioni loro, le guerre, le partenze: ove, per dirne una sola, ricorderò l'avventura del Petrarca che, mentre nel nostro duomo recitava un'adulatoria orazione per l'inauguramento di Bernabò, Galeazzo e Matteo Visconti, si vide sul più bello interrotto da quell'astrologo Andalon del Nero che altrove nominammo, il quale aveva scoperto esser quello il preciso minuto della combinazione di stelle migliore per fare la cerimonia. Ogni malattia poi alquanto bisbetica veniva attribuita a fascino e sguardo maligno: erano fattura

di streghe gli accidenti di cui l'uomo e non sapeva render ragione e non aveva coraggio d'incolpare sè stesso: e credevasi ch'elle si congregassero, certe notti, in certi luoghi, a tenere i loro conciliaboli infernali.

Ne tutte queste opinioni erano germogliate unicamente nelle teste volgari: forse anzi s' apporrebetil dicesse al contrario non essersi tra il volgo radicate se non in grazia delle discussioni e degli ordinamenti di chi dirigeva il volgo. Le città dettarono leggi contro i majardi: qualche chiesa introdusse formole per escerarli e scongiurarli; i sapienti ne discintevano di proposito e sul serio: quando poi i tribunali processarono per delitti di malia, la credenza diventò certezza: volevate che i giudici e i tribunali s'ingannassero? Da una parte dunque ridotta a sistema, questa opinione si confermò in coloro che pretendevano di sapere; dall'altra, sparsa tra il volgo da parabolani d'ogni abito e d'ogni condizione, acquistò fin al segno, da parere bestemmiatore el cretico chi ne dubitasse.

Crescendo adunque il potere e il numero degli stregoni a misura delle persecuzioni, anche i ripari e gli antidoti si moltiplicarono: e mentre la classe colta aveva scongiuri e fiamme, il volgo ne praticava di meno empi ed atroci; ad ubbie opponeva ubbie; e tra siffatti rimedi efficacissima era tenuta la rugiada della notte di san Giovanni. Chi si bagnasse a quella, asserivano noter tutto l'anno vivere sicuro da fatucchierio: certe erbe sbocciate o côlte in quella notte, erano il tocca e sana degl'incanti. La quale opinione si collega ad altre che qui non è il posto di commentare, ma di cui alcuna traccia è rimasta viva fin nel secolo delle macchine a vapore, si in Italia, si fuori. In tutto il nord, dalla Svezia, alla Sassonia e sul Reno, s'accendono ancora grandi falò pel san Giovanni: un Inglese, trovandosi in Irlanda la vigilia di quel giorno, fu avvisato non si maravigliasse se a mezza notte vedrebbe accendersi dei fuochi su tutte le alture del contorno (1); a Newcastle le cuciniere fanno quella sera fuochi di gioia; a Londra gli spazzacamini vi menano danze e

<sup>(4)</sup> Vedi il Gentleman's Magasine 1793 ..

processioni in vestire grottesco: in una valle della contea di Oxford, detta del Caval Bianco, si raccalgono tutti i vicini a ripulire, come essi dicono, il cavallo (1), cioè a svellere l'erla da uno spazzo sterrato, che rappresenta un cavallo colossale, ed a passarvi tra campestri allegrie la giornata. Io so di paesi lombardi ove, malgrado le prolitizioni, quella notte suonano continue le campane: fanciulletto fui più d'una volta, da qualche femminetta all'antica, condotto a ricevere la guazza di san Giovanni; ed in diversi luoghi ini furono mostrati enormi noci, i quali, fin a quella sera consexvatisi aridi come di gennajo, la mattina si trovano ver-

deggiare del più folto e gajo fogliame.

Ai tempi della nostra Margherita, in proporzione della fede o della corrività più solennemente celebravasi la vigilia di san Giovanni. Dal cadere della sera fino all'alba successiva, non tacevano mai le squille sni centoventi campanili della città, affinchè le streghe, a cui, se nol sapeste, è spaventosissimo lo scampanio, non " notessero cogliere le erbe nocevoli, nè impedire con loro malizie che fossero côlte le preservative: intanto la gente non velava occhio per uscire garagollando a ricevere la guazza miracolosa. Era quindi una specie di festa, un berlingaccio notturno. Nei villaggi, adunati tutti alla campagna, su qualche aja, in certi luoghi da ciò, i villani, al suono di zampogne e cornamuse, cantacchiavano, ballonzavano, pregavano: dico la gioventu, nel mentre che i vecchi, strascinatisi anch'essi pigramente al lampaneggio, ripetevano una litania di storie di streglie: una donnicciuola assicurava d'avere ella stessa veduto il tale o tal caso: l'altra d'avere conosciuto due. tre, più fatucchiere: quale intender ogni notte un gatto miagolare sul tetto della vicina: quale sentir la sua pigionale, di mezza notte, massime quando il marito non fosse in casa, aprire e bisbigliare, certamente col foletto; il maggior numero e le più sincere si erano quelle che assicuravano in vita loro non aver mai patito di malie, perchè mai non aveano lasciato di bagnarsi alla rugiada di san Giovanni.

<sup>(2)</sup> Scour the horse.

La Chiesa, che in tutto allora interveniva, neppur qui mancava: e come si continuò fino a noi nella solemnità del Natale, così allora in quel giorno si celebravano tre messe, una a mezza notte. l'altra in l'alba, la terza sull'ora nona. Durante e dopo la messa notturna, si cantava un ritmo, cioè un inno, una sequenza lunga e di metro variato, della quale pongo qui sotto per saggio alcune strofe ('): la cantavano preti e cherici; ed il popolò, a tutta gola e cogli spropositi onde suol riflorire i canti l'atin, rispondeva per ritornello:

Quam beatus puer natus Salvatoris angelus, Incarnati nobis dati Verbi vox et bajulus.

In Milano, senza ch'io vel dica immaginerete che a solennità era più raffinata e clamorosa. Niuno sarebbe rimasto fra le mura: tutti uscivano-chi qua chi la; i più verso una selva posta dove ancora si dice Sau Giovannino alla Paglia: ed era una gara delle donne di venirvi in begli abiti bianchi e divisati, che facevano singolare spicco dal bujo della notte; scollacciate secondo che portavano l'usanza e la stagione, e

Nondum natum sensit regem Nascituram juxta legem Sine viri semine. Quem dum sensit in hac luce Tamquam nueleum in nuce Conditum in virgine.

Lux non erat sed lucerna: Monstrat iter ad superna Quibus suum pax æterna Pollicetur gaudium.

Ab offensis lava, Christe, Præcursoris et Baptistæ Natalitia colentes; Et exaudi nos gementes In hac solitudine. con una vaghezza di fiori in capo, in mano, alla cintura, al lembo delle vesti. Molte in coro intonavano certe canzoni di semplici note, cui gli momini tenevano bordone: altre ad allegre sinfonie menavano vivaci carole: e non potendo nel ricinto di quella "selva penetrare ne lettighe, ne cavalli, e trovandosi a ronzare tutti a piedi, indistinti i nobili dai plebei, i ricchi dai pezzenti, tolto di mezzo l'oltraggioso ricordare della diversità delle fortune, nasceva una libertà sicura e procace, somigliante a quella dei balli mascherati in carnevale. La notte, la folla, l'allegria non è mesticri ch'io vi dica di quanti disordini fossero cagione od incentivo in tempi come quelli.

Se la Margherita credesse anch' ella e temesse gli streghi e l'altre superstizioni, non ho argomenti nè per asserirlo nè per negarlo; ma è probabile di si, giacchè quando un errore è divulgato, troppo poche sono le menti privilegiate, che ne siano tenute monde dallo spirito di osservazione e dal rifutto dell'autorità. Patto è che colla folla soleva anch'essa 'colà condursi, ed unita alle compagne, prendersi onestamente sollazzo. andando in ronda quanto la notte durava. Credette valersene adi effetti suoi il vigle Ramenzo, e standole

indivisibile al fianco siccome un rimorso...

I cronisti, da cui ricaviamo tutta questa serie abbastanza sconnessa di fatti, sebbene in alcune particolarità usino troppo più licenza che nol comporti la raffinatezza degli orecchi moderni, qui non discendono a chiarire la cosa; nè altro appare, se non che Rannengo si avvicino alla Margherita: e quanto insolente si comportasse il possiamo argomentare da ciò. che ellatutta gentile e temperata che era, lo percosso d'unio schiaffo.

Per un'anima bicca che, simile ad un vaso fetido il quale corrompe anche la rugiada che vi caschi, convertiva in occasione di seelleraggine fino i più soavi affetti, non domandate se questa fu profonda, immedicabile ferita. Nol rimorse la propria colpa: solo vide l'orgoglio suo oltraggiato, il contaminato onor suo: la sete di vendetta che già lo stimolava contro il Pusterla altrettanto o più fiera s'accese ora contro la donna di

lui: — Si, si! un colpo solo le farà scontare tutte.

Orgogliosa! ti avrà a tornare a mente la notte di sau

Giovanni!

Di questo accidente la Margherita non credette ouportuno fare cenno al marito: in fatti a che pro? quanto a sè, tenevasi più che abbastanza sicura contro un essere tanto spregevole: dal manifestario allo sposo potevano nascere e turbazioni e guai vicendevoli. Ramengo però da quell'ora più non osò comparire in casa i Pusterla: le prime volte che s'avvenne in Franciscolo, il cansò studiosamente; ma dal modo con cui egli si comportava seco qualora lo trovasse in altre case, o nelle comparse, o sotto i coperti, ebbe a chiarirsi che nulla sapeva dell'occorso; si rassicuro, non si mitigò. Prese anzi maggior corruccio dal conoscersi disprezzato e ne tampoco creduto degno di ira: e poiche l'odio dei tristi grandeggia di tutta l'altezza onde il nemico sovrasta ad essi, gli pareva non potere aver bene di sè, finchè coloro non avessero redento col sangue i fatti oltraggi. Sulla casa ove più non ardiva portare i passi, teneva aperti gli occhi indagatori: già vedemmo con quali seduzioni lusingasse Luchino a voler contaminare la bella donna: sapendo poi la ruggine che era tra il Pusterla e i Visconti, confidava non tarderebbe l'occasione di rovinarle. Un'accusa è così presto trovata!

-Quasi un anno era passato dal caso che vi raccontai, ed il prossimo ritorno della solennità di san Giovanni avea rincrudita in Ramengo la mal saldata piaga. Le disposizioni de'cittadini per festeggiare quella notte, da cui tre giorni appena li dividevano, i preparativi delle donne, la gioja con cui ne ragionavano i fanciulli, pei quali un di festivo è un avvenimento, suscitavano in lui una maggiore furia di dispetto. Or pensa, lettor mio, se a gran disegno gli venisse l'imprudente colloquio di Alpinolo, il quale gli poneva in mano uno. stilo avvelenato, onde colpire non la sola Margherita ed il consorte di essa, ma quegli altri amici ch'egli esecrava appunto perchè amati da loro; e nel tempo stesso gli lastricava la via di sollevarsi nel favore del principe con questa prova di zelo. Ambizione! l'idolo suo: e per raggiungerlo v'era di mezzo la testa de'suoi nemici.

Recatosi dunque alla Corte, ed ottenuto accesso al signor Luchino, gli rivelò la gran trama, e ben crederete che trovò i colori più neri per aggravare la colpa e l'idea del pericolo. Il tornare secreto del Pusterla a Milano, abbandonando la sua destinazione, già dava titolo a sospettare: fresca era la memoria di Piacenza perduta da Galeazzo (noi l'abbiamo accennato parlando di fra Buonvicino) appunto per maneggi d'un marito oltraggiato: Luchino poi e sapeva di meritare l'odio di molti, ed agognava l'occasione di punire su Margherita le virtuose ripulse. Quando il tristo può ritrovare un prefesto onde, sotto velo di giustizia, mascherare l'iniquità, non ha egli ogni suo voto?

Dalla relazione di Ramengo appariva che i primi a cogliersi dovevano essere o il Basabelletta od Alpinolo: e secondo le deposizioni di questi, regolarsi per gli altri. Ma Alpinolo era conosciuto come garzone che avrebbe resistito a qual volessero maggiore tormento, auzichė peggiorare in nulla la causa de suoi benefattori: avrebbe anzi voluto in ogni guisa scaricarli, a costo della propria vita; vita d'uomo oscuro, e quindi di poca importanza. Parve dunque migliore consiglio porre le mani addosso al Basabelletta: poco interesse aveva costui a tacere: e la corda gli strapperebbe quante confessioni bastassero per procedere, non importa se giustamente, ma legalmente, contro gli altri che più stavano a cuore.

Coll'abituale suo passo violento, e balestrando gli occhi in qua e in là attraversava Alpinolo la piazza del Duomo, sempre infervorato nelle medesime fantasie, allorche ode chiamarsi con voce sommessa ed incalzante. Si volge, e ravvisa uno dei sergenti del capitano di giustizia, col quale egli soleva non di rado trovarsi in radunanze popolari, al giuoco, negli spettacoli, sulla taverna, luoghi che Alpinolo bazzicava per moltiplicare a se ed alla buona causa amici e fautori tra la plebe e tra la gioventù. E gli giovò: poichè colui passandogli a fianco, con aria di misterioso sgomento, gli disse: - Seguimi »; e senza mostrare che fosse fatto suo, piegò verso il Broletto nuovo e quivi ridotti in uno di quei chiassuoli, badato ben bene che nessuno gli ponesse mente, - Va (disse ad Alpinolo con voce affannata): va, e fuggi, e fa · fuggire subito il Pusterla ...



- Ma-perchè?

- Il signor Luchino manda ordine che siano incar-« cerati lui, la moglie, tutti voi altri».

- Ha forse scoperto...? - Si: ogni cosa: hanno messo alla tortura il Men-

« clozzo, ed ha schiodato » . — E chi fu la spia? » - Dio lo sa! Nessuno ha parlato oggi col principe

· fuorchè Ramengo ». - Ramengo! » proferi Alpinolo, spalancando gli occhi con aspetto e con voce d'un terrore disperato. Dunque era un traditore quello di cui egli si era così intoramente assicurato! dunque di un tale precipizio era colpa la sua imprudenza! Urlando e bestemmiando se e lui, neppur fe motto al benevolo sergente (dei ribaldi ci conservarono il nome le cronache: questo benedetto non parve degno di menzione; stile vecchio), e viepiù che di passo corse Alpinolo giù per la via de' Mercanti d'oro; fu alla Balla, e fattosi alla porticina posteriore della casa Pusterla, bussò violentemente. - Oh, oh! volete sfondare l'imposta? · gridò una vociaccia di dentro, e si vide a un finestruolo da lato sporgersi una testa nera e barbosa, con due occhi sdrusciti e uno sbarleffe attraverso alla gota. Costui, che chiamavasi Franzino Malcolzato, erasi acquistato pel paese un tristo nome di fastidioso e manesco, a molti appoggiando e pugni e brave coltellate, ora per conto suo proprio; ora per l'altrui, sinche fu tolto a servigio del Pusterla. Un signore anche buono tenevasi sempre agli stipendi alcuno di questi bassi scellerati, si perchè fosse uno stromento di meno in pugno de suoi nemici, si anche per potersene all'uopo servire contro di essi, in tempi che la giustizia facevasi troppo spesso a punta di spade e di pugnali, o almeno a bastonate.

Quest'arnese, come vide e conobbe Alpinolo, tosto

gli ebbe dischiuso. - Dov'è il signor Franciscolo? » chiese il giovane pressate. 

- Ma dove in nome di Dio? .

Il Malcolzato non rispose che facendo spallucce. Ed Alpinolo, imperversando e bestemmiando, corse alle senderie, salto sul cavallo più corridore, e lanciollo a tutta briglia per correre dove potesse immaginare che i Pusterla si fossero condotti: e l'ultima parola che ne intese il Malcolzato fu: - Maledetto Luchino, e chi fa per lui! »

- E maledetto sia » replicò 'egli, guardando dietro al garzone, il quale se n'andava che nè anche il vento: poi per incantare la noja del fare la sentinella, sedutosi sur un muricciuolo daccanto alla porta, diede d'occhio alla serpe viscontea che era dipinta quivi sur uno stipite; e zufolando la guardò beffardamente. Già aveva mal sangue coi Visconti perchè gl'impedivano d'esercitare liberamente le sue prepotenze; in quella casa era solito udir pariarne tutt'altro che col mele sulle labbra; ora, inspirato anche dalla sonora imprecazione di Alpinolo, così per celia raccolse un pezzo di carbone, e attorno a quell'arma disegnò come sapeva due pali ritti ed uno traverso, che dovevano significare una forca, dalla quale scendeva una soga che si attortigliava al collo del biscione. E guardando la sua fattura colla compiacenza onde Hayez può aver guardato la Giulietta o la Stuarda da lui create, sghignazzava, e ripeteva con una certa buffa intonazione: - Il biscione impiccato! impiccato il biscione: così vada il suo padrone ..

Stava il tristo nella goffa estasi sua, quand'eccogli addosso il temporale. Perocchè, all'ordine di Luchino, il connestabile Sfolcada Melik, con una grossa banda di que' mercenarj suoi compatrioti, che Luchino comprava per sua difesa perchè ignoravano il parlar nostro, non badavano alle scomuniche del papa, nè credevano a lusinghe di novatori, mosse tosto per sorprendere in casa i gran ribelli. Allo scalpitare de cayalli, al grave passo de' pedoni, uscivano dalle botteglie, facevansi alle finestre le persone: - Che è? Che non è? - È Sfolcada Melik, che Dio ce ne scampi. — Dove vanno? perché vanno? — Guarda! guarda! hanno seco picconi, arieti. « scale. Che vadano a pigliare una fortezza? » I più quieti e lavoratori accontentavansi di guardar dietro alla truppa, stando a sportello e sui balconi: altri, come facchini, carbonari, macellaj, correvanle dietro, e domandavansi un l'altro dove andassero, e nessuno sapeva soddisfarne la curiosità. Vedendoli drizzarsi alla Balla - E che si che vanno a far la festa al signor c Bernabò? o al bel Galeazzino? Già dà ombra a Lu- chino — già n'è geloso ». Ma la sbiraglia volta. — Sta · a vedere - si fermano al vicolo Pusterla: - appog-· giano le scale al verone. - Vedi ve' colui come s' ar-· rampica! e' par tutto un orso! - Come? - Chi? - i · Pusterla? - Oh Madonna di San Celso! Son miei protettori. Scappa, scappa, che non mi credano del · loro partito ».

E i più scappavano; gli altri stavano a guardare, ma nella rispettosa distanza in cui li tenevano le labarde de'soldati di Sfolcada Melik; parte de' quali dava di qui l'assalto alla porta, alle finestre, fino al tetto; un'altra. alla guida d'uno, che la buffa calata sul viso impediva di conoscere, svoltò nella via dei signori Piatti, ed arrivo addosso a Franzino Malcolzato, intento a quel

giuoco che dicemmo.

- Una forca! impiccato il biscione! minacciata la · forca ai Visconti! Ecco: fin ai servi sono nell'intel-· ligenza! · Così diceva alcuno, forbottando e legando il Malcolzato, a cui una sbarra cacciata in bocca impediva di gridare, come le corde gl' impedivano di rispondere pugni ai molti onde valorosamente il percotevano i Tedeschi.

Per quell'usciuolo intanto, e giù per le finestre e dal tetto erasi versata nel palazzo la piena assalitrice, prendendo i pochi servi trovati; poi si diffuse per le stanze come assaltasse un castello nemico, cercando i gran malfattori, e tra via facendo profitto per sè col cambiar di padrone al buono e al bello che capitasse sotto le mani.

Ma innanzi a tutti davasi a fare quel tale dalla visiera calata, e che, mostrandosi pratico della casa, con vera passione frugava le camere, e pareva scontento a mano a mano che, entrando in una, la trovava deserta, od occupata da tutt'altri che da quelli che cercava. Quando in una galleria vide Venturino, il bel fanciullo della Margherita, che infantilmente trescava con uno sparviero, senza udire o temere il fracassio che attorno al palazzo succedeva. Col labbro tremante nel più amaro segghigno, si avventò contro lui quel manigoldo, il gliermi, lo fissò quasi volesse sbranarlo pur cogli occhi; e mentre il meschinello strillava a tutta gola, e chiamava il babbo, la mamma sua, egli lo serrava ferocemente contro il petto, e gli chiedeva con istanza - Dov'è tua madre? » Ma poichè egli non rispondeva se non con urli e lacrime, esso lo minacciava, il percoteva, e senza un istante abbandonarlo, continuava le indagini per ogni camera, per ogni ripostiglio più secreto. Che se non poteva trovare nè il Pusterla, nè la Margherita, raccoglieva però le armi, le valigie disposte, tutto ciò che potesse attestare o la presenza di Franciscolo in Milano, od i preparativi d'una rivolta: singolarmente fu lieto al troyare la lettera che Matteo Visconti, per mezzo del Pusterla, avea da Verona inviata ai suoi fratelli. Fatti poscia incatenare i servi, già s'accingeva a partire non del tutto contento, quando nel metter il piede sul ponte levatojo, vede affacciarsi la Margherita,

Nella carestia che allora dominava, molte donne, per vera fame, aveano fatto getto della loro onestà. Là verso Sant'Eufemia abitava una famigliuola, ridotta a tale necessità, che i genitori diedero ascolto alle sozze sollecitazioni d'un ricco, promettendo alle voglie di esso una loro figlinola, purchè egli provedesse ai loro bisogni. La fancinlla, allevata nelle massime dell'onestà e nel timor di Dio, non reggeva all'idea desolante d'un amore senza virtù e senza avvenire; supplicava il cavaliero, supplicava i parenti; ma quello al mal talento, questi alla fame più volentieri porgevano orecchio, Ridotta alle strette, la zitella ricorse a Margherita, e non fu invano, chè i soccorsi di lei risparmiarono un delitto. Ora sopraggiunta a lei l'inaspettata partenza, volle dapprima compire l'opera sua: e sebbene affaccendata nell'allestirsi al viaggio, trovò un momento da correre a casa della meschina, nell' ora che sapeva d'incontrarvi il nobil uomo. E quivi, non dandosi per intesa degli indegni patti ond'egli entrava colà, tolse a lodarlo della carità usata con quella gente: gli espose come ella avesso trovato un marito alla fanciulla, un onesto operante di pannilani, e che domani si farebbero le promesse; talchè egli era in tempo a mostrare la sua generosità.

Il ricco, preso da siffatta bontà, che non tocca mai tanto come quando è vôlta sul consolare gli altrui patimenti, fece come Margherita volle; fu chiamato lo sposo, dato l'anello, e la Margherita se ne parti fra mille benedizioni di quella povera gente che instava perchè domani assistesse ai contenti da lei preparati.

Oh le benedizioni de' poveri fruttano sempre, ma non nell'infeconda terra dell'esiglio.

Mentre, imbacuccata nella mantiglia, la Margherita tornava, ve'de trar gente: avvicinandosi, s'accorge d'un serra serra intorno al palazzo: - Che sarà? » Al cuore d'una sposa, d'una madre, quanti spaventi! Tra la folla, tra la soldatesca s'apre il passo; più d'uno le diceva. - Fuggite, salvatevi »; ed ella stessa, giunta al lembo della calca, vedendo quell'invasione nel palazzo, stava in forse d'andarsene, allorchè mirò uscire dalla porta quel mascherato, recantesi in braccio il suo diletto bambino.

In simili casi una donna conosce pericoli? una madre? - Si lanciò alla volta di quello: ma neppure di raggiungerlo ebbe tempo; giacchè l'incognito, non appena la scôrse, diede un guizzo d'infernale compiacenza, che fece guaire il fanciullo abbracciato: e additando la donna a Sfolcada Melik - Eccola: è dessa:

legatela .

Il connestabile diede l'ordine : ma come, assalendola, ne ebbero fatto cascare lo zendado, ed apparve quella bellissima fronte maestosa, quegli occhi avvivati dall'amore, dalla temenza, quelle bianchissime carni impallidite, quell'aspetto su cui con tanta eloquenza si dipingevano e l'accoramento e la generosità che le faceva dimenticare il proprio pericolo nell'altrui, ristettero anch' essi, quasi tocchi da sacro sgomento. Ma lo Sfolcada, che poco capiva delle affettuose parole da lei dirizzategli, e che non voleva rincrescersi di far male a questa razzaccia di Lombardi, contro i quali era lautamente stipendiato, fece porle le manette, e strascinarla via; non prima però che quel malnato, nascoso dallavisiera, si accostasse alla infelice, e mostrandole il figliuolo, le dicesse in voce piana ma rabbiosa: — Margherita, vi ricordi la notte di san Giovanni.

Poiche allora non adopravasi cura per illudere il popolo, gli arresti si facevano clamorosamente, a suon di campane. E la campana del Broletto nuovo aveva cominciato a tempellare; a' cui rintocchi alzando il capo, gli operosi dimandavano: - Che s'attacchi fuoco? Ma poi intendendo che non era altro se non un atto di giustizia, esclamavano beati i loro tempi perchè più non erano, al suono della squilla, costretti ad interrompere i lavori per accorrere sull'armi. Propagandosi però quei tocchi a martello di chiesa in chiesa, moltiplicandosi il rumore di vicinanza in vicinanza, mano mano che i satelliti andavano pe'vari quartieri imprigionando or l'uno or l'altro, una sollecita curiosità, un panico terrore invadeva i cittadini: tutto Milano andò sottosopra i bottegaj chiusero: i privati stangarono gli usci. Quando tale scompiglio si dilatò, era sulle ventitre: l'ora che, di solito, chi ne aveva, metteasi a cena; e che dai teloni, dalle officine tornavasi ai tuguri suoi la plebe operosa. All'intendere quella novità, avresti veduto i Milanesi arrestarsi un l'altro, farsela ripetere, poi fitto fitto ripeterla essi stessi ai nuovi sopravvenuti. al compare, al collega, al camerata,

- Che? anche questa? nuove vittime? nuove crudeltà?

E sorgeva in ciascuno un sentimento misto di pieta, d'indignazione, di ritorno sopra sè stessi; sentendo cosi in confuso che, quanto oggi accadeva agli-altri, poteva domani toccar a toro. I più deboli, i danarosi, i pusilianimi, stringendosi nelle spalle de esclamando. — Poveri noi! poveri noi!» si ritiravano chiotti chiotti a pollajo, senza volgersi indietro: chiudevano ben bene le potte, e fattosi attorno un cerchio della sbigottita famiglia, si davano a pregare, a raccomandarsi al Signore; come il contadino allorchè vede in aria certi nugoli bianchicci, per così dire stracciati, ed ascolta unsordo continuo brontolar del tuno, che lo fa pensare alle fatiche durate, alla messe spigata, all'inverno imminente.

Ma gli animosi (ed in quel secolo non erano i meno), quelli i quali alla loro vita s'erano bagnati di sangue nelle frequenti scaramuccie, e di tempo in tempo alimentavano l'abitudine della bizzarria e della fierezza coll'attaccar risse o col mischiarvisi od almeno star a vedere, appena udito il caso, buffonchiavano, sbattevano per terra i berretti, arruffavano i mustacchi e il ciuffo: poi sui crocicchi, nelle piazzuole, facevano tornielli, ove comunicando un all'altro l'ardore, come più faville che unendosi formano un incendio, se prima mormoravano, allora prorompevano in sonanti imprecazioni; e senza guardare che fosse padrone o non padrone, facevano a chi peggio dicesse del signor Luchino, lodavano il Pusterla, forse non per altro motivo se non perchè era perseguitato; rammentavano i tempi dei loro\* vecchi, quando si scusava senza un padrone, e si vivexa da papi. Im an hada a los porto control de

.. — Come? — Che? — nuove catture? nuovi sbandi-« menti? » così dicevano con varie voci e discordanti.

Arrestato il cavaliere Pinalla? un fior di galantuomo
 di quella fatta! Io ho servito per cinque campagne
 sotto la sua bandiora: celli era mio protettore spare

sotto la sua bandiera: egli era mio protettore spacciato .

E suo fratello Martino? pensate! domenica udiva
 messa in San Lorenzo a due passi da me'».

E me? gli è mio vicin di casa, e non mi scontrava mai, che non mi dicesse, — Schiavo, Pizza-

- Anche Beltramolo d'Amico fu menato su ripiegato ripiegato, sai?

- Ah! quello gli sta bene: è un ghibellino marcio.

Non l'ho inteso io a dire che il papa ha fatto male a scomunicar l'imperatore ed il signor Matteo? Malaun'agria! Se non ci fosse il papa a fare star a

segno questi cani grossi, che ne sarebbe di noi è del popolo?

Ma pel popolo e per sant'Ambrogio si sarebbe fatto a pezzi Borolo da Castelletto; ed anch'egli e col muso alla ferrata. Quanto me ne sa male! Un

avventore di meno al mio macello .
 Il peggio è però di quella buona signora Mar-

gherita ..

- Un occhio di sole ».
- Un angelo in carne ..
- Ad un pitocco non diceva mai, Andate in pace.
- « nè Tornate domani ».
- Colla penuria che corre, in porta Ticinese nes-« suno ha patito la fame ».:
- Alla mia nonna inferma ogni di ne mandava un Gaschetto ».
- E seguitavano innanzi con questi encomi, finchè dandosi alle furie, gl'interrompevano certe vociaccie sghan-
- gherate e risolute: Ah cane! ah demonio! Così · becca via un per uno i nostri bravi signori! - Che
- razza di città lia da diventar questa mai? Non ci
- resteremo che noi pitocchi. E allora chi verrà alle
- botteghe? chi ci toglierà per servitori? chi ci pagherà
- · da bere? Bel vivere per dio vorrà essere allora! >
- Vivere? soggiungevano altri. «Se pure ci lascerà
- vivere. Perchè io la vedo come in uno specchio; una
- volta che colle sue manifatture abbia spazzato via i
- grossi, ingojerà i piccini in una boccata: come il luno
- · colle agnelle dopo squartato il cane ..
- Oh se avremo giudizio (replicava Antellotto Braccioforte, fabbro ferrajo tutto affumicato, e con voce usata a vincere il fragor dell'incudini); se avremo giu-
- « dizio, non aspetteremo che arrivi sino a guesto; e · vi piglieremo sopra un bravo rimedio a tempo ».
- Un rimedio Sicuro! Un bravo rimedio: dice
- « bene Antellotto »; davano su a molti iusieme. « Già · non è il primo che si fa freddo. Abbiamo snidato an-
- che i Torriani: abbiamo strascinato per le strade an-
- che Beno dei Gozzadini. Oh si certo! bisogna pen-
- « sarvi di maledetto senno, perchè oramai chi è più « sicuro nemmeno in casa propria? »
- Oh, in quanto poi a casa mia (gli interrompeva
- il bottajo Calcintesta) com' io sono dentro del mio · uscio, l'ho a vedere quel muso bravo che ha da portarvi dentro i barbigi. I'ho a vedere
- E anch'io e anch'io replicavano altri, destinati tutta la vita loro ad essere, come i più, null'altro che l'eco delle voci altrui, che l'ombra degli altrui gesti: ed imitando Calcintesta, col capo e colle pu-

gna facevano terribili atti di minaecia, che Dio ne scampi.

- E se (ripigliava il ferrajo) se si avrà a fare · qualche fazione, a menar le mani, chi, camerati, · m'avete visto delle altre volte. Per qualche cosa mi

dicono il Braccioforte »;

- E nemmen io non sono mai dato indictro da pe-· ricoli. - E nemmen io »; replicava il solito coro.

- Ohe » saltava su il Pizzabrasa: « suonano il terzo · segno della campana: la ritirata. A casa, a casa. Io

· non ho la lanterna, e non mi sento di pagar le ven-« ticinque lire di multa ».

- Neppur io: dunque buona sera ..

- Tutt' ora che mi vogliate, sul terraggio di porta · Tosa, lo sapete. Addio compare, buona sera ».

- Schiavo, Beccalò. - Dormi bene, Peregrosse .: e quei crocchi si scioglievano, come un muro sotto la mano del mastro che demolisce: versavansi per le strade ad uno, a due, a più, difilandosi alle loro casipole; al Guasto, alla Vetra, al Broglio, i quartieri dove la poveraglia abitava, stivata sino a venti per camera, uomini, donne, fanciulli alla mescolata. Tra via seguitano a parlottare, a brontolare, a rinfocolarsi a vicenda. Ginnti ciascuno sulla propria soglia, nel dividersi dalla compagnia, in atto di far mare e monti, si danno certe strette di mano che fando spalancare le bocche, ed entrano nelle loro camerucce. Colla prima sera inveri allora si mettevano a letto, per potere colla prima alba essere ai mestieri; e i lumi erano una rarità. V'è dunque bujo, se non quanto le rischiara qualche raggio di luna, che batte attraverso le impannate di carta oliata. All'aprire risoluto ed impetuoso dell'uscio, la moglie alza il capo dal piumaccio, domandando perchè più tardi del solito: quattro o cinque fanciulli, che le posano daccanto, e che furono tenuti svegli fin allora dalla fame, chiedono al babbo che cosa portò da cena: ma i babbi infuriati non badano, non rispondono nè a donne nè a ragazzi, ed acceso un lumicino a mano, s'inviano a spiccar dal muro, a trarre di sotto al letto le loro armadure; scoprono la barbuta che era stata di loro padre e del padre del loro padre, ammaccata dalle asce

fraterne e dalle straniere; cacciano a mano lo stocco: tentano il ferro della lancia, e si danno a spazzarne la polvere e i ragnateli, a dirugginare, al ugnere, ad affliare, a provarsele in capo, al dosso, in pugno, ad armeggiare, facendo fischiare gli spadoni a due mani sovra il cano de'coricati.

A tale scena, le povere donne balzano sgomentate di letto, avvolgendosi un cencio intorno alle nude carni, chè le camicie erano un lusso di pochi, ed — O cara « Madonna di San Satiro! » esclamano « Cosa c'è 3 — che fai? — perchè così scalmanato? — T'è accaduto qual « che incontro? — Te n' hanno fatto una grossa? » e piangono, e fansi il segno della croce; ed i ragazzi.

piangono, e fansi il segno della croce; ed i ragazzi, vedendo la madre a piangere, piangono anch' essi, s'agruppiano con una merariglia paurosa attorno al padre, pregandolo a dire cos' è, cos' ha da succedere, a non lasciar piangere la mamma. Egli, così fra l'allestire l'armattira, risponde con parole ricise ed a spizzico:

— El, niente.... non v'è niente.... Toglietevi fuor dei pidi. Cha valeta mai gazer soi teorennes?

« piedi.... Che volete mai saper voi, tenerume?...Pre-« paro le armi perchè.... perchè.... è sempre bene

trovarsi all' ordine. Non è niente, vi replico: via, vo lete finirla? che serve piagnucolare? Eli ch! ci vuol

altro che lacrime. Sangue ha da essere: sangue. — Per
 me non sarò il primo, ma giuraddio, se mi schiac-

 ciano la punta d'un dito....Cani! gliela faremo vedere. — I Milanesi son buoni, ma non di là da buoni.

· Pazienza e pazienza va bene; ma poi la scappa, e rotto una voita il ghiaccio, saranno guai. Brutti mo-

« stacci....

Queste e più violente parole, dette coll'energia del dialetto e coll' espressione dell' ira, sono atte a ben altro che a tornare tranquille le agitate famigliuole: onde per quella sera è uno sbigottimento, una sospensione, un trambusto. Di cena nemmen si parla: ma ogni tratto affacciarsi, e tender l'orecchio ansiosi al minimo bisbiglio: e sgomentarsi, ed accorrere ad ogni ubbriaco che schiamazza, ad ogni battente che si rabbatte più risoluto: poi da un balcone all'altro chiamarsi a nome, e — Compare, niente di puovo? »

- No, niente; e voi?

 Neppur io • ; e tacere un istante per replicare un momento dopo con un altro la stessa domanda, la stessa risposta.

À poco a poco però quell'ardore sbollisce: le donne pietose, i vecchi prudenti riescono a mandar a letto gl'infuriati: l'ultima parola è una minaccia; ma intanto le impannate una dopo l'altra si ravvicinano; i lumi appena trapelano dalle accostate finestre, poi si spengono, e tutto rientra nell'oscurità, nella quiete.

Alla mattina, svegliati tra il si e il no, in mezzo al pacifico sbadiglio consueto si risovvengono del tramestio, della furia schiamazzante di jer sera; se ne vanno lentamente rivocando alla memoria le ragioni, i successi: traggono il capo di sotto la coltre: — Come? già chiaro? Tendono l'orecchio, sentono la calma solita, il solito tranquillo susurro delle altre mattine. Sbadianziti adunque e tutti calma, tranquillamente stirandosi, tranquillamente mettendosi in dosso, tra il fare si affacciano alla finestra. — Tutto è quieto: le botteghe ancora chiuse: le campane non suonano che a mattutino o a messa; lattajuoli, ortolani, mastri muratori, braccianti s'avviano alle loro faccende consuete.

- Tanto meglio! (esclamano). Sia ringraziato il

Signore ».

Al coraggio della paura è sottentrata la viltà della sicurezza; a quel grand'i impeto, a quella grande stizza, un languore d'infermo: se non che per codarda apprensione vorrebbero non aver fatto, non aver det quel che si ricordano di jeri: — Ma eramo moltit, e di ragione nessuno avrà badato a me. Al caso dirò ch'io era in cimberli ».

Riprendono le scuri, le seghe, le cazzuole: raccomandano alla moglie di riporre le armi tratte fuori, di far dire le orazioni ai puttini, di avere scodellata la zuppa per quando suona la zavatara (così, dal podestà che la fece fondere, chiamavasi un campanone in Cordusio che annunziava il mezzodi): e sbocconcellando un pezzo di pan di miglio duro, goffi goffi tornano ai lavorieri, docili, spensierati, come se nulla fosse accaduto. Di quel cacciare di lingue, delle fragorose imprecazioni, delle minacevoli smargiassate della sera innanzi. null'altro è sopravvissuto che un rumore misterioso. una curiosità piena di diffidenza, un cauto mormoracchiare coi vicini di bottega, cogli amici di più specchiata confidenza.

- E sicchè? ci ha novità? »

— Mh! non ho inteso niente: ma quando capiterà qui un mio avventore, che è tutta cosa del cuoco del luogotenente del capitano di giustizia, saprò il fatto a minuto.

- E degli arrestati che ne sarà? >

Daran da fare a mastro Impicca » (quest'era il nome del boja d'allora). « Gli statuti parlano chiaro:
 Sospendatur eo modo ut moriatur ».

- Volete dire, eh? E noi andremo a vedere, dico

. bene? >

Ma! non so che dire. Chi ha buono non rimescoli.
 Che gerarchie entrano per la testa a questi signori?

Toglier a cozzare coi muricciuoli! È proprio come

se le lumache facessero a testate coi montoni. Dico bene?

- Dite come un predicatore ».

 L'è il caso di quell' asino che jer l'altro passando per qui, s'impunto di non voler più aπdare innanzi.
 Che ne segui? il padrone lo mazzico finche poteva

· portarne; e la bestia, scalcia, ragghia, ricalcitra, al-

ine dovette cedere e seguitare

- Già il proverbio non falla: legar l'asino dove vuole
   il padrone ».
- Tale quale. Gli uomini sono nati parte per obbedire, parte per comandare, dico bene? Poco su.
- poco giù, comandi un solo o comandino molti, le
   cose vanno dello stesso piede; e ad ogni modo noi.
- \* cose vanno deno stesso piede; e ad ogni modo noi. \* se vogliamo trarre in castello, ci convien lavorare
- · tutto il dì, dico bene? >
- Benissimo. Quanto a me, io sto coi frati e zappo l' orto. Se oggi odo gridare popolo, viva sant' Am-
- brogio, grido anch' io popolo e sant' Ambrogio: se domani urlano viva i Visconti, ed io urlo più forte viva
  - · il biscione ».
    - Bravo! così si sta amici con tutto il mondo ..
    - E si muore a suo letto ..

Quindi si danno a fischiare una cadenza, a cantacchiare un motetto, a sollecitare i garzoni perchè lavorino, a dare uno scapellotto al fattorino impertinente, a far sentire più vivo lo strisciar delle piale, il ronzare dei tornj, il soffio de'mantici, lo strido delle lime e delle seghe, il picchiare dei martelli: mentre la folla dei curiosi, dei ricchi, degli scioperoni, degli affaccendati, dei devoti sèguita a riempiere, secondo l'usato, le strade, le case, le piazze, le chiese, allegro o metanonico ciascuno secondo gli accidenti suoi propri; e nessuno in particolare dolendosi di quello che era male titutti.

La domenica seguente su una memorabile solennità in Milano. Poichè i tiranni hanno l'amor proprio di volere che i loro sudditi sieno allegri — ottimo preservativo da quell'incomodo vizio del pensare — pempe e seste si ricordano ogni tratto, introdotte o praticate dai principi lombardi. A noi vaglia il ricordarne due in Milano, cominciate nel 4335 da Azone Visconti; l'annua processione del Corpus Domini e la festa della Natività di Maria, in cui ogni città e borgo doveva, per suoi deputati, mandare a Milano la propria insegna ed un drappo di seta, da offirire alla metropolitana; i quali drappi, il primo anno, sommarono a centoventidue, del valore di settemila sorini.

Alla solennità celebrata nel giugno ove ci troviamo col nostro racconto, aveva dato occasione il sinodo generale de' Domenicani, tenuto nel convento di Sant' Enstorgio, sotto la direzione di Ugo Vantemann, sedicesimo generale di quell'ordine recente e vigoroso: e vi fu dato compimento col trasferire il corpo di Pietro Martire da Verona, stato ucciso a Barlassina da chi mal soffriva lo zelo di esso nello stabilire ed esercitare fra noi l'inquisizione contro l'eresia. Giovanni Balducci da Pisa, uno dei primi ristoratori della scultura, aveva in Sant' Eustorgio preparato quell'arca di si stupendo lavoro, che tutti avete veduto; e nella quale Giovanni Visconti, fratello di Luchino, in gran pontificale depose le sacre reliquie, con una sfarzosa processione, decorata da tutti i vescovi della provincia, dalla Corte, dal flor della nobiltà, dai paratici, voglio dire dalle sessanta badie d'artefici e negozianti, ciascuna con divise particolari e collo stendardo del proprio santo proteitore. Dalle città vicine, da tutto il contado accorse il 
popolo a folla, e fu tutto il di uno scampanare a Dio 
lodiamo, e corse di barberi, e rappresentazione di misteri, e preghiere, ed ubbriachezze, e una devozione, 
e un'allegria da non dire; poi la sera canti e suoni e 
luminare e fuochi di gioja — che il volgo non distingue 
mai dai fuochi d'artifizio.



## CAPITOLO IX.

## Brera.

Fra il generale rimescolamento di quella funesta giornata, che debolmente noi ci provammo di ritrarre, e che non può essere adequatamente compreso da chi non esca affatto dalle costumanze d'oggidi, tutte quiete. tutte regolate, coperte, personali, per trasportarsi in quelle d'allora, piene di pubblicità, di vita, di spettacolo, di frastuono, Alpinolo, a guisa di disperato. cacciandosi per le strade di Milano, cercava il Pusterla: ne domandava a quanti conoscenti incontrasse, batteva anche ad alcune case; ma nessuno gliene sapeva darcontezza; i più anzi lo credevano delirante, e rispondevano: - Il Pusterla? Oh si! gli è lontano delle miglia più di quattro », giacchè solo a pochissimi era noto come egli fosse ritornato in città.

Così cercando senza curare del proprio pericolo, riusci Alpinolo sulla piazza dei Mercanti, e la vista di quel luogo, di quei portici gli esacerbò il cordoglio: insaccò poi per l'angusta callaia di Santa Margherita di Gisone, e venuto al luogo che chiamavano le Case Rotte pei rottami che vi si vedevano del diroccato palazzo dei Torriani e del loro giardino, quivi appunto incontrò il Pusterla.

La storica verità ci ha pur troppo costretti ad avvertire i lettori come egli, non soddisfatto ne'tranquilli godimenti, cercasse un tumulto di affetti in indecorose passioni. Il mondo lo sapeva e non gliene faceva colpa, sì perchè corrotti erano i tempi, sì perchè egli era nomo, e ricco e giovane e bello; qualità che, non so per qual bizzarra ragione, sogliono far perdonare

simili e peggiori traviamenti. Lo strano poi si è che questi traviamenti servivano ai maligni di testo per beffarsi della Margherita, quasi che uno potesse rimanere disonorato dalle colpe altrui, quasi non tornasse a maggior lode di quella virtuosa l'irreproverole modo ond'ella si conduceva verso sè stessa e verso il marito.

Ed appunto il Pusterla, non sapendo durare un intero giorno ozioso nel suo palazzo, era uscito per salutare qualche amica sua, ed anche per dare una volta nella città, come chi toglie congedo da un suo diletto.

che per un pezzo non dee rivedere.

E fu ventura. La Margherita che era andata a far del bene, capitò ne' manigoldi: suo marito, che audava per tutt'altro, li schivò: — tanto s'inganna chi

aspetta quaggiù il compenso delle opere.

Ma ravvolto in una veste comune, senza divisa, e col cappuccio in sugli occhi, neppure Alpinolo non l'avrebbe conosciuto, s'egli medesimo, ponendosi col cavallo attraverso alla corsa di quell'infuriato, non gli avesse detto: — Ove, così a precipizio? \*

Non ho parole per descrivere il sentimento che Alpinolo provo nel ravvisarlo; e senz'altro rispondere, afferratagli la briglia del cavallo — Fuggiamo » gli disse.

Non ébbe tempo l'altro di chiedere perchè; è secondando quell'imperio di spaventato, giù a spron battuto volse con esso per la via, che allora affatto ristretta serpeggiava tra monasteri e chiese, ora spaziosa ed a filo signoreggia, fiancheggiata da caffè, da un casino. dal teatro della Scala: — varietà di secoli. Ma giunti la dove questa è tagliata da un'altra strada, che da ritta metteva ad altre chiese e monasteri, da mancina ad un antico olmetto che le dava il nome, ecco venire soldati da ambe le pačti; onde più e più stimolando al corso gli alenati cavalli — Corriamo » ripeteva Alpinolo: « spronate: — oh potessimo raggiungere la porta! »

Ma come furono in vista della postierita, videro difesa anche questa da un drappello sulle armi; talchè disperato, il giovane cominciò a strapparsi i capelli a ciocche, a bestemmiare gli uomini e Dio, e più non avvisando modo a campare, si volse tutto affannoso a



Franciscolo, dicendogli: - Siete perduto....cercano di « voi....tutto è scoperto....vi vogliono morto ».

Quelle interrotte parole spiegarono al Pusterla ciò che gli avevano già fatto presumere quella foga, e il trarre dei soldati, e il martellare delle campane. Ma se l'impetuosità abituale, cresciuta all'eccesso per l'angustia presente e pel feroce rimorso, non lasciava ad Alpinolo trovare un partito allo scampo, Francesco, più calcolato, lo ravvisò, e girata la briglia verso il convento di Brera, ivi si rifuggi.

I conventi (e chi nol sa?) erano asili inviolabili, come le croci, come i sagrati, come le chiese, come i palazzi del Comune: rimedi infelici ad infelici legislazioni; ma che facevano meno sciagurato nell'applicazione il desolante eccesso delle pene minacciate, il precipizio onde i magistrati le applicavano, e la furia vendicativa dei prepotenti. In Brera dunque, ancorchè potesse essere stato veduto entrare. Franciscolo doveva tenersi sicuro: onde Alpinolo, allorquando lo vide scavalcare colà, respirò, come una madre che veda tornar sicuro nella camera un fănciulletto, il quale per isconsiderata vivezza erași condotto a passeggiare sull'orlo d'un tetto. Precipitossi dunque a terra, bació il limitare, poi abbracciando le ginocchia al suo signore, e bagnandogliele di copiose lacrime, si accingeva a contargli la colpa sua e il tradimento di Ramengo, quando il Pusterla lo interruppe dicendogli: - Va, e salva Margherita ».

Spaventosa allora balenò alla mente di Alpinolo l'idea che Margherita potesse anch'ella correre pericolo, e questo dubbio ne moltiplicò l'angoscia. Un piloto che adoperi a rimetter a galla il naviglio, dalla sua inesperienza strascinato nelle secche: un famiglio che ajuti a spegnere l'incendio da esso incautamente suscitato: un amproso che voglia trarre l'amata donna da deplorabile situazione ove esso l'ha sconsigliatamente ridotta, non operano con tanta ansietà, con quanta Alpinolo. Il meno che pensasse era il proprio pericolo: ed o fosse che le guardie poco badassero a questo giovane, scambiato per nulla meglio che un ordinario scudiere, fosse che la confusione di quel parapiglia lo giovasse, fosse quel concorso di circostanze, che chiamasi fortuna, fatto è ch'egli riusci, sempre correndo a fiaccacollo, presso al nalazzo dei Pusterla, Quando vide la folla maggiore intorno a quello, gli brillò un raggio di speranza; confidò che i Milanesi vorrebbero salvare i loro concittadini e benefattori, e cominciò ad alzare il grido di « Viva la libertà! » La turba dava luogo a questo cavalcante infuriato; e udendone il grido, guatavansi uno in faccia all'altro, e chiedevano:

- Cosa vuole colui? » - Che diamine urla? .

- Viva la libertà? »

- Deve essere qualche pazzo, Largo, largo: dategli il passo ».

Sciagurato! Alpinolo arrivò al vicolo Pusterla nel momento appunto che i soldati eransi tolta in mezzo la Margherita, e se la portavano incatenata. Al colmo della rabbia e del dolore, precipitossi verso di quelli, e non trovandosi allato la spada, volea cominciare a menar le pugna, persuaso di essere assecondato dalla turba che credeva lo avesse seguito: ma volgendosi indietro per rincorarla, si trova solo; non un viso di amico. non una simpatia di indispettito: nei più una vile e stupida curiosità, negli altri un' inerte compassione. Quasi vergognoso di stare più oltre fra una razza sì codarda, già si slanciava per morire tra le alabarde mercenarie, allorchè dietro gli altri vide quel mascherato, nel quale già i lettori hanno riconosciuto Ramengo. Tenevasi egli, come abbiamo detto, il figliuolo del Pusterla, lieto nell'atroce cuore di farne uno stromento di squisita vendetta, comunque la cosa andasse a finire: e se pur non potesse cogliere l'abborrito Pusterla, consolandosi almeno di rapire a questo le inenarrabili gioje della paternità, che per cagione di lui credeasi avere egli stesso perdute. Strillava Venturino, invocando sua madre; ma ruvidamente gli turava la bocca Ramengo, e a volta a volta gli percoteva la vita e il capo, senza quasi che alcuno ponesse mente ad esso, intenti come erano alla maggior pietà della madre,

Ben vi pose mente Alpinolo, il quale pur troppo accorgendosi di non poter essere per nulla d'ajuto alla Margherita, si spinse addosso allo sconosciuto, gridando Lascia, lascia . Questi non rimase ad aspettarlo, ma via spronò pei tortuosi chiassuoli di colà intorno. Sentendosi però già sopra il giovane, e sperando accalappiarlo colle usate frodi, si fermò, e mostrando chiamarlo a sè — Almeno (disse con aria sospettosa, e con voce alterata) almeno questo l' ho salvato..

Tanto bastò perchè Alpinolo sospendesse il suo furore, e credendolo un amico, gli dicesse: — Porgilo a me, porgilo a me, che io lo renda a suo padre.

- E dov'è suo padre? > chiese il mascherato.

Il giovane schiudeva già la bocca ad una nuova imprudenza, guando la prima gli corse al pensiero, e con essa l'immagine più viva dell'esecrato Ramengo, alla quale paragonando la voce e gli atti dell'incognito, lo riconobbe per quel desso. Mugliando allora come un toro percosso, se gli avventò al collo, gridando: - Ah traditore l'ah spia infame! » Qui cominciò una lotta, nella quale il ribaldo, per difendere sè stesso, dovette lasciar cadere Venturino, che a fatica e piangendo salvossi di sotto ai piedi degli scalpitanti cavalli, mentre Alpinolo, ghermito il nemico alle gavigne, gli pestava il muso e la persona, e fattegli perdere le staffe, il lanciava per terra. Colui si appigliò al giovane con tanta forza, che lui pure trasse di sella, onde entrambi s'avvoltolavano sullo sterrato, a guisa di due villani rissosi. Alpinolo era disarmato e leggero: l'altro col morione e la lamiera di ferro; ma i pugni onde il giovane lo tempestava, pareano colpi di mazza, e non gli lasciavano ripigliare flato; sinche Alpinolo, riuscito a cacciarselo sotto, e piantatogli un ginocchio sul petto e la sinistra mano alle fauci, colla destra gli veniva traendo di cintola la misericordia.

Misericordia, chi nol sapesse, chiamavano certi pugnali, con cui, dopo avere scavalcato il nemico colla lancia e colla mazza, i guerrieri gli saltavano addosso a finirlo. Tale stavolgimento di nome non farà, spero neraviglia al secolo nostro, avvezzato anche a più strani, che parrebbero una fina arguzia se non fossero troppo atroci.

Ramengo, sul punto di pagare in una volta tutte le sue iniquità, chiedeva perdono, e gridaya agli uomini, a Dio, talchè fu inteso dai soldati, da cui non visto si era diviso: e il conestabile Solcada Melik comparve co suoi in capo della via, e tra il fosco e il chiaro veduto quell'abbaruffamento, accorreva. Alpinolo conobbe non restargii tempo da perdere, ed avere un obbligo più sacro che non la veudetta: onde abbandonando la sua vittima, e giurandogli che arriverebbe a lui pure il suo sabbato, si tolse sotto al braccio Venturino, e in men-che dire addio saltato in sella, spronò verso la parte opposta a quella donde trava gente.

Il bujo e il trambusto di quella giornata ajutarono Alpinolo a scampare: ma divenuto ora cauto quanto era prima sconsiderato, più non osò rivolgersi alla casa degli Umiliati, ove stava ricoverato il Pusterla, temendo che i passi suoi fossero spiati, e potessero tradire la traccia dell'amico. Rinvolto perciò Venturino, il teneva nascosto al seno, come una gioja che unica avesse salvata di mano dei ladri, come la sola reliquia con cui potesse redimere la colpa d'avere involontariamente gettato in precipizio l'amico, il protettore suo, il salvatore della patria. Così svignava per le strade più deserte, occhieggiando se scontrasse persona fidata, cui consegnare Venturino: ma di nessuno più si assicurava: in chiunque vedesse, temeva uno spione, un traditore: e intanto il fanciullo, mal frenando il pianto e l'impaziente desiderio, gli veniva tratto tratto esclamando: - Tornami a casa....dov'è mio babbo? La mamma dove l'hanno « portata? »

Îl padre suo fra ciò, ricoverato nella cella di frà Buonricino, in massima segretezza, stava trepidando sulla
sorte sua, degli amici, della moglie, del figliuolo. Già
il lettore ha compreso come l'animo di esso fosse tutl'altro che di tempra robusta. In battaglia aperta o in
campo cliuso, in maneggiare lancia e destriero non la
cedeva ai migliori, nè mai fu veduto a fronte dei nocmici abbassare gli occhi, nè mentire, nè ritirarsi: ma
avea bisogno lo spettacolo, l'applauso, mancandogli affatto il coraggio civile, coraggio paziente, che sotto il
cumulo dei guai si conforta col testimonio della propria
coscienza, o colla paletica gioja di lontane speranze.
Dalla fanciullezza cresciuto negli agi, avvezzo a vedersi

rispettato, obbedito, non avendo sentite mai le utili lezioni della sventura, non si era a questa disposto; e la presente infelicità più gli pesava, quanto erano maggiori i beni a cui aveva attaccato il cuore, senza immaginare di doversene disgiungere mai più. In questa cella inedesima, quando ancora il cielo era ridente, Buonvicino lo aveva esortato a spiccarsi decorosamente dalle pompe cortigiane: ora, strappato con onta da quelle, dovea ricoverarsi quivi come un reo, come un perseguitato, avvilito agli occhi di quel pubblico, nel cui concetto avea tremato di scapitare. Lascio da banda le perdite reali, le dolcezze della casa, della patria, degli amici: una donna di cui più vive ora gli si presentavano le virtu, e più enorme il torto d'averla trascurata. Quindi sollecito è povero di consiglio, non che far fronte alla sventura, le si piegava sotto, come il salice alla bufera; nè trovando in sè vigore o prudenza, implorava l'uno e l'altra da Buonvicino, e con una desolazione scoraggiata, non sapeva che stringere la mano al frate, e ripetergli: - Amico ! ... padre ! ... Buonvicino ! · mi raccomando a voi: son nelle vostre mani... Che debbo fare?....

Se allora Buonvicino gli valesse, lo argomenti chi ne' maggiori suoi bisogni senti la necessità d'avere un amico, il quale voglia e sappia consigliare, soccorrere, avventurare se stesso. Misurando l'ansietà del Pusterla dalla sua medesima, dopo che gli ebbe compartite quelle consolazioni che per momenti siffatti serbano la religione e la fiducia nella Provvidenza, uscì per prendere lingua, per conoscere se la Margherita abbisognasse di ajuto, o non potesse ricevere più che compassione. Con qual cuore egli fendeva le strade della città! con quale trepidazione si accostava ai crocchi o schiamazzanti o timorosi delle persone, per raccogliere qualche notizia, qualche parola a mezzo! con che ansia interrogava qualche altro frate, qualche suo fidato! Pur troppo venne assicurato di quello che già presentiva, della disgrazia di Margherita: ma non avendo potuto sapere nulla di Venturino, si fece maggiore di sè, e trasse fino al palagio dei Pusterla. Quivi una ciurma di popolaccio esultava nel dare il sacco, porzione di sue ingustizie che Luchino concedeva all'ingordigia plebea per farla silenziosa ed applaudente. Buonvicino vi enirò, sali, cercò ogni ripostiglio, chiese a tutti, ma nulla scopri del figlioletto.

Vide la sala — quella memore sala; ogni cosa era scompiglio e guasto: ma colà, nel vano d'una finestra, al luogo appunto ove, nel giorno del suo errore e del pentimento, egli avea veduto la Margherita, scôrse un telajo da ricamo, che a nessuno doveva aver fatto gola, come cosa da tropno poco.

Su quello aveva la Margherita cominciato a trapuntare il florellino chiamato come lei. Oli, quando lo cominciò, chi le avesse detto che non doveva finirlo love

dovea ritrovarlo1

Questa reliquia egli si tolse, la bació, se la ripose sul cuore, proponendosi di non distaccarla mai più da sè: poi subito un affetto più generoso gli si elevò nel·l'anima, che condannando questo rimasuglio di afferimondano, gli ricordava la via di perpetua abnegazione su cui era entrato, e lo persuase di recare quel dono al Pusterla:—qual cosa potrebbe riuscirgli più preziosa di quella, su cui la donna sua aveva fatto l'ultimo studio?

In tal guisa usci di nuovo, usci per l'ultima volta dal funesto palazzo; quanto il cordoglio glielo permeteva, esortando la ciurna ad esser buoni, a star cheti, a non esacerbare con atti e con insulti le miserie di chi già soffiria abbastanza. La turba lo ascoltava, so spendeva i sacrileghi guasti, dicevansi uno all'altro:
— Gli è quel buon frate, quel frate santo : ma appena avea rivolto le spalle, e la riflessione succedeva all'istinto, ritornavano a far come prima e peggio.

E di fatto, in quel caso, il frate santo che nascondeva e favoriva la fuga d'uno perseguitato dalla legge, era prevaricatore: coloro che mandavano a sacco e guasto la roba d'un ribelle, operavano legalmente: — nuovo argomento in favore di chi fa sinonimi giustizia e legalità.

Tristo e desolato, col capo basso e rinvolto nel gabbano, si ravviava Buonvicino al suo convento tra le fosche vie della città, dove appena negli spazzi più dilatati la luna gettava uno sguardo senza calore, come l'ammirazione che un logorato damerino comparte alla bellezza, come la compassione che alla miseria concede l'egoismo. Ma poiche, sulla via stessa di Brera, giunse alla chiesa di san Silvestro, ode chiamarsi con replicata istanza. Riscosso quasi a forza dalle dolorose sue meditazioni, così alla bruna scorge alcuno che, addopato ad un pilastro, gli accenna cautamente: s'accosta, e ravvisa Alpinolo, il quale, occhieggiando se veruno, quantunque fosse già buona ora di notte, il potesse notare, gli consegna il piccolo Venturino. Un lampo di fulgidissimo sereno tra la fitta tenebria d'un uragano potrebbe appena assomigliarsi alla gioja che irradiò il volto di Buonvicino: abbracciò il fanciulletto, strinse al seno e baciò in fronte Alpinolo, il quale tristamente esclamava: - O padre, non lo merito... Salvate questo fanciullo — salvate il Pusterla...ditegli...la colpa di « tutto fu...»

E i singluiozzi lo interrompevano: sicchè Buonvicino, udendo avvicinarsi una pedata — Benedetto te! « gli disse: « Va, fuggi, che il Signore t'accompagni, e renda « a te il padre, come tu rendesti al genitore questo

« figliuolo ».

Coperto poi sotto al gabbano il fanciullo, col favore della notte chiusa entrò inosservato in Brera, dove le regole erano ben lontane dai rigori imposti agli ordini

più recenti.

Lunghi, penosi volgevano intanto i momenti al Pusterla, chiuso in una cameretta, col tormento, che é sommo, quello di vedersi ridotto all'inazione allorché maggior bisogno occorrerebbe d'operare: ridotto ad aspettare una decisione capitale senza potere nè cansarla, nè migliorarla; dubbioso su quello che fosse accaduto della casa sua, di sua moglie, del suo bambino, dubbioso su quel che accaderebbe di lui medesimo; senza il coraggio di prendersi tanta sciagura in pazienza ed in espiazione. Quando Buonvicino entrò nella cella era bujo affatto, ciò che tolse a Francesco di vederne la fronte pallida come di cadavere: ma tutta l'estensione della sua disgrazia dovette comprendere quando, chiesto a Buonvicino della Margherita, questi non fece se non

istendergli la mano convulsa e madida di sudore gelato, mentre un singhiozzo mal represso gli rivelò

il pianto dell'amico.

È l'uno pianse coll'altro, e con essi il fanciullo; 
— povero fanciullo, già abbastanza intelligente per comprendere la paterna afflizione, non abbastanza ragionevole per conoscere l'arte di non esacerbarla. Egli si
abbracciava a suo padre, e il padre a lui coll'impeto
onde, nella perdita d'una persona cara, più ci attacchiamo a quelle che sopravanzano, più proviamo il bisogno di sapere che le amiamo, che ne siamo amati,
di dirlo, di sentiredo dire. E tratto tratto Venturino
rompeva in lacrime più dirotte, e — Babbo (esclamava)
cla manma! — Oli se tu l'avessi veduta I. Zhanno

- legata come un ladro. Povera mamma! guardava me,
   chiamava te, ma non piangeva.... Dove sarà la mam-
- ma? andiamo a cercarla; stiamo con lei: con lei

anche in prigione! »

Suo padre non poteva altro che raccomandargli di tacere, di starsi zitto, perocchè Buonvicino neppure a' suoi confratelli erasi fidato di rivelare il segreto che chiudeva nella sua cameretta. Anzi per dissimularlo. quella sera e il giorno da poi comparve tra essi all'opere, alle salmodie consuete, soffocando il dolore che lo struggeva. Ma ognuno potrà immaginarsi che trafitture fossero per lui i comuni discorsi, di cui erano tema inevitabile i casi del giorno precedente; e quando alcuno ne domandava lui stesso, e conoscendolo amico dei perseguitati, gli compartiva le sguajate consolazioni che usa la società, e che non fanno se non invelenire le ferite. Colpo più forte portò al soffrente il prevosto della casa, frà Giovanni da Aliate. Eccellente nomo era questi, ma, siccome avviene troppo ordinariamente nei capi qualora fra i loro dipendenti abbiano alcuno che si faccia amare e rispettare più di loro, sentiva contro Buonvicino un certo rancore, che egli intitolava zelo per la salute de'suoi confratelli. La venerazione in cui Buonvicino era tenuto nel convento, l'amore che gli portavano i cittadini, la fama di valente e di santo che godeva presso l'universale, e'li scambiava per attentati contra l'autorità sua propria. Non gli parve dunque vero di cogliere un'occasione onde umiliare quello ch'esso chiamava orgoglio di Buonvicino, il torto cioè di valere da più: e perciò quando si trovarono tutti uniti in circolo, il prevosto avviò il discorso su quella cattura, e volgendosi a Buonvicino con tutta l'amorevolezza necessaria per rendere più vivo il colpo, gli mostrò come avesse mancato di prudenza mantenendo entratura con una casa, che già da un pezzo era conosciuta per turbolenta ed avversa al principe; indi rivoltosi agli altri. e specialmente ai giovani, gli ammoniva che andassero cauti nella scelta degli amici: meglio non averne: ma se non altro cercassero gente quieta e dabbene; non imitassero l'esempio di certuni che, nutricando sotto al mantello dell'umiltà la superbia e l'affezione al mondo. anzichè volgersi ai poveri di Cristo, amano accomunarsi coi ricchi e coi potenti della terra; nè di cert'altri, ai quali sta bene quel che Festo diceva a Paolo; Insanis; multæ te literæ ad insaniam convertunt.

Tutti gli occhi naturalmente si fissarono sovra Buonvicino: i più dei confratelli dissero col cuore, ed alcuni anche colle labbra, che il prevosto aveva ragione, sebbene non s'inducessero a credere che Buonvicina avesse torto: altri però, e massime i novizj, chinavano il capò e tacevano, e dopo un silenzio meditabondo, escalamavano con un sospiro: — Povera gentel : e ta-

luni anche - Povero Buonvicino!

Questi nulla oppose al rabbuffo del prevosto: e come sogliono le anime ambasciate, osservò rapidamente gli astanti per indagare su quale di loro potesse far conto in un caso di bisogno, se non altro qual sentimento proverebbe al conoscere la vera sua situazione; e raccolto lo sguardo, quasi non avesse trovato ove riposarlo, raggrinzò la fronte a guisa degli uomini forti che concentrano i loro patimenti, avvisando inutile ed imprudente lo svelarli quando veruna parola non sarebbe bastante a ritarare la profondità, dove nessuno sarebbe capace di comprenderii.

Nella casa di Brera, per tutto il giorno era un'attività faccendiera e regolata, quale appena nelle fabbriche più florenti delle più vive città ai giorni nostri; dalla porta un continuo entrare di carri, portando ballotti di lana greggia, ed uscire di altri, carichi di panni finiti, un pesare, un misurare, un batter di telaj, misto talvolta a devote salmodie, tal altra a qualche cantilena popolare. Il silenzio imposto negli altri monasteri, mai non poco prima vinta una lunga lite col pontefice, siccome anche per non andare obbligati al digimor. Te questo, nè quello trovando conciliabili coi traffici e col lavorio, a cui specialmente si rizuardavano dedicati.

In mezzo a quell'incessante rumore, zitto, occulto stavasi Franciscolo col suo bambino, accovacciato nella cella angusta, più sicuro che in qualsivoglia fortezza, ma col battimento di cuore troppo naturale alla sua desofata posizione. Il di, Buonvicino li lasciava sempre soli, tra per non mettere ombra col trascurare le solite occupazioni dell'istituto, e tra per darsi attorno, ed informarsi di quello che importava sapere. La notte poi, tutta la vegliava il buon frate coll'amico a discorrere dei casi loro, a provvedere, a confortarlo.

Di cosa mal condotta noi sogliamo dire anche oggila par roba di rubello ; il qual motto nasce da ciò, che le case ed i poderi dei condannati per titolo politico solevano mandarsi a guasto, demolire le prime, lasciare gli altri incolti. Azone Visconti però avea proibiti questi eccessi, e la plebaglia dovette sapergli mal grado d'averle tolto il gusto che, simile anche in questo a fanciulli, essa prova nel distruggere. Il palazzo dunque dei Pusterla non fu diroccato, e solo mandato a sacco; gli amici di Franciscolo che non erano riusciti a fuggire, doveano fra poco venire sottoposti al giudizio, della Margherita nulla si sapeva, silenzio che dava maggior ragione a temere.

Mentre una volta Buonvicino stava cogli infelici ospiti suoi, ódiono un suono di trombetta avvicinarsi, cessare, poi risonar più dappresso, interrompersi di nuovo, sinchè cluiaro lo s'intese a' piedi del convento. Il fanciullo, clu facilmente era divagato da un'impressione nuova e gradita, si mise in ascolto con compiacenza, invitando gli altri a fare l'istesso, ed accostando il piecolo indice al naso, per accennare che tacessero; che gli lasciassero godere tutta tutta quella distrazione. Era

il banditore del Comune, il quale veniva gridando per la città con una voce da passare i tetti: - Cento fio-« rini d'oro di mancia a chi consegni vivo o morto · Franciscolo Pusterla ». Qui un minuto di silenzio. poi dava un fiato allo strumento, e ripigliava: - Si-« gnori, taglia di cento fiorini d'oro sulla testa di Fran-« ciscolo Pusterla, capo di una scellerata combricola · per abbattere il signor Luchino, scannare i preti, « disfare la santa religione e far morire di fame la \* povera gente. - Signori ... >

E così alternando il sonare e l'urlare, allontanavasi fra una turba di plebe che lo seguiva: alcuni inorriditi delle annunziate enormità, appena credendo che gente così scellerata potesse vivere sotto l'occhio del sole: altri ideando che bella fortuna sarebbe la loro. se riuscissero a scoprire e consegnar il bandito: l'ideavano quegli stessi, che, se mai ne fosse venuto il caso. per naturale bontà avrebbero rinunziato alla taglia ed aiutata la fuga dell'accusato.

Intesero Buonvicino ed il Pusterla quel suono; e Franriscolo esclamando: - Una taglia! come un lupo, un orso! » copri la testa del suo Venturino perchè non udisse quelle funeste intimazioni: poi rimasto un momento ad immaginare l'impressione che farebbe sulla ciurma, sui malevoli, sugli invidiosi, sugli indolenti, alzò gli occhi in viso a Buonvicino, e se gli buttò al collo; siccome una donna che, udendo narrare i tradimenti d'altri mariti, abbracciasi al suo fedele escla-

mando: - Ma tu no: tu non mai »:

Tolta la speranza di poter giovare alla Margherita, a se, agli amici, non rimaneva a Franciscolo altro partito che di cercare salvezza colla fuga, e ritirarsi ad aspettare tempi migliori. - Va pure » gli diceva Buonvicino. « Se per la Margherita vi sarà modo di scampo « o almeno di consolazione, sai se qui lasci chi l'ami dav-« vero, chi non farà meno di quel che faresti tu medesi-

- « mo, senza esporsi a pericoli come te. Oh, risparmia al-« meno a quella poveretta il sapere perduti e te e
- « questo vostro angioletto. Va: fuggi; fuggi lontano più che puoi: - non dare troppo facile credenza alle
- · speranze onde i fuorusciti lusingano sè stessi e gli

 altri; — non ti fidare a vanti, a promesse di stranieri. Lungo è il braccio de'cattivi, e molte e tor-

nieri. Lungo è il braccio de'cattivi, e molte e tor tuose le loro vie, più che il giusto neppure se lo

· possa immaginare ».

Una mattina, Angiolgabriello da Concorezzo, portinajo che conoscete della casa di Brera, schiudeva il cancello della porta rustica, e lasciava uscire un barroccio di pannilani, senza dir attro se non — Iddio vi benedica ».

In alto di esso, coricato boccone e celato dalfa sargia era un fanciullo, e dietro dietro gli venivano due Umiliati, uno ravvolto nel gabbano bianco di lana sparato dinanzi e col cappuccio, secondo costumavano i sacerdoti del terzo ordine: l'altro a foggia de'laici, col gabbano anch'esso, greggio, chiuso davanti e sparato ai lati per trarne le mani, con le pantofole ai piedi, e in capo una gran berretta, dalla quale il popolo nostro li soprannominava i berrettani. Erano essi fratel Buonvicino, il Pusterla e Venturino. A questo avevano racco-mandato vivamente di tacere, di non moversi: e il poveretto dimandò - Si va forse a trovare la mamma? » e con questa speranza s'accomodò e tacque. Chi entro fragile zatta abbandona una punta di scoglio dove era stato gittato dalla tempesta, e per riguadagnare il porte espone di nuovo la sua vita alla ventura dell'infido elemento, può dar immagine di quello che provavano dentro i due amici al primo metter piede fuori dalla inviolabile soglia del convento, per dare alcuni passi nella città ove tutto era pericolo.

Vero è però che, essendo già trascorsi alcuni giorni a quella prima sfaritata di guardie, di bandi, di sospetti, e credendosi omai presi o scampati tutti que' gran nemici dello Stato, meno attento occlio si avezo sopra coloro che uscissero. Anche le perquisizioni della finanza non mettevano a rischio i nostri viandanti, atteso che gli Umiliati godevano esenzione dal dazio di dicci soldi terzuoli, che ogni pezza di panno pagava all'uscire. E poichè un portinajo veniva eletto a voce di popolo per ciascuna porta della città, che vegliasse onde veruna frode non fosse fatta nella riscossione, alcune erano affidate agli Umiliati, cioè la porta Giovia, la postierbe

delle Azze, e questa del Guercio d'Algiso, dalla quale

appunto aveano a passare i fuggiaschi.

All'avvicinarsi dunque del loro carro, come fu conosciuto essere merce dei frati, nessuno venne a farne la veduta: i due Umiliati di guardia esclamarono - Pace, fratelli »: e — Pace anche a voi » rispose Buonvicino. ed uscirono. Quando si trovarono allargati nella campagna, Franciscolo osò alzare gli occhi, girarli intorno, rimirar ancora quel bel cielo lombardo, imporporato dall'aurora, e che viepiù gli pareva bello dopo che da molti giorni nol rimirava se non attraverso una socchiusa finestra. Chiamò il figlioletto, che fin allora si era tenuto quatto, colle mani sugli occhi, senza trar fiato, al modo onde si rimpiattano sotto le coltri certi mal avvezzati, per paura delle fantasme. L'innocente alzò il biondo capo, e la prima cosa fu un sorriso al genitore, il quale se lo levò fra le braccia, teneramente baciandolo e ribaciandolo; e gli disse; - Ora siamo salvi .

Venturino corrispondeva a quelle carezze, poi fissando in' volto al padre due occhi d'inesprimibile te-

nerezza, domandò: - E la mamma? »

Comé potevano rispondergii i due, se non col dare in uno scroscio di pianto? È ricorrendo su tutti i casi del vivero suo con quella sventurata, Francesco stette un momento rivolto verso le torri che s'abbassavano della sua terra natale.

Oh, la patria, quando la si abbandona è pur cara! E quando la si abbandona a quel modo? quando vi

si lascia tanta parte di sè?

Una volta usciti di città, potevano i nostri profughi riguardarsi come in sicuro. I reggimenti d'allora, tutti impeto e forza, e poco astuzia, neppure sognavano la raffinata oculatezza de' secoli moderni. Quindi nè posti di gente d'arme, nè squadrighe di birri, nè chi cercasse dell'esser vostro, nè le mille cautele, onde, nei tempi colti, la polizia tutela la pubblica tranquillità. La gente poi della campagna non aveva, come la cittadina, sofferto l'influenza corruttrice della Corte e degli artifizi de'tirannelli; e come serbava più vive le ricordanze della goduta libertà, nutriva costumi schietti,

compassionevoli, quei costumi che si alterano fra le egoistiche importanze della città, e che non furono ancora, per fortuna, disimparati affatto dai più lontani abitatori della campagna lombarda. Quindi da per tutto, nei riposi del lento loro viaggio, trovarono liete accoglienze, cordiale ricovero. - Pace a questa casa ed a' suoi abitanti » esclamava Buonvicino entrando: e il sere di casa correva loro incontro, levandosi il berretto: - Oh entrino i servi del Signore. Dove vanno, portano la benedizione, come le rondini ». E accomodatili di quel che bisognavano, e chiesto con ingenua curiosità donde venissero, ove andassero, come prosperassero i traffici, quanto si vendesse il braccio di panno, con altrettanta ingenuità raccontava le sue faccenduole. domandava un parere, esponeva un affanno, - Oh!

« la brina questo aprile ci portò via mezzo il fru-· mento. Ma le vigne mostrano bene. - Mia moglie?

· La poveretta è morta. Eli! se la ci fosse ancora, non

· vi sarebbero questi guai colla mia nuora, che se la · dice male cogli a!tri di casa, A proposito, il suo ul-

· timo bambino, che non fa ancora l'anno, ha i ba-· chi. Queste donne dicono sia qualche cosa di peg-

« gio, qualche malia: c'è qua una vecchia nostra vi-· cina con cert'occhi, che... Basta! loro sacerdoti non

· vorrebbero si pensasse male. Pure...farebb'ella la « carità di benedirlo? »

E Buonvicino benediceva il fanciullo malescio; esortava la nuora ad essere dabbene, ed augurava all'ospite una ricompensa di pace in questo mondo e di godi-

menti nell'altro.

A Varese, il carro dei panni doveva far capo alla Cavedra, casa degli Umiliati di colà. Quivi il Pusterla, mutati abiti, si separò col figlio da Buonvicino. - Addio > esclamava questi intenerito. « Vedi le parole scolpite « sovra la porta del nostro convento? Spera in Deo,

E tu le scolpisci in cuore. Riposa le tue speranze in

· quel Signore, che dà una patria anche alla capra « silvestre, e gifida nel loro passaggio le rondini pel-

· legrine. Egli è da per tutto e per tutti: ed a chi lo invoca di cuore piove sull'anima consolazioni, che

## 186

### CAPITOLO IX.

 il mondo non sa dare e non può rapire, Invochiamolo insieme: preghiamo che una volta ancora ci possiamo rivedore — rivederci in pace ed in amore, a giorni più quieti per te, per me, per lei. per la patria nostra.



## CAPITOLO X.

#### Il Processo.

A Milano intanto erano stati disposti i processi delle persone arrestate per l'affare della congiura. Il signor Luchino Visconte era studioso di serbare le apparenze della giustizia; ed i suoi lodatori rammentavano spesso a grande encomio il seguente fatto. Aveva egli commesso il governo di Lodi al suo prediletto figliuolo naturale Bruzio, giovane studioso delle lettere, ma immerso a gola in ogni turpitudine. Sotto la sua balia accadde che un gentiniomo lodigiano uccidesse un altro, onde fu preso e condannato nel capo. I parenti del reo si presentano a Bruzio, e — Messere (gli dicono) se avete bisogno di danaro, non perda la testa il figliuo! nostro, ed eccovi quindici mila bei fiorini, un sopra « l'altro ».

Ciò udendo Bruzio, avido dell'oro, cavaicò a Milano, fu dal padre, e inginocchiatosegli davanti, gli chiese grazia pel delinquente, mostrandogli come egli potrebbe così ristorarsi della sua povertà. Luchino fece segno ad un sergente, che gli portasse il suo elmo, il quale cra forbito e lucente, con sopra un bel ciniero, coperto di velluto vermiglio: ed avutolo, disse a Bruzio: — Leggi queste parole che vi sono scritte ». Dicevano finstizia. — E la giustizia (soggiunse) noi porremo ad effetto; nè permetterò che quindicimila fiorini possano più della mia divisa. Va e torna a Lodi, e fa giustizia, od io la farò di te ».

Giustizia di questo calibro ne troverete facilmente presso i peggiori tiranni; troverete anche chi l'ascriva loro a merito; merito ad assassini che fedelmente spartiscono fra loro ciò che rubarono alla strada. Ma alcuni opinano che vera giustizia non possa mai esercitarsi laddove chi governa ha interesse diverso dai governati; poichè, qualora si trovino questi in collisione con quelli, l'istinto del bene personale si mescola alle decisioni, quasi senza che i giudici se ne avveggano. Quanto più doveva ciò succedere in tempi tanto grossolani, e ignari della dignità dell' nomo?

Il diritto di sangue nelle repubbliche lombarde, dopo la pace di Costanza, spettava al podestà, magistrato che generalmente chiamavasi da paese forastiero, durava in posto uno o due o tre anni, e proferiva le sentenze di concerto con un luogotenente condotto seco, e con alcuni pratici della legge e delle costumanze, a norma di queste e di quella. Il travalicare però il diritto nei casi di Stato era peccato di cui già si lordavano e repubbliche, e peggio i tirannetti succeduti ad esse in ogni parte d'Italia. Quando fu ritrovata, o dirò meglio, quando si tornò a studiare la ragione scritta nelle Pandette, i potenti non curarono gran fatto le guarentigie ivi sancite dalla libera sapienza romana.. ma trassero a loro servigio le esorbitanti leggi, che la timida tirannide dei Cesari aveva mescolate agli ordinamenti migliori; e si valsero di quegli esempi per farne puntello alla mal fondata autorità, e credersi giustificati se, nei casi di maestà, trascendevano il diritto.

Allora i giureconsulti, non guardando più ciò che era giusto, ma ciò che era scritto, sugli esempi d'una società nella quale non era ancora venuto il Cristo ad erigere un potere tutelare contro la spada, degenerarono a schifosa servilità, e divennero adirati campioni della parte ghibellina, per quel genio d'imitazione romana che tante cose ha già guaste nel nostro bel paese. Quando il Barbarossa adunò a Roncaglia la dieta italiana, famosi legisti pronunziarono che l'imperatore era padrone del cielo e della terra, delle vite e delle robe; poco meno sostiene Dante nel ghibellino suo libro De Monarchia: i giureconsulti avevano sempre, come si dice, in manica un discorso per indurre le città a mutare il governo a popolo in governo d'un solo: i tirannelli non domandatemi se facessero lor pro di dottrine



per le quali la legalità non si riponeva nella ragione. ma negli atti del governo qualunque e'si fosse: che sostenevano essere assolutamente obbligatorio il comando della legge, e legge essere ciò che piace al cano: pel qual modo essi tiranni poterono vantarsi protettori della libertà, purchè questa venisse definita il poter fare tutto

ciò che non è impedito dalla legge.

Sentono di quello spirito gli statuti criminali di Milano, dei quali il CLXVIII stabilisce che ribelli del Comune milanese s'intendono tutti coloro, che fanno contro al pacifico stato del signore e del Comune di Milano: il precedente ordina che, ne'casi di ribellione, presa in così lato senso, il podestà ed i giudici suoi, tutti e singoli, sieno tenuti per proprio uffizio ad investigare e procedere per indizj, argomenti e tormenti, e con tutti i modi che parrà: ed a punire e condannare.

Così elastici regolamenti facevano che in ogni paese. come dice il Muratori, « quando per semplici sospetti o per vendette si voleva torre taluno dal mondo. « sempre era in pronto la voce e il processo d'una

congiura ..

E la voce d'una congiura l'avea qui sparsa Luchino: si trattava ora di convalidarla con un processo. Il 45 giugno, vale a dire appena sei giorni prima, era entrato podestà in Milano Francesco de Oramara marchese di Malaspina, giureconsulto anch' egli e adoratore della lettera scritta, che poneva per primo dovere d'un magistrato il conservare la quiete; e nell'assumere la carica aveva giurato di far osservare gli statuti del Comune di Milano, e principalmente gli accennati contro i ribelli, o come qui li chiamavano, i malesardi. Non avrebbe dunque messo impaccio alla condanna de' ribelli : ma dall' altra parte egli era un onest'uomo, corto sì ma retto; retto quanto bastava per venir raggirato da uno scaltro birbante; ma incapace assolutamente di menare una brutta pasta per piacenteria o per sordide speranze. L'uomo da ciò l'aveva in serbo Luchino.

Quella banda di San Giorgio, che v'ho detto raccolta da Lodrisio Visconte a danno del Milanese, dopo sconfitta a Parabiago, s'era sparpagliata; e i merce-



narj avvezzi alla prepotenza ed al saccheggio, buttatisi alla via, rubavano, assalivano, incendiavano; terribili ancora a minuto sotto il nome di Giorgi. Per reprimerli, fu dato licenza a chiunque di farsi giustizia da sei: e le memorie dei tempi ricordano che Antonio e. Matteo Crivelli, cui i Giorgi aveano guaste le ville, quanti ne potevano avere gli arrostivano, e infarcendoli di avena, li davano da mangiare a'cavalli; ad altri sul Cremonese fu stratagliata la pelle sul dorso a modo il nastrini, indi il boja li frustava, gridando ad ogni colpo « Stringhe e bindelli ». Così si educavano i privati ed il pubblico all' umanità.

Luchino, per quel suo amore così fatto alla giustizia, aveva contro i Giorgi istituito un magistrato nuovo, il capitano di giustizia, con autorità amplissima. E perchè il mite naturale de' Milanesi non rattenesse nell' esecuzione, scelse a quel posto un tal Lucio, severissimo uomo, il quale imprigionando ed appiccando a furia, sgomberò dai ladri il contado. Dai ladri dico grossi e minuti; giacchè molti signori, annidati nelle rôcche e nei palazzotti di campagna, non lasciavano passare immune se non chi avesse il salvocondotto della miseria. Anche a costoro pose freno Luchino; impedi le guerre tra persone e persone, famiglie e famiglie; dichiaro che tutto il contado immediatamente dipendesse pel criminale da Milano; cosicchè i feudi si limitarono a semplice giurisdizione, non a tirannia; ed i cortigiani del principe lo poterono lodare d'avere stabilito l'eguaglianza di tutti in faccia alla legge: - eguaglianza però dalla quale (dice uno storico) si dovevano intendere eccettuati i forti, gli scaltri, gli adulatori, il principe, i suoi favoriti, e i favoriti de' suoi favoriti.

Miglioramenti così fatti sono una vera benedizione del Cielo qualora vengano da principe buono e di rette intenzioni: se mai è un tristo, gli somministrano armi terribili, che dopo adoperate pel pubblico bene, può faservire al suo mainato talento. Luchino di fatti, colla stessa mano onde feriva i nemici della società, abbatteva i suoi personali. Nel che egregiamente era servito da quel Lucio, così austero, così pratico delle leggi o, a meetlio dire, dei trancli del Foro, così zelante di far

osservare il diritto, cioè la volontà del principe; e non già per coscienza erronea, ma perché smanioso di to-gliersi d'addosso una enorme vergogna che lo rimordeva piti che un misfatto, quella d'essere nato da povera gente e povero egli stesso. A chi abbia profondo nell'animo questo abborrimento, è facile, vi so dir io, il trovar modio da fare passata ed arricchire, perchè il merito, quando si vuol vendere, trova facilmente compratori.

E Luchino avera comprato costui, e adopratolo altrevolte a'suoi fini: onde non esitò a porre gli occhi sopra di esso anche in questo caso, e cominciò dal carezzarlo e solleticarne la vanità. Nel giorno della solenne traslazione delle ossa di san Pietro martire, la gran festa che abbiamo accennata terminò per la Corte in uno splendido convito, ove sedevano il vescovo Giovanni, tutti gli ambasciadori delle città e dei principi, gran signori e letterati si paesani, si avveniticci; e dove tanta era la profusione, che Grillincervello, facendone le meraviglie, disse all'orecchio di Luchino: — Padrone, hai qualche pesse da pigliare per la gola?

Ho detto profusione; ma niuno diasi ad intendere che nelle grosse spese di quel pasto si trovasse nulla della finitezza e del buon gusto che oggi possiamo immaginare ed effettuare. La prima messa fu di marzapani e pignocate dorate, colle armi della biscia; indi vennero pollastrelli con savore; due porcellini e due vitelli interi, dorati anch' essi; poi un' abbondanza di spicchi di castrato, di capretti interi, di lepri e piccioni e fagiani e pernici e storioni, e quattro pavoni coperti di tutte le penne, e due orsi: taccio le cento maniere di gelatine, di salse, di paste, di canditi, di frutte; uno sfarzo di piattelli e tazze d'argento, d'acque odorose date replicatamente alle mani, come lo rendeva necessario il non usarsi le forcine: vini poi squisiti e senza misura. Ogni nuova imbandigione era portata a suono di tromba e d'altri strumenti, da donzelli superbamente divisati, fra mezzo ai quali scorreva Grillincervello, tenendo in allegria con motti e con versi e

strofe da ciò; e ricevendo da questo e da quello i rilievi e i doni, dei quali avea fatto un cumulo sur un deschetto in disparte, dicendo che gli basterebbero per mantenere quindici giorni le molte mogli e i molti figliuoli che, secondo la scostumata usanza dei pari suoi. egli teneva in casa.

I discorsi erano vivi tra i convitati, altrimenti da quel che sogliono ora a tavole principesche; e questo era una nuova lusinga all'amor proprio di Luchino, giacchè nenpure la ilarità dei bicchieri non suscitava ragionamenti che gli potessero tornare spiacevoli. La quieta felicità de' popoli soggetti, gli atti di beneficenza, le prodezze guerriere, l'onta de' nemici, qualche lenida avventura privata, porgevano ampio soggetto di ciance e d'adulazione. Mal v'apporreste credendo dovessero schifare studiosamente di discorrere delle disgrazie della settimana, degli infelici che languivano nelle prigioni, mentre alla Corte si sguazzava. Non era quello un nuovo trionfo del signor Luchino? Non era un pericolo ovviato? un atto di pubblica giustizia? Poco tardarono dunque a formarne tema di discussione il nodestà ed il capitano di giustizia, collocati vicino e in mezzo ad altri giureconsulti. De' cui discorsi avvedutosi Luclino, volse la parola a Lucio, e - Voi (gli disse). « voi che delle leggi sapete quel che n'è, voi che tutti · interrogaste gli oracoli dell'antica sapienza, qual pen-« siero fate sopra tanto caso? che n'avrebbero sentito « quegli insigni nostri progenitori, i Romani? »

Qui la calcolata vigliaccheria del capitano era accresciuta dal vedersi distinto in mezzo a tanta nobiltà; sicchè senza esitare rispondeva: - Il giudizio intor-· no a' traditori della patria può egli essere dubbio? · Quanto a me, avvezzo a sostenere francamente la · giustizia, e decidere secondo quella, che che me ne

· debba costare, dico e mantengo, che se la vostra · serenità risparmiasse il sangue di costoro, verrebbe · meno a' suoi doveri, e tradirebbe il potere affidatole « dal popolo ».

Quanto bel suono faccia ai tiranni l'udirsi parlare del dovere di essere cattivi e di fare a proprio modo, sarebbesi potuto scorgere dalla compiacenza che scintillò nell'occhio di Luchino. Il quale, lieto d'essere stato così bene compreso, continuava: - Sì, ma qui s'avrà « a fare con volpi vecchie: gente da toga e da spada, » scaltriti a segno da negare i fatti più evidenti ».

— Principe, a vincere nemici insegnatemi voi; per far parlare un ostinado, non ho bisogno di scuola ». Così sotto la maschera di rozza veridicità ascondeva colui lo più turpi adulazioni, e pattuiva l'infamia; e qui come d'un bel fatto, venivasi vantando di difficilissimi processi, dove era riuscito a convincere al modo suo i più duri sul niego, i più scarsi d'incolpazioni; dietro a che la disputa s'infervorava tra que' legule; de durava gran pezzo dopo levate le mense: finchè Luchino, tratto in disparte il capitano, gli affidò l'incarico di guidare quel processo, e conchiuse: — I Pusteta sono ricchissimi possessori: ed al fisco abbonderano i mezzi di compensare lautamente i fedeli « suoi ministri ».

Furono sproni a buon cavallo: e Lucio da quell'ora non pensò che ad ordire le fila per la tela meditata. — Datemi in mano due righe d'un galantuomo, e vi prometto di trovarlo reo di morte > ha detto non so qual moderno forestiero. Pensate poi allora, quando il maltalento dei capi e la corruttibilità dei giudici non si trovavano frenate da provide guarantigie: e quando fin la tortura poteva essere adoperata per istrappare di bocca la verità, o quella che voleasi verità.

Oltre il consiglio generale, in cui sedeva la suprema autorità, ne cra in Milano un altro particolare di ventiquattro cittadini, dodici del popolo e dodici dei nobili, parte juris periti, cioè letterati e cogniti delle leggi, parte morum periti, cioè senza lettere, ma pratici delle costumanze patrie e degli statuti: duravano in ufficio due mesi, chiamavansi società di giustizia, ed a loro spettava il conoscere i delitti di maestà, presieduti sempre da un giudice forestiero.

Il giudice presidente o capitano, era esso Lucio, il quale passò dunque in rassegna per iscegliere quelli

che facessero al suo caso.

— Ecco qua (diceva egli tra sè stesso) gente di idee nuove, ma che pretende cavate dal Vangelo, la quale riporta tutto al regolo della giustizia, supponendo che la giustizia sia una cosa reale, e che s'attacchi non alle convenzioni degli uomini, ma ai voleri di Dio. Eanaticii utopisti! credono che il principe deva star alla rettitudine come l'infimo de plebei, e che sia un gran che la testa di un uomo, per quanto oscuro. Non fanno per me.

« Quest'altri sono incamminati sul·buon sentiero; e sanno volere la giustizia senza rinnegare la politica, giusti fino al trono. Nelle differenze tra privato e privato e'si farebbero coscienza di portare danno pur d'un bruscolo: ma qualora si tratti del principe, la pensano più liberalmente. Alcuno di questi giova introdurlo nel consiglio, perchè gridano alto giustizia, leggi, ragione, del hanno voce fra il popolo d'esserne zelatori. Gridino pure; ma in consiglio i seniori li compatiranno come inesperti, e il voto loro rimarrà soffocato dai più assennati.

• Questi altri, onesti di fondo, incanutirono nel mestiero, onde si sono formata l'abitudine di veder sempre nero, di credere tutt'uno accusato e reo, e necessari alcuni sagrifizi al pubblico bene. Un pajo anche di questi. Un pajo di que' gran giurisprudenti che, fino dalla scuola, si sono avvezzati a intendere e proclamare che suprema legge è il pubblico bene, e del pubblico bene prima condizione la quiete; nè la quiete poter conservarsi altrimenti che col rispettare l'ordina stabilito, qualunque esso sia; e in conseguenza essere

Luchino poi aveva cominciato a mostrarsi rigoroso cogli uffiziali di Corte, i quali avessero angariato o rubato ai cittadini, e con tormenti gli sforzava a palesare gli illeciti guadagni. Chi fosse tinto di questa pece avea dunque, come diceva Lucio, una museruola alla bocca per tacere e far a modo.

il maggior reo colui che dà moto a novità ».

Tra si varie maniere di vedere la giustizia, Lucio potò formare il suo consiglio senza neppur ricorrere all'abbiettissima viltà di quelli che si vendono per danaro ai potenti, e che speculano sul pianto degli oppressi D'altra parte egli sapera benissimo come in tali affari gli svantaggi dell'accusato sieno tanti, che è un prodigi od'innocenza chi n'esce purgato; aggiungeva le torture, sieno le sfacciate e strillanti della corda e del

cavalletto, sieno le ipocrite ed ignorate della prigione e della lentezza: onde esaminate ogni cosa, esaminate le speciali circostanze di un delitto di Stato, ove accusatori, testimoni, giudici sanno di gratificarsi il padrone coll'aggravare gl'imputati, si trovò d'aver buono in mano, e' disse a sè medesimo: — Cuor mio, riposa: un bel palazzo, e' un ricco podere, el a confidenza del

mio signore non mi possono mancare ».

Ma per essere sempre più sicuro del fatto suo, il capitano sottopose per primo a giudicatura quel Franzino Malcolzato, servitore del Pusterla, bravaccio famigerato per risse e ferimenti ed omicidi. Costui, come si vide posta innanzi da un canto la tortura, la forca. o almen che fosse la prigione perpetua, dall'altro promessa l'impunità qualora si confessase reo e manifestasse le volute colpe del padrone ed i complici suoi. non esitò nella scelta, e Lucio trionfò della sua invenzione. Secondo dunque gli veniva questi suggerendo. il Malcolzato disse che d'una grande congiura aveva inteso ragionare; sparlar abitualmente del principe ede'suoi fatti; discorrere di speranze, di vicine mutazioni, d'un avvenire migliore; il suo padrone aver tenuto a Verona spesse e segrete conferenze col signor Mastino della Scala e con Matteo Visconti; aver ricevuto colà Alpinolo, speditogli in gran diligenza dai congiurati milanesi, e con questo essere venuto di volo alla città, spesso tra via bestemmiando il signor Luchino; nel palazzo del Pusterla esservi armi; quella tal sera aver egli introdotto colà i più fidi amici, che fecero, che dissero, che disposero, che giurarono uccidere, incendiare, rubare: - e seguitò narrando cose tanto assurde e contraddittorie, da mandarlo ai pazzarelli o condannarlo di impostura.

Nel consiglio di giustizia non manco chi riflettesse all'incongruenza di tali deposizioni: ma Lucio fece sentire come i tumulti bisognasse frenarii col porre il piede sulle prime faville; che se la pace di tutti richiedeva qualche vittima, tornava meglio colpire quel ribaldo, che non mettere a repentaglio tante teste segnalațe.

Vero è che la giustizia non dovrebbe accettare di-

versità di persone, ma quante altre cose non dovrebbe! I pochi opponenti, vedendo prevalere l'opinione dei più, entravano in diffidenza della propria ed in timore d'ingannarsi: la riverenza del potere si profondamente era nei più radicata, che, senza avvedersene, messcolava ne' giudizi la 'probabilità di godimenti, d'onori, di partecipazione a qualche brano dell'autorità stessa; poi essendo molti a giudicare, ciascuno vi portava una volontà meno ferma, una meno intera valutazione delle conseguenze, che non avrebbe fatto qualora da solo avesse avuto a prendere la deliberazione: e la responsabilità dell'esito pareva diminuita in ragione del numero dei colleghi. Finalmente, riflettevano, si tratta d'un mal arnese, da cui la società non può aspettarsi bene di sorta.

Ma guai all'uomo che patteggia un solo momento coll'austerità di sua coscienza! se è privato diverrà un iniquo; se magistrato, un satellite; se principe, un

tiranno....

A quell'indegno procedere non resse Bronzino Caimo, valoroso giurisperito, che in piena adunanza osò mostrarne l'epormità a'suoi colleghi. Lucio (anche i tristi s'ingannano qualche volta) non aveva dubitato di trasceglierio, perché, sobbene non dissimulasse la sua avversione alle violenze di Luchino, neppure i nemici di questo mostravano farne gran capitale, attesochè si dichiarava sempre abborrente dalle illegali opposizioni e dai miglioramenti recati colla spada: onde solevano dire ch'è pretendeva raddrizzare il mondo coll'aspersorio e col messale.

Ma l'aspersorio ed il messale lo facevano repugnanto a qualunque viltà, e coraggioso sostenitore del vero; tanto che la processura da Lucio impiantata non avrebbe in modo veruno potuto giungere a compimento, ove prima non si fosso punito costui che osava di aver

ragione.

Lucio pertanto, in segreto interrogatorio, poté far confessare al Malcolzato, che Bronzino Caimo era esso puro de congiurati, anzi uno de più pericolesi, perche ragionevole: c quando il generose si preparava a non permettore che fosse, così senza un richiamo, violata la giustizia, si vide egli medesimo trascinato nelle prigioni, e chiamato innanzi a que' giudici stessi, ai quali

doveva servire per lezione di docilità.

Senza dunque che altri più flatasse, le confessioni del Malcolzato furono tenute buone; poi setto pretesto ch'e' non volesse dire tutto quello che sapeva, gli venne tolta la promessa impunità; e condannato a 'morte, fu tra pochi giorni appiccato, siccome ministro scellerato delle scellerate trame del Pusterla. Il popolo corse a vedere, e disse: — N'ho gusto l egli era un prepotentaccio, e meritava di finire così. Bravi i nostri padroni che purgano il mondo da questa feccia ».

Ma come le ingiustizie s'incatenano! Da questo supplizio restava convenuto, non solo tra il popolo, ma giudizio, che una congiura esisteva, che n'era capo il Pusterla, che il secondavano gli altri nominati, oltre i più non iscoperti. Polevansi dunque chiamare in processo gli altri sopra un fatto, della cui verità non si doveva più dubliare dopo che cra passato, come dicono in giudicato; e a Lucio non restava più altro a fare

che mostrarne colpevoli gli imputati....

Oh, togliamo una volta le mani da questa sozzapasta, congratulandoci dei progressi, che alla ragionecriminale fecero fare coloro, i quali non temettero offendere i principi col francheggiare la sicurezza di tutti-

Per allora la conclusione fu che, terminati i dibattimenti della società di giustizia, i trombetti del Comune andarono in giro per la città, e ad ogni crocicchio fermandosi, dato fiato alle trombe, invitarono i capi di famiglia, perchè il tal giorno, a mezzodi, si radunassero alla concione generale nel Broletto nuovo.

In questa generale concione risedeva, come ho detto poco sopra, l'autorità suprema del governo; intendo di diritto, perchè nella pratica credevasi che, col nominare un principe, si lossero i cittadini spontaneamente esonerati di un tal peso per gittarlo sulle spalle a questo, il quale poche volte gli incomodava per venire a dir di si.

Una delle poche volte fu questa, acciocchè coll'ombra del pubblico voto sanzionassero un nuovo atto di sua tirannia. Già sulla loro decisione verun dubbio non provava il Visconte, conoscendo per esperienza come il voto della moltitudine così congregata non sia null'altro che l'espressione di quello degli intriganti, da cui si lasciano raggirare quei più che non ebbero nè voglia nè tempo nè capacità di ponderare i diritti e la giustizia. Dell'altro lato, guardando di mal occhio queste apparenze repubblicane, che sopravvivevano insieme colla monarchia, Luchino godeva di screditare tali assemblee nell'opinione col farsele consorti nei delitti.

Allora dunque che furono ivi radunati i cittadini, comparve in mezzo di loro la società di giustizia; e il capitano, salito sulla parlera, espose la congiura scoperta e sventata, nominò i rei, pubblicò le sentenze proposte, si contro gli imprigionati, si contro i fuggiaschi. I quali ultimi non erano pochi, giacchè tutti quelli che sapevano di essere in qualunque modo dispiaciuti al Visconte, sebbene del presente fatto non avessero nè colpa né conoscenza, temettero ch'e' cogliesse volontieri quest' occasione, in cui il rigore pareva giustificato. Quelli dunque che nei tempi di fazione s'erano chiariti nemici del biscione, fuggirono; fuggirono quelli che altre volte n' erano stati perseguitati, ragione per esserlo di nuovo: fuggirono Ottorino Borro e Pagano Casati, per non provare novamente i guai che a lungo aveano sofferto nelle prigioni di Binasco: fuggirono Lodovico Crivello, Bellino della Pietrasanta, altri ed altri neppure nominati dalle imprudenti o dalle estorte accuse, ma che il Visconte ed i suoi enumeravano come argomento della estensione di quella trama.

Fra quelli che erano intervenuti al colloquio funesto, o contro cui vi crano imputazioni dirette, erano riusciti a sottrarsi Zurione fratello di Franciscolo, Calzino Torniello da Novara, Maffino Besozzo ed altri, che se tutti i o nominassi, alcuno si dorrebbe perche avessi richiamato in luce il delitto e la pena de'suoi avi, altri se ne farebbe bello siccome d'una domestica gloria:

— tauto in ciò vanno concordi le opinioni.

Letti i processi, voglio dire quella parte di processi che a Lucio piacque estrarre, apparve così enorme la colpa di tutti, che i novecento capi di famiglia, i quali davano voto segreto con sassolini bianchi e rossi, trovaronsi tutti d'accordo nel confermare la condanna, eccetto una qualche dozzina che dovevano od avere sbagliato non compresa la serenissima volontà.

I fuggiaschi vennero dichiarati sbanditi dallo Stato milanese, scaduti dalla nobiltà, cioè mutato il sangue; i nomi loro scritti sul libro de'signori ricevitori della camera del Comune di Milano, e le effigie rozzissimamente dipinte sul muro del Broletto nuovo appese alla forca. Ma ciò che è più positivo, i beni loro restarono messi al fisco, e quelli soli del Pusterla salirono ad un valore di dugentomila fiorini d'oro, che oggi si ragguaglierebbero ad ottocentomila zecchini.

Di somma voglia Luchino avrebbe côlto il bello di togliersi d'in sugli occhi i tre nipoti Barnabò, Galeazzo e Matteo, siccome gliene offrivano ragione le lettere trovate in casa del Pusterla, e che furono l'argomento di maggior peso in quel processo. Ma egli non aveva osato farne proferire sentenza finale, tra perchè il fratello vescovo erasi interposto a favor loro con vive istanze; tra perchè temeva si levasse ancora tanto rumore, quanto pochi anni prima per l'assassinio di Marco Visconti.

Davanti ad una Madonnina che soprastava alla porta Romana, furono dunque accesi due torchi, e intimato a Barnabò ed al bel Galeazzino (Matteo era già sul Veronese) che, prima che i due ceri fossero consumati fino al verde, eglino dovessero uscire di città; e come se ne fossero iti, fu mandato un bando che li dichiarava esclusi dallo Stato come sospetti della fede, violatori della pace, spergiuri detestandi; et che non potessero contrar matrimonio, nè morendo avere sepoltura ecclesiastica.

Pur troppo, come sapete, ritornarono, fecero di questo paese il peggio che seppero, vennero sepolti in

chiesa, e lasciarono prole niente migliore.

Il peggio toccò agl'infelici ch'erano stati côlti. Martino e Pinalla Aliprandi, chiusi nelle carceri pretorie in piazza dei Mercanti sotto alle scale del palazzo, da un pertugio di quella carbonaja poterono udire la sentenza che li condannava a morire colà entro di fame. Poi il di seguente videro Borolo da Castelletto, Beltramolo d'Amico e l'incorrotto giudice Bronzino Caimo decapitati sulla piazza atessa; il videro, e come dovetero invidiarne la pronta morte, essi costretti a doverla aspettare a gradi a gradi, con tutti gli atroci spasimi del digiuno!

Ogni anno si soleva imporre sul censo una taglia straordinaria detta il forin d'oro, molto gravosa non meno alla nobiltà che alla plebe. La mattina dell'esecuzione, Luchino pubblicò che quell'anno la rimetteva, e che non la riscoterebbe più, fuorothè nel caso d'in-

vasione di nemici.

Tanto hastò, e fu sin troppo, perchè il dabben popolo milanese dimenticasse quel sangue, anzi corresse a vedcre quell'atto di giustizia del suo generoso signore: — il popolo, tanto somigliante ai fanciulli che da ogni cosa traggono motivo di festa, che contemplano giocondi lo strato disteso sulla bara del padre, e dicono oh bello alle tante candele accese ai funerali della madre loro.

I giudici, uscendo di carica, si trovarono consolatissimi d'avere, per la pubblica sicurezza, lavorato tanto, colla soddisfazione d'essere pur riusciti a scoprire i traditori del pases e castigarli. Più soddisfatto rimase il capitano Lucio, il quale da un biglietto di Luchino si trovò assegnato per residenza il palazzo dei Pusterla alla Balla, e conceduto ad uso il delizioso podere di Montebello, salvo ad accordarginene la proprietà quando fosse deciso definitivamente intorno al Pusterla ed alla sua famiglia.

Anche la storia doveva, come spesso, offerire l'umile servigio della sua penna alla prepotenza: talché, o prezzolata, od abbagliata, o trovando più comodo il credere 
che l'esaminare, affogando sotto pompose parole il vero, 
e mentendo l'eloquente semplicità dell'affetto, scrisso 
qualmente lo sciagurato Francesco Pusterla, benchè il 
più ricco e il più nobile fra i signori milanesi, benchè 
con gran favori e con gelose missioni distinto dai Visconti, aveva macchinato a rovina di essi, e meritato 
così di cadere dalla opulenza di Giobbe nelle miseria

di Giobbe; grand'esempio di non tentare novità contro

i signori del proprio paese.

risignori dei pioprio paese. Così un consesso indipendente processò; la legge proferi la sentenza; il voto pubblico la confermò; il popolo applaudi; la storia perpetuò. Chi più avrebbe osato dubitare dell'esistenza d'una cospirazione, e della giustizia onde fu castigata?





# CAPITOLO XI.

# La prigioniera

E Margherita?

Fortunăti del mondo, se tutto questo racconto non fa per voi, meno ancora questo capitolo, che versa tutto fra solitari patimenti cui non potreste capire. Ma chi soffre, chi ha sofferto, mi intenderà, li compatirà.

Nessuno forse de'miei lettori (giacchè non posso sperare che queste pagine mie varchino di molto il recinto di Milano) nessuno forse sarà passato sul ponte di porta Bomana senza voltare un'occhiata alla casa sulla destra di chi esce, alla cui facciata servono di fregio certi bassorilievi, che rappresentano Milano riedificata dai collegati lombardi. Queste sculture, testimonio della rozzezza di esecuzione e della rettitudine di concetto nelle arti belle del secolo duodecimo, ornavano la porta della mura che quivi, in due archi, era stata fabbricata al tempo appunto della Lega Lomdarda; dove poi sta ora quella casa, Luchino edificava una fortezza, la quale di molto allungavasi fra la via del terraggio e la fossa. Nell'anno in cui ci troviamo col nostro racconto, quella fortezza non era per anco terminata: le reliquie poi di essa, e singolarmente un'alta torre durarono sinchè, mezzo secolo fa, non fu demolita da quella or savia or pazza foga di riedificare, che non sa far di nuovo senza cancellare le tracce degli avi.

Nell'alto appunto di questa torre venne rinchiusa Margherita: e la stanza a lei destinata nulla aveva dello squallore, con cui quell'atrocità che si chiama giustizia punisce l'uomo che essa non ha ancora giudicato degno di pena. Una finestruola le permetteva di vedere, attraverso le sbarre di ferro, i comignoli della città: s'accorgeva ancora d'un mondo che le viveva dattorno; ancora udiva le campane, le cavalcate, il fragore delle officine; vedeva il cielo, il sole, il verde: scarsi ristori del tanto che aveva perduto: ristori però di cui si conosce il pregio immenso allorquando il raffinamento della crudeltà ha fatto provare quanto si può star peggio.

Eccola dunque sola, strappata a tutte le abitudinidella vita, alla libertà delle occupazioni, degli ozi, quasi non dissi de'pensieri: in balia di gente sconosciuta, da, cui non intende mai una parola pietosa, mai non riceve uno sguardo di compassione; dove ogni rumore è una mano gelata che le stringe il cuore, ogni tirar del ca-

tenaccio è un colpo di coltello.

E questo, perchè?

Una profonda oscurità le cela ogni cosa,

E tutti i suoi cari?

Ah! le lacrime che avea rattenute fintanto che non contemplava se non la propria situazione, quando rifletteva al figliuolo, allo sposo, in copia le sgorgavano dagli occhi sconsolati. Qualche motto che ha potuto raccogliere dalla tranquilla crudeltà dei sergenti che la trassero di casa e dalla schiamazzante indolenza della plebe accorsa a vederla, e che accennava tradimento, principe, ribellione, castigo meritato, le lasciarono immaginare si trattasse d'un delitto di fellonia onde fosse accusato il Pusterla. D'altra parte, sotto tiranni, qual è il delitto che si appone a chi non n'ha alcuno? Ed ella conosceva Luchino; sapea d'averlo irritato colla sua virtù; la parola poi che le gridò quell'ignoto, nell'atto che partiva incatenata, le lasciava indovinare i segreti maneggi d'una lunga e scellerata vendetta. Che non aveva dunque a temere? Lo sposo forse, certo il figliuolo sono stati côlti — gettati in carcere — dove? come? - Stanno forse qui, qui vicino a lei. - E non saperlo! e non vederli! - e con loro chi sa quanti dei loro amici? forse i più cari.

Allora le si affacciava alla mente un giudizio, di cui la sentenza fosse prestabilita, indi una condanna, un supplizio.... Dio! Dio! Ella si copriva gli occhi colle mani, gettavasi boccone sullo stramazzo, fremeva convulsa, lacrimava: poi quando questo sfogo medesimo aveva tornato un poco di calma a' suoi pensieri, ella rifletteva: — Se Luchino è sdegnato contro di me, contra me sola dee versare il suo furore. Qual colpa hanno al suo cospetto que' miei innocenti? Oh fosi certa che del mio strazio avesse egli ad accontentarsi? come paziente soffrirei ogni travaglio! come lieta incontrerei la morte più tormentosa! — Ma colui... oh, non se ne sazierà. Antichi rancori, invidie antiche gli risorgeranno nell'animo ora che gli venne il destro di soddistarle; e punità in essi le colpe che non hanno, per lacerare me nella parte più sensitiva del cuore »:

E qui tornando sui sogni d'un'agitata immaginazione, si vedeva dinanzi le torture, il patibolo, il manigoldo:
— e quel ch'è peggio delle torture, del patibolo, del manigoldo, il ghigno di colui che con fredda vendetace li prepara: onde socrata profondavasi nell'abisso del-

l'incomparabile sua miseria.

Pure la speranza, che negli infelici non è calcolo ma istinto; veniva volta volta a lusingarla. Nei primi giorni pensò che quella potesse essere una dimostrazione e non altro, un atroce scherzo per isgomentarla e smoverne la ritrosia: — Domani verranno a liberarmi. Di me che vorrebbero ma fanne? •

Ma troppo presto le correvano a mente altre scelleraggini di Luchino; e prima ancora che quel domani indarno aspettato la disingannasse, già lo avea fatto

la ragione.

Se non che al rimembrare le colpe di Luchino, diceva fra sè stessa: - Non è costiu odiato da tutti i cittadini? non ha egli rapite, a mano a mano, tutte le franchigie di questo popolo che, fremendo, lo vede sciupar i frutti del suo sudore e del suo sangue? Francesco all'incontro, il mio Francesco, non è amato, accarezzato da ognuno? Quanti poveri non sovvenne la nostra famiglia? a quanti oppressi non diede la manol quanti non giovò d'opere e di consiglio! Deh, con che indignazione si sarà intesa per la città la nostra cattura l. Certo il nuovo misfatto avrà colma la misura della pazienza; balzeranno alle armi: — ecco, si combatte; — i pochi vili fautori di esso si nascondono per sentimento di giusta vergogna, per paura della tromenda vendetta popolare; le lance prezzolate nol difendono che col valore di gente mercenaria: — i buoni trionfano: Luchino è in fuga: la città torna franca, si disserrano le prigioni: fra le acclamazioni del popolo, Franciscolo corre a mei: — Oh contentol frivederci doptanto pericolo! dopo si acerbo soffrire! ed essere stati

cagione di tornare la patria in libertà! >

Questa idea diffondeva sulla pallida fronte della Margherita il raggiante incarnato della speranza: ma o scricchiolar di catene, o cigolare di chiavacci la richiamayano, infelice ! alla troppo diversa realtà. Passa intanto un giorno, due, tre, una settimana, due, e la liberazione non viene, non viene l'impeto popolare, il quale, se al primo istante non trabocchi, sholle e si racqueta. Bensì il continuare al solito del rumore cittadino l'avverte come ciascuno badi a sè, nè curi più che tanto se altri viva tormentato. Che più? ode, vede le cavalcate passare romoreggiando in vista della sua prigione, drizzandosi aufare di sè pomposa mostra su quel corso, o ad esercitarsi nelle caccie e nelle gualdane; suono di chiarine festose, popolari canzoni, di tempo in tempo un festivo dar nelle campane, chiaro le dimostrano come gli spensierati cittadini ridano sulla tomba dei loro fratelli, la quale può, il giorno da poi, schiudersi sotto i loro piedi.

Però la disperazione stessa ha la sua calma; ed il tempo scorrendo sopra le piaghe dell' anima, mentre le incancrenisce, fa sentirne men vive le fitte. Già con quieta melanconia può la Margherita rivolgere per alcun momenti il pensiero sul passato, sul presente, sull'avvenire: ogni ora del giorno le ricorda un'occupazione, a cui soleva altre volte dedicarla. Alla mattina, quando incontro alla prima luce dischiude gli occhi riposati, poiché sparve quell'istantanea illusione che, sul primo svegliarsi, fa credere al prigioniero di trovarsi ancora nella sua camera, nel suo letto, pensa como occuperebba quel giorno se fosse libera di sè. Sono placide cure casalinghe, santità di affetti famigliari, opere di pietà doveri di religione. Qui come lo passerà? Come gli

altri, inerte, lungo, pensieroso, angustiato, — Ma chi sa? forse oggi qualche bene mi succederà: se non altro un accidente che distingua la monotonia dei patimenti.

Questa fiducia l'accompagnava il mattino; vedeva il sole crescere sull'orizzonte, poi chinarsi come s'era chinato jeri, e l'altrof, e l'altro; e al modo stesso si ripetevano gli stessi piccoli casi, g'insulti stessi, le stesse fitte d'ogni di. Veniva l'ora del crepuscolo, l'ora delle memorie e delle meditazioni; ripensava ad attri di, ad altre scre, le paragonava con queste, e coricavasi colla speranza medesima colla quale si era levata; ed al mattino la ritrovava ancora sullo spinoso capezzale.

La ragione — la filosofia. — Oh che sono mai le loro consolazioni quando il male stringe?

Ecco un sapiente ti grida: — Meglio il dolore che il disonore.

Oh sì: ma ciò toglie forse che il dolore prema? -L'uomo (soggiunge un altro) è nato alle pene.

Tristo conforto una si crudele necessità! Ma come meritò egli questo castigo del maccere? E poi, egli gira gli occhi intorno, e vede altri, colmi d'ogni heno di fortuna; prosperi gli scellerati, anche tranquilli dopo che soffocarono il grido della cosienza tra il vortice di commessi e meditati delitti: vede esultare nella venetta coloro stessi che lo fanno soffrire così. Perchè non hanno sortita anch'essi la loro porzione di patimenti ? Qui la filosofia che cosa risponde?

Verrà un terzo, che freddamente chiede: — Il rammarico a che giova? • Ah! lo sa troppo la infelice che a nulla giova, e questo appunto l'accôra, che, da tanta afflizione, verun frutto non venga a sè, veruno a'suoi cari.

Più risoluto intuona un altro: - Non v'è male fuorchè la colna .

Non v'è male? eppure essa lo sente, e tale che le vince le forze. Si trattase di doglie del corpo, le tollererebbe. Fossero soltanto mali suoit ma qui ha consorti ne patimenti le persone più caramente dilette: uno sposo, un figliuolo che nulla ha per anco gustato, e gia si satolla di fiele. O filosofo, condannerai gli affetti più naturali ? e come conforterai chi da questi appunto è tormentato ? Gli rammenterai forse altri tempi, felicità godute? Ah taci, che il rincorrere i beni passati gli esa-

cerba la presente condizione.

O gli ripeterai i pomposi esempi degli eroi e dei sapienti del mondo, e il generoso modo onde tollerarono
i guai, con cui sempre il mondo li ricambio? Ma quanta
parte non v'aveva l'ostentazione? L'eroe che affronta
la morte in campo, sa che migliaja di spettatori lo
guardano, sa che muore per salute della patria, per
una causa che è, o crede buona; sa che la gloria d'un
nome eterno seguiterà al suo coraggio, mentre un eterno obbrobrio verrebbe dietro ad un istante di viltà.
Chi sconta sul patibolo la colpa d'aver avuto ragione
troppo presto, si conosce spettacolo dell'intera società,
la quale dal suo ultimo contegno giudicherà della sua
dottrina; e vuole colla propria costanza suggellare la
santità della causa per cui muore, e l'infamia di chi
lo fa morire.

Ma qui è una sventurata, sola, senza testimoni, se non chi o per abitudine è reso incapace di compassione, o per viltà la sheffeggia; ed ignora se fuori di là pur uno si ricordi che ella soffre. — Ma ha il testimoni della buona coscienza ». — Oh I l'innocente sta forse a condizione peggiore del reo: questi conosce il suo peccato, prepara le discolpe, calcola le conseguenze, se non altro dice: — L'ho meritato: » l'innocente invece non sa perchè tormenta: questo soló sa, di tormentare senza colpa per satollare la rabbia d'un nemico. Può l'animo non covar rancore? e il rancore non è senso spasmodico che basta ad avvelenare sino la felicità?

Belli sono, o filosofi, i precetti vostri, banditi dalle cattedre e dai libri; eccellenti contro ai mali passati ed ai futuri; ma se il presente incalza, allora natura reclama il suo diritto; e ridendo di voi, li sparge al vento.

La Margherita non ignorava questé consolăzioni: chè suo padre, conoscendo quanti triboli ingombrano questo breve viaggio dalla cuna alla bara, l'aveva già fanciulla premunita contro il mutarsi della fortuna; e le lezioni dei primi anni tornano vive in mente a chi è dalla sventura arrestato nel corso, e costretto a volgere un minuto sguardo sugli anni trascorsi. Ma poichè ne aveva amaramente conosciuta la vanità, altri sentimenti doveva cercare nella sua memoria e nel suo coure, ed esclamava: — Santa religione! in mezzo al tumido spirito del secolo, tripudiante nell'ebbrezza delle passioni, nella soddisfazione del senso, nella superbia della scienza, tu comparisti ad insegnare il perdono, la pazienza: dal nascere un ofsti nutricata di lacrime e di sangue; tra lagrime e sangue crescesti ad occupare la terra! — oh benedetto conforto, largito dal cielo nelle miscrie che i ribaldi accumulano sulla terra!

Tutta assorta in quella, Margherita contemplava ii nulla delle cose di quaggiù: come nessuno sia senza colpa in faccia a Colui che scopre macchie negli angeli suoi, e che esercita eon afflizioni anche la giusta vita, per tramutarla, espiata, in una migliore. Allora essa rammentava un testimonio che, presente a ciascun sospiro, esplora il cuore ed i pensieri, registra ogni lacrima per compensarla. Esulta l'empio nelle disoneste prosperità? Margherita il compiango, sapendo che altro giudice lo aspetta con altre bilance a rivedere le ragioni di chi soffre e di chi fa soffrire. Trovasi divisa da'suoi; forse mai più non li vedrà — mai più in questa vita; ma un'altra ce segue, per la quale tesorizza ogni istante

di patimenti.

E quali esempi le offre questa religione? Un Dio che veste le miserie ed il peccato altrui: viene tra'suoi, ed è ripudiato; benefica, e non trova che ingrati; sparge il vero, ed è calunniato, e la calunnia trionfa; un amico lo vende, gli altri lo abbandonano; un popolo, fra cui trascorse beneficando, lo grida a morte, e morte decreta una politica atroce mentre lo confessa innocente. Quanto lui chi soffri? Sei tu innocente? ma chi come lui? Patisci per la giustizia? ed egli era venuto in terra a portare la verità e la libertà vera. Egli pure sentiva tutte le umane affezioni: sulla tomba di Lazzaro pianse: s'indispetti alla durezza di cuore de'Giudei: anelò mangiare la pasqua co'suoi fratelli: gemette sui preveduti guai della patria: antivedendo la sua passione, venne tristo fino alla morte: pregò che quel calice gli fosse levato; quando ne sorbiva le ultime stille, si querelò col Padre che l'avesse abbandonato: — e spirò, e lasciava detto che, chi non togliesse la croce sua, non era degno di lui.

E sua Madre? quanto più grande, più innocente e santo ella conosceva il divin Figliuolo, tanto più acuto cottello le trapassò l'anima, dal povero tugurio dove appena aveva come ripararlo nascente; fin quando esangue se lo vide deporre fra le braccia. Il mondo la saluta regina dei dolori, donna de'tribolati. Come un amico partecipe delle umane angosce, la invocava Margherita nella semplicità del suo cuore: — Tu pure fosti madre; fosti tu pure calunniata: yedesti il Figliuol tuo in mano dei malvagi: o Maria, prega per me, prega per loro - V.

E recavasi fra le dita il rosario.

Era quel rosario, che Buonvicino pentito le aveva donato, augurandole che un giorno potesse da quello cavare consolazioni. Quel giorno è venuto, e vere consolazioni essa ne attinge. Bacia la crocetta di legno pendente a quello, la preme sul cuore, la stringe fra le mani giunte: - è il segno delle tribolazioni santificate dalla pazienza e dall'amore: e inginocchiata si da a ripetere la salutazione a Maria, e l'orazione insegnata da Cristo qual compendio di quanto dobbiamo sperare e domandargli. Allorchè ripeteva Perdona a noi come noi perdoniamo a chi ci offese, - arrestavasi per esaminare se davvero ella perdonasse: - santo precetto. ignorato o non inteso dalla superbia del secolo, ma che pone il colmo alla perfezione, nel tempo stesso che fa un dovere la serenità dell'amore: ed a cui volle Iddio aggiungere la sanzione maggiore, il perdono ch' Egli pure concederebbe a chi avesse perdonato.

Poi quando Margherita implorava da Maria che pregasse per lei adesso e nell'ora di sua morte, la materia prevaleva un tratto allo spirito, e le si affacciava alla mente quell'ora, tanto diversa da quanto lin là s'en immaginato. — Chi sa? forse qui, qui sepolta in un carcere, dovrò aspettare, pigro, tormentoso l'estremo momento: e quando giungerà, non amici che mi confortino; non un occhio che mostri compassionarmi; non una voce conosciuta, che dazli snasimi dell'agonia mi richiami un istante ancora alla vita; non una mano che risponda alle lente strette della mia. Guarderò intorno, nè incontrerò che visi incompassionevoli, e quelle persone che m'hanno fatto soffrire. E quando gli occhi miei più non vedranno, una mano straniera shadatamente me li chiuderà ...

Qui un pensiero più truce le soccorreva, un morire diverso, , subitaneo, violento — il patibolo, una folla indifferente spettatrice, un superbo che sorrida... Per tutta la persona un fremito le scorreva, e come se veramente avesse quelle immagini orrende sugli occhi, li copriva colle palme e « Maria, Maria † pregate per

me, adesso ed in quell'ora! >

Per onorare la Madonna, univa la sua preghiera a quella di tutti i fedeli, allorchè le squille invitavano a salutarla. E principalmente quando, la sera, parevano congedare i mortali dalle fatiche del giorno al riposo, rammemorando un altro riposo perpetuo, dove ci attendono coloro che prima di noi patirono esperarono quaggiti, Margherita suffragindo ai defunti, abbandonavasi nei pensieri del passato, ricordava coloro che avea veduti staccarsi dal mondo, pregava per una madre che aveva appena conosciuta, per un padre... Oh quanto sentiva di dovere a quel padre! quanto ora gliene tornerebbe soave un detto solo, una consolazione!

Poi le cadeva in mente che forse, tra i poveri morti, v'erano altre persone a lei più vicine, uno sposo, un figlio: — Chi sa se Luchino li risparmiò? Chi sa se già non m'aspettano nell'altro mondo? E sconsolavasi, e piangeva dirotto; finchè la speranza veniva a mormorarle nell'orecchio colla voce d'un angelo: — Sono vivi: li rivedrai ».

Ma quando?

Poichè a molte superstiziose osservazioni propende chi soffre, mille pronostici andava ella traendo dai più naturali fenomeni: un sogno era un presagio: — quando quel ragno avrà compita la sua tela, uscirò di qua entro: — conterò venti giorni, e a capo di questi verrà qualche novità: — il finire e il cominciare d'ogni mese, d'ogni nuova settimana, e il mutare delle stagioni, e i di foschi e i sereni davano appiglio alla ma-

lata immaginazione per chimerizzare, per temere, per confidarsi. Principalmente all'accostarsi delle solennità, le si serena la speranza che recliino la fine di lunghi tormenti, e ne valuta a giorni ed ore l'avvicinamento e giungono e passano. Allora un più giulivo dar delle campane, un più frequente brulicare di persone in abito adorno, la fanno ricorrere col pensiero ai riti onde la Chiesa festeggia que sacri anniversari; ai tempi quando, con una pace ineffabile, ella vi assisteva: un sacerdote apriva i tesori della parola, bandendo i precetti dell'amore, della mansuetudine, della pazienza: un inno più allegro de'pieni cori, un'armonia solenne degli organi, le diffondeva nell'anima una serenità, scono-

sciuta fra i godimenti del mondo.

Ma ora? Quei giorni in nulla sono differenti agli altri, se non quanto li rende più melanconici il paragone. Appoggiata la testa e intrecciate le dita ai rigidi cancelli di sua prigione, abbassa lo sguardo su quei tranquilli, che con lieta premura s'avviano al tempio, alla festa, quasi voglia indovinare chi sieno, di chi favellino. - Questi altri tornano liberamente alle case loro. - La casa I oh quante dolcezze sono compendiate un questo nome! e quanti tormenti per chi ne è staccato da violenta mano! Vedi la quella madre col bambolo suo: forse gli insegna le orazioni: forse gli dà un buon consiglio: un rimprovero affettuoso. Oh, anch'io una volta, aveva anch'io un fanciullo, che amava me quant' io lui, che mi chiamava madre. - O parola d' ineffabile espressionel Ed era così bello, così carezzevole, così innocente: gli angeli parevano gioire nel suo riso: i suoi baci mi facevano prelibare il paradiso. E sarebbe . cresciuto; soave consolazione della vita mia, di suo padre...Ah! forse nol vedrò più, più! Deh santa Vergine! liberatemi da queste pene: tornatemi a mio marito, a mio figlio, a casa mia.—La mia casa... la casa mial— Oh almeno fatemi contenta di questo: che una volta, una sola volta, io possa rivedere, abbracciare il mio bambino! »

In tal guisa la Margherlta strascinò i pigri giorni dell'estate, sola, abbandonata d'ogni conforto, se non quello che traeva dalla sua religione e dal tempo che

medica tutto.

Coloro frattanto per cui cagione essa pativa, saranno rimasti quieti e senza pensieri, ai comodi della vita, agli spassi. Deh come può uno godere un istante di tranquillità, quando sa che quest'istante è aggiunto alle angosce della sua vittima? Come può un giudice, non dico divertirsi e distrarsi, ma appena riposare, ove rifletta che ogni ritardo prolunga gli spasmodici dubbi d'un essere pensante, e delle tante persone che vivono della vita di lui? Penetrate nei fondi delle prigioni; interrogate l'animo di chi v'è rinchiuso, calcolatene non coll'orgoglio, ma colla virtù che sente, l'eternità dei giorni inoperosi, l'ambascia delle notti insonni; toccate quella fronte in cui bolle un pensiero d'uomo, quel cuore che palpita per una moglie in grazia sua desolata, pei figli rimasti senza pane, per un padre che la sua lontananza spinge nel sepolcro. Ed è uomo come voi; come voi segnato d'un sangue prezioso: come voi incamminato ad un avvenire, ove la prepotenza e l'oppressione staranno su diverse bilance. E forse è un innocente, che non aspetta altro se non il giudizio per trionfare nella sua virtù. E voi gli prolungate questi spasimi d'un'ora. d'un giorno? che dico? mesi ed anni il tenete fra gli squisiti tormenti dell'incertezza, che sarebbero troppi a punire il maggior delinquente? Oh riflettete....

Ma che? dipingendo il secolo decimoquarto, m'era uscito di mente ch'io vivo nel decimonono, quando la voce dei filosofi e della crescente verità abbastanza to-

narono a ciascuno i suoi doveri.

La giustizia d'allora, ignara de'pigri avvolgimenti moderni, anzi più spacciativa che nol comportasse la sicurezza dell'innocente, non avrebbe lasciato languire Margherita sì a lungo nell'aspettazione di un processo, quando non fosse stato una mira particolare di Luchino, che voleva punirla della virtù, trarla forse agli indegni suoi propositi, o giungere per suo mezzo ad aver in mano anche il Pusterla. Però un giorno, tornando d'avere corso lo sparviero, rientrava il Visconte dalla porta Romana: leste le guardie, 'dando fiato al corno, calarono il ponte levatojo: si disposero in ala di qua e di la, mentre egli passando in mezzo a loro, giunto ai piedi dell'arco, fece di berretto. e piegò la fronte fino

sulla chioma del cavallo innanzi all'effigie della Madonna scolpita sovra quella porta. Poi girando l'occhio a sinistra dove si lavorava la sua rocchietta, si risovvenne di colei che in quelle prigioni pativa; cioè si risovvenne che poteva farla patire d'avanzo.

 Elii, Grillincervello! disse sorridendo al buffone, inseparabile suo compagno: Ti ricorda della bella

- dama che tempo fa ti mostrai su quel terrazzo alla
   Balla, e tu mi dicesti...
   Che la non è biada pe'tuoi denti » interruppe
- lo sguajato.

   Sai tu dov'ella sia? richiese il principe.

— Sai til dov ena sia 7 richiese il principe — In gabbia: lo so .

- In gabbia: 10 sc

- Dunque? .

— Mh! badate (ripigliava il buffone) che il dunque non sia precipitato. Quante volte io vedo sul

 vostro piattello un ghiotto boccone che mi tocca l'ugola, dite per questo ch'io possa bagnarmene il dente!

· Gli è di grazia se ne sento l'odore ».

Sogghigno Luchino e — Va, buffone; e di'al carceriere che passi alla nostra Corte ...

In quei tempi non si stava tanto sul sottile delle convenienze; e persone di Corte erano, come l'astrologo ed il buffone, così il carceriere ed il boja; i quali poi, nella raffinatezza successiva, non dovettero ricevere gli ordini nè presentare la relazione ai grandi, se non per una infinita scala d'intermediarj: tutto avantaggio della verità e della tenerezza di cuore.

Non paja dunque sconveniente che il carceriere si presenti in petto e in persona a Luclino; nè di conseguenza, che noi ci fermiamo un tratto a fare conoscenza con quello che da tanto tempo era unico compagno della nostra Margherita.

La giustizia non si faceva — allora — coscienza di collocare presso al cuore delle sue vittime l'indivisibile tormento d'un uomo, scelto tra la feccia più ineducata della società onde esercitare quest'ultimo grado della tirannia, che, appunto per essere l'ultimo, pesa più grave come più immediato: e perchè chi lo occupa vuole sopra i suoi dipendenti vendicarsi delle umiliazioni che soffre dai superiori, e si attribuirebbe a colpa

la pietà, se pietà mai fotesse germogliare in gente che s'induce a guadagnar un pane sui martiri altrui. — Dico allora; quando la malata e pietosa fantasia di Silvio non aveva ancora creato di pianta lo Schiller e la Zanze.

Il custode della Margherita, a vederlo, era un coso lungo, lonzo e badiale, colla pelle tutta chiazzata e a mascherizzi; occhi guerci e suffornati in archi di ciglia setolose; capelli rossastri spartiti in sulla fronte, e tirati giù come una cornice barocca attorno a quel poco di viso che lasciava discoperto una folta e sudicia barbaccia, da mettere nausea e spavento. Nasceva egli dalla valle d'Imagna nel bergamasco; ed i suoi buoni compatrioti supplivano allora, come anche oggidì, alla scarsezza del terreno col lavorare al tornio l'acero ed il faggio delle loro selve in palle, mestole, taglieri, truogoli, zipoli e siffatti, che poi scendono a spacciare a Bergamo od a Milano. Anche egli era stato dirizzato su quell'arte del mestolajo, come suo padre e suo avo. e il padre e l'avo del suo avo; ma diverso in tutto da loro, sin da giovinetto gli era stato mutato il proprio nome di Macaruffo in quel di Lasagnone, perchè non sapeva piegare la schiena, e la poca fatica gli era una sanità. Cambiò mestiere più volte, ma senza trovare mai basto che gli entrasse; e dicendosela assai meglio colle mezzine che collo scalpello e col tornio. stavasi tutta la giornata indarno, mangiando il pane a tradimento. Accoppiando così l'abborrimento al lavoro colla insofferenza della povertà e colla leccornìa più triviale, avrebbe rinnovato il misfatto di Giuda per buscare danaro e golerie col minor lavoro. La sua gioventù fu infamata di sozze e vili cattività fra'suoi valligiani, i quali solevano dire che esso contraffaceva a tutti i comandamenti di Dio, eccetto quello del non lavorare la festa. Sperando che questa dovesse rimettergli il senno, gli diedero moglie: ma un bel giorno e'la pianto, con un figliuolo in braccio ed un altro nel ventre. a buscarsi il tozzo come potesse, od a basir di fame; egli calossi alla pianura, e mescolatosi ai Giorgi, si buttò alla strada. Neppure tanto coraggioso per riuscir bene nella scelleraggine, poco andò che il capitano Lucio se l'ebbe nelle branche.

Ma questa, come soleva egli dire, fu la sua fortuna. Perocchè facendo il rapportatore degli antichi suoi camerata e de' malandrini che gli erano dati compagni nella prigione, acquistò tanta grazia, presso il capitano della giustizia, che tolto di là, mercè due sode braccia, un muso duro e un cuore più duro ancora. fu destinato prima per aguzzino, poi per carceriere nella torretta di porta Romana, Superbo coi sofferenti perchè vile coi superiori, sapeva che col cesso è coi modi avrebbe sgomentato quelli, mentre a questi per nessuna cosa del mondo avrebbe osato dire un no.

Nei primi giorni che Margherita si trovò nella costui balia, per procurarsi quelle prime necessità che il suo stato portava, ella dovette cedergli a poco a poco ogni superfluo che le fosse rimasto addosso; nè esso le concedette requie, finchè non la cbbe ridotta al più positivo ed indispensabile vestire. Colla sommessione dell'agnello che lambisce la mano di colui che lo scanna, essa gli parlava: ma quello, burbero sempre, uggiato, stizzoso rispondeva, la proverbiava, sghignazzava. Gli ragionò di compassione; nè tampoco il nome ne conosceva: gli ragionò di Dio; sapea che v'era, gli recitava per abitudine le devozioni da sua madre insegnategli. ina non andava più in là, e nemmanco figuravasi che questa credenza dovesse modificare le sue azioni e tauto meno fargli tradire l'obbligo del suo mestiero, che credeva quello d'essere spietato.

Per quanto deva patirne la storica dignità, non voglio tacere questa circostanza minutissima. Una volta (fu sui primi di maggio) Lasagnone entrò nel carcere di lei con una bella rosa fra l'orecchio e la tempia. Un fiore, quel fresco colorito, quella rugiadosa fragranza, dovettero suscitare mille care idee nella Margherita, che mossa da innocente desiderio, con affettuosa commozione additando la rosa, disse al carceriere - Do-

natela a me ».

- Ah si? - La vi piace, eh? > rispose il villanzone: levò fra le dita la rosa, la annusò sgarbatamente, mostrò porgerla alla meschina; poi ritirandola di tratto e sfogliatala, la getto per la finestra; e sghignazzando come d'un lepido fatto, se n'andò.

Che caso da nulla, non è vero? finalmente non si trattava di pane, non d'altra necessità: eppure che volete? alla Margherita fece tanto colpo, e tanto se ne ricordò, che, quando una volta pote sfogarsi con un confidente, gli ripetè questo a preferenza di cento altri torti.

— Lesto, lesto, Lasagnone, che ti chiama il mio padrone »; intonò Grillincervello, sporgendo la testa rasa da un finestruolo, in cima al lungo corridojo delle prigioni, e ritraendola presto e fuggendo, come fa un lupo dal luogo dove altre volte restò preso alla tagliuola.

- Me? » domandò Macaruffo tra meravigliato e pauroso: ma non ricevendo risposta, fretta fretta gettò via un suo abituale saltambarco sdrucito e bisunto, infilò un cappotto marrone alquanto migliore, si tirò sulle orecchie un berretto rosso, diede una girata a tutte le prigioni, se fossero bene assicurati i chiavacci; e messosi in cintura a sinistra un grosso coltellaccio, a destra il mazzo delle chiavi, uscì frettoloso. Passò davanti a San Nazaro, lasciò a destra il lago artificiale presso al luogo ove ora sorge l'ospedale, e di cui serba memoria la via di postaghetto, e venne a San Giovanni. in Conca. Fin qui stendevasi il palazzo, o piuttosto l'aggregato dei palazzi de Visconti; e Luchino stava continuandone la fabbrica con quattro gran torri ai canti, e dentro ogni migliore comodità. Nel tornare, quivi era scavalcato il principe, dato un'occhiata alle costruzioni, censurato, lodato, ordinato, come deve far un padrone: quindi per un ponte coperto, largo dieci e più braccia, e che scavalcava i tetti, era venuto fino alla Corte ed entrato nelle splendide sale.

Poco tardò a sopraggiungere Macaruffo, e lasciandosi dietro tutti quelli che non avevano se non da esporre al principe i loro bisogni o da domandargli giustizia, fu introdotto da Grillincervello, il quale, con un fare tra goffo e maligno, scotendo i sonagliuzzi, imitava il rovistio delle chiavi che tintinnivano ad ogni passo del montanaro. E poichè questi col berretto in mano, rannicchiato presso allo stipite della porta, faceva grandi inchini, grande strisciar di piedi, il butfone sorbottandlo gti dieva: — Bada, frusto villano, che non mi

\* stracci il tappeto: vien di Damasco, e me lo paglie-

resti con altrettanto della tua pelle ...

Luchino senza guardare in viso al carceriere, domandò:

- Che fa la signora Margherita Pusterla?

- Oli . . . . magnifico . . . . serenissimo . . . . Oli signor · principe! la sta da papa » rispondeva l'altro. « Nes-« suno che le torca un capello. Non trae mai fiato di

· lamento. E poi le domandi, e sentirà ».

- Ma di me che dice? » richiese il Visconti.

- Dice... cioè...oh serenissimo, oh magnifico... e seguitava questa litania, non tanto per adulazione. quanto perchè non sapeva che cosa rispondere: onde contraeva la fronte, e fissava due occhi stupidamente contemplativi in faccia al padrone, come per leggervi se dovea rispondere che lo bestemmiasse, ovvero che lo benedicesse. Ma leggere sul freddo ed impassibile viso di Luchino, era impresa difficile anche ad occhi molto più aguzzi de'costui, laonde imbarazzato egli cagliava. Se non che lo trasse di pena Grillincervello dicendo: - Su, parla: che? hai tu veduto il lupo? Scommetto

· la mia marotta d'argento ch'essa ne ragiona col

« mele sulle labbra: n'è vero? »

- Appunto » parlava il carceriere: « non sa finire « di lodar la sua magnificenza, che le ha dato sì vi-« stoso alloggio....»

- E sicuro dai ladri · interrompeva il buffone.

- E che la fa trattare come nè anche a casa sua . Qui il Bergamasco taceva, seguitando a confermare

l'asserito cogli atti del viso e con premer la mano sul netto, e Grillincervello saltava su: - Non lo sapeva io? « Padrone, tu puoi quando che sia licenziare il tuo

« Andalon del Nero, e nominare me per astrologo se-renissimo. Egli pronostica dalle stelle, io dal mio

« barbone, che più gliene appoggio di sodee più mi « corre a leccar la mano ».

Luchino fece un moto delle labbra che somigliava ad un sorriso: poi voltosi al carceriere — Da qui innanzi però « trattala meglio, ed ogni mezzodi vieni a levare dalla · nostra cucina un piatto da recarle . Poi al tempo stesso che, alzando la mano, gli accennava d'andarsene; soggiunse: - E le dirai che il principe si ricorda di lei ». — Carità pelosa » mormorò il buffone. Il careciero spalaneava tanto d'occhi, corrugava la fronte, rotondava la bocca dalla meraviglia, e pensava fra sè:
— Trattar bene un prigioniero! ch' e' voglia morire? » Poi moltiplicando le riverenze profonde fino a terra, dava indietro per uscire a modo-dei gamberi, allorche Grillincervello, dopo un sonoro shignazzare, ghermitolo per un braccio, e col dito dell'altra mano accennandolo a Luclino, disse: — Lasagnone meriterebbe il suo nome in superlativo se di quel piatto non un-

• Il suo nome in superlativo se di quel piatto non ungesse la sua golaccia, ed a voi non desse ad intendere che madonna ne viene grassa, e che ve ne sa gran mercè ».

- Potrebbe fargli (ripigliò con fiera ilarità il Visconti,) potrebbe fargli il pro che ha fatto jeri la lepre a quell'altro.

Bisogna sapere che il giorno innanzi era stato colto uno sciagurato, il quale aveva avuto l'imperdonable ardimento di uccidere un lepratto: ed il principe freddamente aveva sentenziato che il delinquente mangiasse quella bestia così cruda, con ossa e pelle e tutto, come dovette fare, e in conseguenza crepare.

Grillincervello intese l'allusione, ed esclamando: — Dio salvi i cani da tali bocconi! - accompagnò con un calcio Macaruffo, il quale tra i denti augurava che il desinare diventasse tanto tossico al linguacciuto beffardo, perchè gli avesse sturbato il disegno che avea gli fatto sopra la vivanda della cucina principesca.

# CAPITOLO XII.

### Peggioramento.

Il giorno dappoi, all'ora che Lasagnone soleva portare alla Margherita una pagnotta, una scodella di zuppa ed una brocca d'acqua, le comparve dinanzi con un volto più mansueto, a somiglianza d'un orso quando fa cerimonie. Obbediva egli così a colui, al quale egualmente avrebbe obbedito se gli avesse comandato - Lasciala consumare di fame ». E poichè le ebbe deposto per terra il vaso dell'acqua e accomodata dinanzi la scarsa prebenda, a guisa di chi vuol mettere altrui in sapore di cosa inaspettata, diceva: - Oui poi, qui ci « ho un lacchezzo per vossignoria »; nel mentre che pian pianino, sto per dire con devozione, veniva rialzando i lembi d'un tovagliuolo, di sotto al quale comparve un fragrante manicaretto. Tirò il fiato per le narici colui, come un segugio che fiuti il sito del salvatico, e mettendosi la mano sul cuore, esclamò: - Oh buono! · poi deponendolo avanti alla sventurata, che a quei garbi così insoliti e così goffi, a quella voce così stranamente indolcita, così forzatamente cortese. apriva la fisonomia ad un malinconico sorriso — Questo (le soggiunse) glielo manda l'illustrissimo signor Lu-« chino, padrone nostro e di tutto Milano: e dice che · glielo manderà tutti i giorni, dice; e che vuole sia · trattata sempre da par sua; e dice che si ricorda

 di lei ».
 Questo cambiamento in meglio recò tutt'altro che conforto alla Margherita. Come succede al giusto conculcato dal prepotente, ella sentivasi di gran tratto superiore al suo nemico; e a guisa d'una molla d'acciajo.

più era calcata, più con vigore rimbalzava. Oggi però che ne riceveva una cortesia, e pur troppo non poteva recarsi a crederla generata da pietà o dalla cognizione dell'innocenza sua, ma dovervisi celare qualche insidia, oggi le si apriva dinanzi all'immaginazione un'altra serie di patimenti; altri martiri nuovi che le sovrastavano. Quindi, allorchè il carceriere le fissava gli occhi sbiechi in faccia, aspettando di vederla tripudiare dall'allegrezza, un profondo sospiro mandò ella invece dal petto, e sollevando lo sguardo gonfio di lagrime al cielo, esclamò: - A voi mi raccomando ».

Era corso il suo pensiero alla madre del bell' Amore: a lei si era votata contro i preveduti assalti. Si ricordò quando, bambina, le insegnavano ad offrire un fiore a Maria Vergine coll'astenersi, in certi giorni più devoti, da qualche vivanda che le facesse gola; buon avviamento a quelle abnegazioni, che in troppo più gravi cose, deve poi nella vita fare per forza chi non vi si abituò per virtù. Anche allora dunque voltasi Margherita a Macaruffo, e colla destra lievemente respingendo il tagliere ch'ei le sporgeva - No (disse) no. Vedete? « coteste delicatezze a me non s'addicono. Per reggere « la vita n' ho assai di questo pane e di questa zuppa. « Trovate di grazia un poveretto - qualche infermo

· che conosciate più bisognoso, dategli cotesto piatto, « e raccomandategli che preghi per me ».

- Come? non lo vuole? > esclamava il carceriero fuor di sè tra per lo stupore e per la fiducia di farne suo pro: e colla più tepida insistenza che ingegnavasi di far apparire sincera, ripeteva: - Senta, senta! » e annusava la pietanza, e l'avanzava verso di lei: « senta « fragranza! È un pasticcino di beccafichi da serbatojo, tutti sugna. Ah buono l un boccone da tornar il gusto

« a un morto ».

- Tanto meglio « replicava Margherita: « quel po-« veretto lo mangerà più volontieri ».

mendo un'aria seria e contrita: « il signor principo · ha ordinato di darlo a lei, proprio a lei, o sareb-

· bero guai. M' ha fatto una minaccia, che ... il Signore

· me ne scampi! »

 Il principe non lo saprà. Io l'ho per accettato: · fate conto che l'abbia goduto io; e destinatelo, vi

« prego, all'uso che vi ho detto ».

- Deh che buon principe, eh? » soggiungeva Macaruffo, pur collo sguardo incantato sopra la vivanda. « Ella può veramente chiamarsi fortunata d'essere nelle « sue mani. Pare fino che abbia compassione di lei ».

La Margherita chinava la testa, e colni segnitava:

- Dunque darlo proprio ad un pitocco?

- Si: e che preghi per coloro che soffrono, ed anche per coloro che fanno soffrire ».

 Buon pranzo a vossignoria » esclamò Macaruffo. traendosi il berretto con un'insolita gratitudine; tirossi dietro l'uscio, se n'andò contento che non gli parea vero; e non era disceso da metà la scala, che si sedette, e postosi quel leccume sovra le gambe incrociate, si diede ad ingojarlo con avidità, nell'estasi di tutta la sua ingordigia lamentandosi che fosse poco, e leccandosi le dita, le labbra, i barbigi, il piatto, invidiando quasi all'aria gli effluvi che gliene avea rapiti.

Il giorno da poi narrò alla meschina d'averlo dato ad un mendicante - Se l'avesse veduto! sciancato,

 lebbroso, che non lo guarirebbe l'arcivescovo il di delle « palme ('); non poteva reggersi sulle gambe, e ogni

· po'ch'io tardassi, e'cascava certamente di pura fame, · Con che gola ricevette il suo dono! Aveva ad essere

« qualche cosa di ghiotto, io credo: bocconi di quella

 fatta non ne pappano nemmeno loro i pitocchi. Fu certo la sua vità. E sa? egli ha mandato una furia

« di benedizioni addosso a lei, a'suoi vivi ed a'suoi morti ».

Era questo uno di quegli esordi per insimuationem, che in retorica c'insegnavano: giacché alla conchiusione di esso, discopri e le presento un altro intingolo che, giusta il comando, egli era stato a prendere dalla cucina di Corte.

- Bene » disse la Margherita: « lodato il Signore che, anche in questo stato, mi presenta il modo di ajutare

<sup>(\*)</sup> In quel giorno l'arcivescovo, tornando dalla processione a San Lorenzo, lavava un lebbroso in Carrobbio,

i miei poveri fratelli! Ed oggi abbiate la compiacenza

· di fare altrettanto con quest'altro ».

 Come? anche oggi? saltò su il carceriere, fingendo meraviglia di quel che già aveva per lo meno sperato.

- Si» ripetè la signora: « anche oggi».

E anche domani? »

- Anche domani, e così l'altro, e finche me ne

« manderanno ».

 Ma (replicava il ghiotto), se egli, il signor principe, le domandasse, che cosa gli risponderà? Non vorrei che credesse...

- Gli dirò che l'ho sempre ricevuto ».

- E che lo ringrazia, n'è vero?

Così tutto a pasto usci il leccardo, cantarellando som-

messamente, - Di peggio non capiti».

Ma domandandole che cosa avrebbe risposto al principe interrogata, egli aveva fatto rabbrividire Margherita, la quale presentiva che dovrebbe trovarsi faccia a faccia col suo persecutore. Nè quella panra tardò a verificarsi. Pochi giorni dopo, Luchino, girando da quelle parti con un codazzo di soldataglia e di cortigiani, si volse di tratto al suo buffone, dicendogli: — Grillincervello vogliamo noi far una visita a madonna Pusterla?

— Questa volta non ci sarà pericolo che madonna

colei la troviate partita rispose il buffone.

Rinfrescavano queste parole al principe una memoria spiacevole se altra mai, onde a guisa d'un mastino traditore, che repente si volge a morsicare la mano da cui lasciavasi quietamente palpeggiare, digrignò i deui stizzito, e vibrò la mazza contro il motteggiatore insolente, il quale fu destro a schivarne il colpo, e cacciandosi fra la turba esclamava guajolando: — S'e'mi coglieva, poveri i grilli del mio cervello!» Poi Luchino toccò di sprone il cavallo, e s'avviò allà rocchetta. Al suo venire, si cala il ponte, guardie gridano, guardie accorrono, un ossequio universale, un pendere attenti da ogni suo cenno — e tutto questo perchè? perchè egii ha nome il padrone ...

Gonfio di tanti omaggi, ebbro dell'universale obbedienza, della vigliaccheria universale, entra, scavalca verso un appartamento che egli avea fatto allestire onde in ogni caso potervisi, come in luogo più sicuro, riparare da una prima furiata del popolo: e lasciata nell'anticamera la comitiva, come fu in una stanza interna, mentre un paggio gli sifibbiava l'armadura, ordinò al .

carceriere che portasse colà Margherita.

Lesto Macaruffo fece sonare un mazzo di chiavi; ortibile armonia, onde tutta si risenti la nostra infelice, tanto più quando in quell'ora straordinaria l'intese drizzarsi verso la sua prigione ed aprirla. In fatto egli schiuse, e con un ghigno di maliziosa petulanza sporgendosi mezzo in quella camera, le disse: — Buone «nuove, signora, buone nuove: l'illustrissimo signor principe è di là che l'aspetta».

Chi avesse detto a Margherita — Sei condannata a morte » non le avrebbe dato nel sangue una mano così gelata, come annunziandole che dovea trovarsi testa testa con quel cativo. Impallidì, sentiasi venir meno; talchè le convenne appoggiarsi ad una seggiola; sudo, gelò, poi gettatasi ginocchione, pregò fervidamente. La interruppe il carceriero, con un — Andiamo;

elesta, chè il suo tempo è prezioso».

Ella rincorata si alzò, è ripetendo — Andiamo » s'avviò: mentre Macaruffo le teneva dietro replicandole:
— La si ricordi che le pietanze io gliele ho portate:
— e se non le volle, colpa sua; — e che le no detto che il principe si ricorda di lei; — e che l'ho trattata « sempre come va...»

La "aspettava Luchino in un salotto, assiso in un seggiolone ad intagli dorati, coperto di damasco: avea deposto la corazza, l'elmo e gli schimieri, ed incrociando le gambe, appoggiava ad uno dei bracciuoli il gomito sinistro, e al dosso della mano la guancia. Due vivissimi occhi scintillavano in un viso di maschia bellezza, quale tutti l'avevano i Visconti, un viso su cui la virilità aveva reso stabile qualche ruga, disegnatavi prima dall'orgoglio e dal dispetto. Ricca capellatura gli scendeva inanellata dal capo scoperto sovra le larghe spalle; e fissato alla porta, lasciava trapelare sul volto una mistura di turpi speranze e di contenta vendetta.

Margherita gli comparve dinanzi in un vestito bruno,

dimesso e trito; ma nelle pieghe di quello e nell'acconciatura del capo si rivelavano ancora le graziose abitudini della donna elegante, la quale un tempo, dalle labbra di chiunque la vedesse, strappara un grido di ammirazione. Da quel tempo, oh come era mutata t eppure fra tanti segni di patimento compariva ancora troppo più bella, che non avrebbe essa desiderato per isfuggire alle malnate voglie del suo tiranno. Ma più bella ancora la rendeva quell'aspetto di superiorità che la fronte dell'innocente conserva, allorquando, per le non rare combinazioni sociali, si trova chiamato a giustificare la propria virtù innanzi all'iniquità prevalente; superiorità così sublime, che un savio disse, essere lo spettacolo più meravicipos agli occhi degli Dei.

Pojchè all' nomo abituato nelle negnizie poco costa una nuova, Luchino stava aspettandola colla indolente attenzione onde l'uccellatore attende la preda al paretaio, Forse, erudito com'era, gli veniva in mente quell'imperadore romano che, carezzando la testa d'una sua amata, le diceva: - Mi piaci tanto più, perchè penso che con una parola posso fartela balzare a'piedi ». Vero è che nell'animo suo non avea fatto disegno di usare violenza con essa: dirò più retto, non aveva pensato che dovesse tornarne bisogno. L'anima abjetta crede gli altri somiglianti a sè. Luchino ne'volubili suoi capricel, rado o non mai aveva (miseri tempi!) trovato la bellezza resistente alle lusinghe dell'oro, della vanità, del potere. Come credere che l'avrebbe fatto questa? questa a cui i passati patimenti doveano aver fatto chiaro da chi pendesse ogni sua fortuna: come un cenno di lui potesse ridurla infelicissima, o sollevarla a primeggiare nella Corte fra le sue eguali, e tornarla, che è più, al marito, al figlio, che importa se contaminata? - Il temere di essi, lo sperare in essi, il vivere per essi è pure l'unico sentimento che nei sudditi suppongono i tiranni, e che credono bastante a frenar sino ilpensiero; che dico? a farli sino amare. Quindi cortese salutò la tribolata, e - In quanto diverso stato io vi « riveggo, madonna ».

- In quello (rispose Margherita) in cui piacque alla

« vostra serenità di ridurmi ».

- Ecco! , esclamava Luchino, rizzando il capo e battendo della palma sul braccinolo della sedia, « Ecco! già sulle prime una parola schifa e superba. I casi dunque non v'avranno rintuzzato cotesto orgoglio? Perchè non riconoscere piuttosto i vostri errori? perchè

non dire, Sono nello stato ove mi trassero le mie · follie - e le altrui? »

- Principe, ripigliava la signora con una dignità

accorata: « vi prego a ricordare che non fui per anco giudicata; e che il giudizio potrà mostrare come a torto mi si appongano delitti che ignoro. La sicurezza della mia fronte dovrebbe del resto attestarvi della mia innocenza ».

Sogghignò egli col freddo e crudele orgoglio, che suole il potente ribaldo al nome di virtù, e - La si-

curezza (soggiunse) l'ostenta anche il ladrone, reo del sangue di molti. Non ho veduto mai un ri-

 belle che sulle prime non abbia in ogni atto mostrata · quell'innocenza, che poi alle prove scomparve. Ben

· forti ragioni, o signora, ben forti devono essere quelle che m'indussero a trarre qui una persona, che voi

« sanete se io stimo.... se amo ».

E sorgendo, le si avvicinava con aria di procace dimestichezza: essa dava indietro taciturna e sospirosa, Come feriscano al vivo le proteste d'amore fatteci da colui che ci perseguita, neppure al mio più atroce nemico augurerei di sperimentarlo. - Ma voi (continuava Luchino) come rispondeste

· alle prove del mio affetto? Alterigia, fastidiosi dispregi e e scherni, e dietro a questi, facile passaggio, congiure, tradimenti. Or chi siete voi da volervi alzare contro il vostro padrone? Miserabili! egli soffia, e vi fa c polvere ..

Così ora placido, ora severo egli veniva da varie bande tentando l'animo di essa, che sempre dignitosa ne riprovava gli argomenti, lasciava sfogare le sue escandescenze; aveva ragione e gli chiedeva perdono, mentre egli la ingiuriava e chiamavasi offeso: - vicenda tanto consucta ne'fasti della povera umanità. Sovrattutto poneva essa ogni studio a sviare, a troncare un discorso ch'egli pur sempre rappicca a, il discorso d'amore: e poiché Luchino insisteva, essa gli disse: — Ma se è vero, o principe, che m'amate, perchè non inclinarvi alla pregliera mia, la prima e forse l'ultima ch'io vi faccia? Salvate il mio sposo, salvate mio figlio! E gettatasegli ai piedi, gli abbraciava le ginocchia, con tutta l'eloquenza d'una bellezza innocente ed infelice ripetendo — Salvateli! s

Si » rispondeva egli: « sta in voi, voi ne sapete
 il modo. Meno orgoglio da parte vostra, ed io li salvo,

« ve li rendo » .

Il timore che i suoi cari fossero già caduti vittima del nemico, aveva sempre straziato quella meschina. Non saprei accertare se con arte e per meditazione le fosse uscita quella pregliiera, onde scoprire la verità: ma dalla risposta veniva rassicurata che erano vivi; onde tripudiando nel cuore, e non celando di fuori l'interna gioja — Che ? (esclamava) vivono dunque « tuttora? O principe, o signore! rendetemeli; sono in « nocenti... io sola sono rea: me punite, me: ma loro». Oh signore! ve ne prego col calore onde in punto

di morte voi pregherete Dio a perdonarvi... Deh....
concedetemi ch'io li veda: una volta sola vederli, poi

· fate di me lo strazio che vi piace ».

Era venuto per tormentarla, e l' aveva controvoglia consolata: avea fatto conto sullo scoraggiamento di essa, e senza accorgersi le era stato egli medesimo cagione di sorger d'animo, di esaltarsi. Di ciò non poco s'inquietava Luchino; e come succede a chi incontra inaspettati impacci, viepiù si avviluppava quanto ingegnavasi d' uscirne, e perdeva dell'abituale sua freddezza; ora volendo farsi un merito di questa involontaria rivelazione, ora procurando strapparle la speranza ond'ella si lasciava lusingare: E — Non dubitate no (ripgiliava esso) li vedrete, oh li vedrete, e ve ne rincrescerà. Dovunque siensi trafugati, non tarderò a raggiungerli. « Allora....)

— Trafugati? come? sono dunque sfuggiti? • esclamava la donna quasi fuori di sè dalla insperata consolazione. • Dunque non sono in vostro potere? Non in poter vostro, e vivil Oh giojal • Sorgeva, alzava al cielo e mani, e sulla faccia lacrimosa scintillava un raggio

d'incffabile contentezza. — Gran Dio \* ripigliava: «ti «ringrazio! lo mi lamentava che tu m'avessi dimenti-cata nel fondo delle sciagure, « non era: no, non «m'avevi abbandonata. Che mi fanno ora i martirj « O principe, più non mi lagno, più: soffirio che spassimi volete; tacerò: raddoppiate pure, raffinate i tormenti miei; se essi sono salvi, più non mi cale della mia vita.

Colla gioja di essa cresceva il furoro del tiranno. indispettito dell'aver rivelato una cosa che non sapeva da lei ignorata, del vedersi messa a nudo e rinacciata così la sua ingiustizia, nè altro sperarsi da lui, se non un esacerbamento di castigo. Ora dunque raddoppiava le minacce, ora tentava profittare del turbamento di tei per gl'indegni suoi intenti: ma se ella aveva resistito prima a lusinghe ed a paure, pensate ora che sapeva vivi e liberi i suoi cari, ora che si teneva dall'ira di lui sicura, poichè n'erano sicuri gli oggetti per cui palpitava.

Accorciamo ai lettori l'ansietà di quel colloquio, più facile ad immaginare che onesto a riferirsi, e basti il

conchiudere che la Margherita trionfò.

— Trema! tu non săi fin dove possa giungere la · mia vendetta! » furono le ultime parole che le gridò dietro l'iracondo, mentre ella sollevando gli occhi, ridenti di quella illibata serenità che è un raggio di cielo sul volto della virtù campata da grave pericolo, ringraziando

Iddio, s'avviava alla sua prigione.

Luchino, sbuffante, scalpifando, digrignando i denti e mordendo le dita, passeggio alcun tempo di su, di giù pel salotto; indi riprese le armi, usci buzzo, taciturno, agitato; passò senza far motto nè cenno tra icortigiani, che inchinandosegli, tentavansi un l'altro col gomito, ed ammiccavansi malignamente. Come fu sul pianerottolo della scala, ecco farsegli incontro l'impertiente Grillinceryello, e presentargli una pezzuola, dicendogli: — Perchè vi forbiate la barba »

L'insulto era pungente, il momento scelto male, e la baja tornò sul capo del beffardo: giacchè Luchino d'un calcio il balzò fino al fondo della scala, onde su si mal concio, che per tutta la vita elebe ad andare sciancato. I cortigiani, la famiglia, che tutti gli volevano il peggior male del mondo in grazia di quella lingua, onde per dritto e per traverso scornacchiava ognuno, accennavansi un coll'altro, e gonfiando le gote, e a fatica reprimendo gli scrosci delle risa, si dicevano sottovoce: — Ve' ve': e' rotola come un battuffolo. « Questa è lezione col sale e col pepel » Alcuno anche più caritatevole tentava aizzargli contro i cani, e passando dappresso a lui che sanguinava dal capo rotto, e sdolorava delle peste membra, gli sgrignava sul viso, ripetendogli a mezza voce: — Ben ti sta, malignaccio! »

Quindi tacitamente s'avviavano dietro a Luchino che, montato a cavallo, si cacciò di carriera verso il palazzo. Non era amore che lo martellasse - poteva mai tale sentimento pigliar vigore in un'anima logorata dalle voluttà? Era corso di piacere in piacere, sfiorando quel che di bello gli occorreva sulla perversa sua via: se costei resisteva, che doveva importarne a lui? Cento altre il potrebbero compensare. Ma d'altra parte, ebbro d'orgogliosa ambizione, aveva veduto i signorotti d'Italia cercarlo amico o paventarlo nemico; avea veduto umiliarglisi davanti quelli che, mentre durava in condizione privata, lo soperchiavano; avea veduto (quel che più valutava) inchinarsegli certi cittadini, gran vantatori delle patrie libertà; all'intorno tutto pendeva da un suo cenno; ed ora una donna, una sua prigioniera osava resistergli, insultarlo: - perchè nel vocabolario dei tiranni chiamasi insulto il protestare contro le loro iniquità. Di ciò l'amor suo proprio non sapeva darsi pace, e si rodeva entro; e il ciglio corrugato, e l'aggrondatura della fronte davano spia dell'animo esagitato. La gente, che lo vedeva venir via per le strade a spron battuto, con dietro la turba e la famiglia, salvavansi a precipizio; e se alcuno gli alzava gli occhi in volto, avvertendo. quell'iroso cipiglio, esclamava: - Acqua grossa oggi ? e facendo di berretto, tirava muro muro.

Non ebbe questa precauzione un fanciullo di forse dicci anni, il quale era stato messo da'suoi genitori sull'uscio di via con un canestrino di ciliege primaticcie, per offrirle al principe, sperandone, come altre volle gli era successo, una buona mancia. Attento ad obbedire, senza più altro guardare, il garzone si postò in mezzo alla strada, con un ginocchio a terra e il canestro sovra il capo; ma quando Luchino se n'accòrse, fe un cenno ai mastini, suoi fedeli compagni, e questi gettatisi-sui mal capitato, l'addentarono, lo pestarono, senza che nessuno, nemmanco i parenti, ardissero di dare il ben gti sta a quegli animali.

gn sta a quegu animan.

Arrivato poi al palazzo, Luchino smontò senza far parola: sall, stette un poco da solo; chiamò quindi il cancelliere, come-per distrarsi dalle proprie cure collo spacciare gli affari altrui, e chiese che l'informasse. Prese questi alcune pergamene, e scorrendole coll'occlito — Qui (diceva) il castellano di Robecco, avvisa che fu colto un pastore, il quale tagliava un palo nei «boschi di vostra serentià».

- Segargli le mani » diceva Luchino.

Il segretario inchinavasi, e proseguiva. — Nel borgo d'Abbiagrasso, dove è la villa della magnificenza e vostra, alloggiò un pellegrino proveniente di Toscana: e s'è scoperto qualche caso di peste ».

- S'abbruci l'albergo, il pellegrino, gli ospiti e tutto »

rispondeva Luchino.

Scrive da Lecco il connestabile Sfolcada Melik, come uno de'suoi soldati rubò la marra ad un bifolco.

- S'impicchi colla marra a canto ».

- Fu fatto così appunto, ed al villano pagata la marra. Ma costui, la notte andò a levar via dalla forca quell'arnese.

- Ebbene, s'appenda anch'esso alla forca medesima,

e la marra tra loro due ».

— Sarà obbedita. Qui poi c'è una lettera di Ramengo da Casale.....

- Ramengo? e donde? • l'interruppe Luchino con premura.

Da Pisa, sul punto d'imbarcarsi: e scrive in cifra
 che ha fiutato, dice, il coviglio della preda che vo-

« stra serenità intende, e fra breve confida di conse-« gnargliela » .

— Si? bene, bene! approposito davvero » esclamo Luchino battendo palma a palma come per applaudire a sè stesso, e con un riso di selvaggia consolazione.

 Ma (ripigliava il segretario) esso Ramengo, oltre gli auguri e baciamani di formalità, fa a vostra serenità una domanda.

— Una domanda? che? non è mai sazio? Genia in
(fame di cotesti spioni! non basta la confidenza che se

ne mostra? Feccia vilissima, che si schiverebbe fino

di toccar col piede, se non tornasse necessaria a te
ner in dovere cert'altri. Ma cosa vuole? Dite su ,

suliamo ...

Egli rammenta che, a chi consegna un bandito,
 il capo 157 degli statuti di Milano concede di poter

« liberare un altro da qualunque.... »

Che viene ora a metter in mezzo gli statuti? La
 legge son io. Ma in somma cosa vuole, cosa chiede?
 Implora che la vostra serenità conceda, senza re-

« strizione, impunità d'ogni delitto commesso si a lui,

« si a suo figliuolo ».

- Suo figliuolo? Dove l'ha? nol conosco ».

 Soggiunge in fatti che si riserba di farlo conoscere alla serenità vostra.

— Si, si: benel \* rispose Luchino: « speditegli subito il breve d'impunita la più intera, la più assoluta, « ma a patti che al più presto abbia consegnato nelle « mie mani chi deve. Largheggiate pure in promesse: « ma instate perche sia presto, infallibile. Capitel Presto.

- Ma instate percules a presso, intalinite, capiter pressor.

- Sempre nuovi argomenti della sovrana clemenza. esclamò il cancelliero facendo una riverenza e ritirandosi: e Luchino, lieto in viso più che non potesse essere in cuore, stropicciava le mani, chinava a scosse il capo con una ferina voluttà, e pensava: — Ecco! il castigo segue davvicino all'oltraggio. Superbal sarai contenta. Mi sentiva proprio bisogno di questo bal-samo. Ora mi trovo sollevato.

Non occorre dirvi che dei severi ordini de quel giorno buona parte ricadde sovra la Margherita. Non solamente esso le levò quel ristoro giornaliero, ma la fe gettare in una prigione assai peggiore e-sotterranea. Il carceriero, essere miserable, contento di bistrattare a baldanza le persone a lut consegnate, come le vide tolto quel cibo ch'era un sagrifizio gradito alla sua ghiottoneria, le divenne oltre misura severo, quasi per ven-

dicarsi sopra di lei che avesse demeritato un favore unicamente a lui profiltevole. Che se dapprima il corruttibile animo suo scendeva con essa a qualche cortesia almeno di parole e à modo suo, ora con atti dispettosto con arguzie che fan tanto male a chi soffre, compiacevasi

esacerbare le vendette del suo signore.

La carcere dove essa ſu mutata, nel ricinto istesso del castelletto di porta Romana, era proprio conveniente a quei tempi in cui ſurono ſabbricate le Zilie di Padova da Ezelino, e da Galeazzo i Forni di Monza, ne ſquali condannati si calavano per un foro della volta, e posavano sopra un pavimento scabro e convesso, in tanta angustia di spazio, da non potersi nè tener ritti sulla persona, nè distendere per terra. In quei ſorni era stato custodito Luchino per alcun tempo dall'imperatore Lodovico il Bavaro: e poichè la sventura ai tristi non ſa se non peggiorarli, volle che poco migliori riuscissero queste che stava ſabbricando.

La Margherita nella sua poteva appena mutare quattro passi: nessun'altra luce che la scarsa d'un alto finestrucolo, il quale usciva a fior di terra in un cortile. per modo che ne'giorni piovosi l'umidità vi scolava, e ne rivestiva d'afronitro le pareti. Passati i giorni vernerecci, era allora incominciato il maggio, quando le tiepide arie fanno brulicare la vita ne'campi, ed infondono un ineffabile sentimento di gioja negli animali e nell'uomo. Dalla primitiva sua stanza, Margherita aveva veduto rinfrescarsi il verde dei prati, le gemme degli alberi gonfiare e sbocciarne le foglie primaticce, delle quali, coll'amore e colla compiacenza che solo i prigionieri conoscono, ella osservava di per di e misurava il crescere, il dilatarsi, il verdeggiare: avea sentito i venticelli fecondi alitarle sul viso; garruli stormi di augelletti rinnovare i canti e gli amori sotto al soave raggio del sole, che più sempre inalzandosi, faceva men lungo il tedio delle notti, sì caro il rosseggiare della mattina e del tramonto, invitando i mortali a ringraziare il Signore, che all' inverno fa succedere la primavera, ai patimenti le consolazioni.

Ma qui, nulla di tutto ciò: non più il sole, non più spaziare colla vista sovra le sterminate campagne, e

lontan lontano, verso occidente, posarla sulle montagne appena distinte dall'orizzonte: qui non più una pianta, non una zolla erbosa, non veder un uomo che a suo talento vada, o resti, o torni; non botersi affisare ne'melanconici splendori della luna: solo tenebria e lezzo e il tacere d'un deserto, o le querule bestemmie d'un inferno. Eppure le lacrime della Margherita scorrevano più libere, meno angosciose. Al primo entrare in quella tana, si prostrò ginocchione a ringraziare la Madonna: aveva salvato il suo pudore, e di più aveva appresa quella vitale novella. Oh come le si disacerbayano i patimenti! come le sorrideva l'intraginazione! E poichè il prigioniero ama gettarsi lontano colla fantasia, e fermarsi su casi che possono succedere dono molti anni, anzichè considerare quelli più vicini che troppo crudamente lo richiamano alla spietata sua situazione, le veniva nel pensiero e nella speranza un giorno, in cui col marito e col figliuolo ritornerebbe libera nella città, alla campagna, a tuffarsi nelle onde di luce che così limpido versa il sole sulle terre lombarde, a rivedere le rive del Lago Maggiore, piene delle vergini memorie dell'età sua più gioconda perchè più spensierata; e poi invecchiare nella propria casa, colmata di dolcezza da un figlio degno di tutto l'amor suo, e con lui, coi figliuoli che nascerebbero da lui, ritessere piacevolmente il viaggio della vita. Immaginando quel tempo, se ne figura al vero le gioie, e ne ringrazia Dio, e già le pare essere con Francesco suo, col suo Venturino, ne'luoghi usati, fra cari amici, e più di tutti li amici caro quel Buonvicino, che le aveva dato la maggior prova possibile d'amore, quella di trionfare del proprio amore.

Nulla era accaduto che l'avesse pur d'un capello avvicinata all'avveramento di questi sogni: ma era fatta certa che que'suoi cari viveano tuttavia; e la speranza è tanto ingegnosa ad ordire le suo tele, appena trovi un filo pur debole, a cui attaccarlet

Quindi allorchè, la mattina, un tardo raggio di floca luce scendeva attraverso le ferriate della sua prigione, col primo pensiero ella correva a'suoi cari, che godrebbero intera la delizia della luce; ad essi mille volte fra le monotone cure del suo giorno; ad essi principalmente nell'ora che il di se ne andava; ora feconda di tanti sospiri all'esule, al solitario, a chiunque ama, a chiunque patisce. Li sapeva liberi: dunque ne andava seguitando le orme: - dove? con chi? non poteva indovinarlo: ma poteva essere per tutto ove non giungesse la tirannide viscontea: tanto più vasto campo alla fantasia della paziente. E le idee carezzate fra il giorno le si riproducevano poi nel dormire, e le facevano consolati almeno gl' istanti del sonno. Soffriva, deli se ancora soffriva! pure un pacato raggio a volta a volta diradava quell'oscurità, sicchè talora l'avresti fin detta allegra. - Più d'una volta Macaruffo accostavasi origliando all'uscio della prigione, forse per il barbaro gusto di sentirla mormorare e indispettirsi; e tutt'al-contrario l'udiva, con sommessa voce, ma soave quanto un flauto che risuoni di lontano fra il tacere della notte, cantare le litanie, pregando la Madre degli afflitti che pregasse per noi. - Malann' aggia costei! » esclamava lo scortese. « Che mai non debba jo vederla impazientarsi? » Ignorava che ella sapeva invocare Iddio. A sturbarle però. almeno un istante quella calma, il villano bussava, romoreggiava attorno alla porta; alzava in tono minaccevole quella sua voce rantolosa e squarciata: un ribrezzo correva per la persona a Margherita, e lunga pezza il cuore le batteva convulso; il canto per tutto quel giorno era interrotto: lugubri fantasie si attraversavano alla sua mente, e piangeva, ed invocava il nome del Signore, e lo supplicava di potere una fiata, una sola, per un solo momento rivedere il suo sposo. il suo figlioletto, am

Qualche volta anche le giungeva all'orecchio il vagire d'un hambino, una voce fanciullesca che chiamava la mamma, o ripeteva le parole dell'innocenza sicura. Erano forse figliuoli di qualche soldato, o chi sa ? di qualche prigioniera, con cui dividevano, e della quabe alleviavano il castigo. Ma alla Margherità quanti pensieri suscitavano, quanti affetti! che non avrebbe dato per poterli vedere, vedere quell'età così somigliante agli angeli, que'cari occhi da cui non traspaze che ingenuo affetto, e un amore non simulato, non calcolatore, e una placida curiosità; nulla di maligno, nulla di crudele, nulla di bugiardo! Se mai potesse almeno da lungi rimirarli, inerpicavasi ella verso il pertugio da cui riceveva lume ed aria, Alii! non vedeva che mura scabre, altissime, con altre finestruole ferrate, entro le quali altri languivano, forse innocenti al pari di lei, forse il ladro, l'assassino. Ne intendeva le voci; per lo più erano o sucidi parlari, o bestemmie, od un batter rabbioso de'ceppi contro le spranghe: nessuna parola di pace, nessuna di benevolenza, di perdono. Per implorare su di essi il dono della pazienza, essa pregava il Signore, ed in quell'atto alzando i begli occhi, vedeva un piccolo campo di aria, e fermavasi a contemplarlo. Oh come il prigioniero conosce ogni stella, ogni nube, ogni accidente del palmo di cielo, in cui tante volte ha fissato lo sguardo!

Poi se miravasi dinanzi, a fiore della sua finestra era lo sterrato del cortile, per cui passeggiava una sentinella: tratto tratto vedeva condurre qualche nuovo infelice, e rabbrividiva; qualche altro uscirne liberato, e con lui consolavasi: alcuno anche partire pel patibolo. ed era volta che esclamava: - Almeno quegli ha finito ». E l'occhio le si empiva di lacrime; scendeva, pregava, poi come se l'idea del morire, la quale fa tanto spavento ai fortunati, recasse a lei la consolazione di sapere che quei mali non durerebbero eterni, e che un altro ordine di cose doveva venir appresso. sedevasi più tranquilla sul rozzo suo trespolo, e quivi rincorreva i tempi passati, tempi di virtuosa giocondità, di benefica floridezza, pensava a'suoi cari, alle speranze. Talvolta per fino intonava le canzoni che aveva intese. che aveva ella medesima ripetute mentre giovinetta attendeva al donnesco lavoro, o quando colle compagne vagava di primavera cogliendo mazzolini di primolette e virgulti di mirtillo; ovvero all'estate, in una barchetta, lungo le floride rive del Vergante, lasciandosi in balia d'un placido venticello, salutava le bellezze della natura, e al creatore di essa porgeva l'omaggio d'un cuore puro e giocondo. Erano cantilene d'amore; più spesso erano arie melanconiche, la cui mesta armonia meglio s'addiceva allo stato dell'animo suo. Singolarmente le andava al cuore una romanza, in altri tempi composta da Buonvicino, e che egli medesimo più volte aveva accompagnata col liuto, mentre essa la cantava sopra le note, pure da lui ritrovate. Ed era questa:

### AMALIA

"Torni alfin, diletto Piero!
Ti vedrò col nuovo di ";
Lieta Amalia in tal pensiero
S'addormì.

Ecco il mira. In armi splende Qual l'Odrisio fe tremar; Sul suo cuore il cuor ne intende Palpitar.

Oh il tripudio del ritorno Fra le braccia dell'amor! Volge in riso quel bel giorno Il dolor.

A lui narra i lunghi affanni, Notti insonni, ansiosi di: Da lui sente i casi, i danni Che pati.

Ahi fu un sogno! Spirto lieve El serena il suo dormir Con delizie onde non deve Mai gioir.

Sanguinoso al nuovo giorno Le presentano un cimier: È il cimiero ond'ella adorno Ha il suo Pier.

" Già vicino al patrio lido, Man rival l'assassinò: Cadde, e l'ultimo suo grido Te chiamò ". Chiusa Amalia in pio recinto Fra le suore del Signor, Canta Iddio, ma al caro estinto Vola il cor.

Dal scren di miglior vita, Dolce spirto, miri al suol? Odi il gemer dell'attrita? Vedi il duol?

Dolce spirto, l'ora affretta Che disciolto il mortal vel, Presso a te la tua diletta Goda in cicl.

Fermavasi alquanto la Margherita, poi ripeteva:

Oh il tripudio del ritorno Fra le braccia dell'amor! Volge in riso quel bel giorno Il dolor.

E dopo un altro istante di silenzio pensieroso, tornava a cantare:

Ahi fu un sogno! Spirto lieve Ei serena il suo dormir. Con letizie onde non deve Mai gioir.

A che pensava ella? di chi si ricordava?
Un giorno, la, sul far della notte, le interruppe questo canto uno scalpicciar nel cortile, maggiore dell' usato, un tuono di sghignazzi, d'insulti, fra cui si distingueva un rammarichio più gentile che non soglia fra prigionieri, ed affatto discorde dalle aspre voci, che ormai sole era abituata a udire. Il cuore dello sventurato è così aperto sempre alla paurat Coll'ansietà d'una colomba che abbia veduto il cuculo fissare gli occhi sul fecondo suo nido, balzò la Margherita allo spiraglio, colle dilicate mani si ghermì alle grosse sbarre, gettò lo sguardo verso quel rimescolamento, vido un fanciuletto, che scomposta la bionda capellatura sopra gli

occhi, strillando e dibattendosi fra le braccia degli sgherri, andava gridando — Babbo, babbo, verso di un altro, che tutto in catene e col volto dimesso lo seguitava.

Ah! — la Margherita mise uno strillo come d'uomo percosso nel cuore, e cadde svenuta sul pavimento. L'occhio, l'orecchio, benché di lontano, benché a lume incerto, le avevano in quei due infelici fatto avvisare il suo Franciscolo, il suo Venturino.

at the part and the strongs of

Poveretta! Si fosse almeno ingannata.



miles and the state of the stat

and a measure to the state of the analytical

## CAPITOLO XIII.

#### Riconoscimento.

Camminerebbe pur bene il mondo, se, nell'effettuare i lodevoli disegni, ponessero i buoni tanto impegno, quanto ne'loro scellerati i ribaldi, pei quali il male che non hanno potuto compire è un debito che si credono obbligati di spegnere. Luchino e Ramengo avevano raggiunto la Margherita e molti dei, presunti congiurati; ma s'erano lasciato sfuggire Franciscolo, e tanto bastava perchè considerassero il colpo come fallito. Ramengo specialmente rodevasi dentro, che il suo nemico avesse potuto camparsi col figliuolo; il figliuolo che tanto gli faceva stizza ed invidia, come quello che gli rammentava l'unica gioia innocente che esso agognasse sulla terra. e che, come voleva credere, per colpa di Franciscolo eragli stato tolto di godere. - Che importa (dicevatra sè) che costui deva andare ramingo sopra la terra? Egli ha un figliuolo. Io vivo in patria, ma solo, non avrò mai un figlio, le cui bellezze e le glorie si riflettano sopra di me, che m'ajuti a salire, che faccia me invidiato, quant'io invidio altrui ».

E più smaniava di vendetta allorche riflettava come quel fanciullo l'avesse avuto in propria mano, e gli fosse stato rapito con forza e con ischerno da quell'abborrito Alpinolo, a cui sempre più male voleva, come sogliono i ribaldi a coloro che ne stuggirono gl'inganni o la violenza. Nell'ebbrezza per tanto della sua sceleraggine, propose al signor Luchino di uscire all'inchiesta del gran cospiratore e de'complici suoi. Per colorire la cosa, Luchino comprenderebbe anche Ramengo fra gli indiziati e gli sbanditi; talchè egli, in

aspetto di perseguitato, entrerebbe creduto e compatito in mezzo ai fuorusciti, e potrebbe così, sotto l'ombra d'un consorzio di sentimenti e di castigo, discoprirne le trame, ritrovare il nascondiglio del Pusterla, e forse trario nelle reti. Così leali mezzi adoperavano i prin-

cipi — allora.

Ben fornito a danaro, ma in apparenza di fuggiasco, e travisandosi col mutar foggia di barba, di capelli, di vestito, uscì dunque Ramengo di città, e prima scorse lo Stato dentro ai confini, se mai s'avvenisse a qualcuno de' profughi che stesse macchinando, e che gli desse fumo di ciò che gli importava. Da per tutto ritrovava la gente bassa intenta ai lavori de'campi, al traffico, alla domestica economia: i baroni ne'loro castelli desiderosi di godere la vita e di conservare il poco potere che aveano ancora: i giovani cupidi di imprese in guerra od in amore; e per mezzo a tutti, preti e frati che predicavano la necessità d'amarsi, di compatirsi, di negare la propria volontà, chi voglia viver meno male questi fugaci giorni dell'esiglio. Ramengo entrava fra loro narrando, chiedendo, tentando; essi gli rispondevano senza sospetto, senza doppiezze; rimembravano i migliori tempi; l'udivano volontieri, quando esso, per suggestione, accennava la probabilità che ritornassero, ma tutto finiva qui; ed egli domanda, guarda, rifrusta, nessuna potè trarre alla luce delle bramate iniquità. Fermò dunque in animo di proseguire le sue indagini verso il cuore dell'Italia, e dirizzossi al Po. Schivando Pizzighettone e Cremona, come faceva di tutte le città lombarde, dopo Crotta d'Adda piegò in quel terreno che scende laddove l'Adda mette foce nel re dei fiumi: terreno allora del tutto incolto, ghiajoso e sterpigno, in cui le acque esercitavano a baldanza i loro guasti, non frenate dalla mano dell'uomo. Nel fendere quella lama, un improvviso temporale, come suol avvenire sul mettersi dell'autunno, colse Ramengo in sulla sera, ove, non che vedere nessun ricovero, neppur un sentiero discerneva che lo avviasse. Cacciato dalla pioggia battente e dalla notte che cadeva, spronò il cavallo senza sapere verso dove, ma secondo il terreno gli pareva abbassarsi, sperando che in riva al fiume troverebbe

una casipola, un navalestro, qualche pescatore. Di fatto la sua fortuna o la disgrazia altrui gli fece discernere un giovane mugnajo, che a mazzate cacciavasi innanzi l'asinello colla soma del grano; per riparare la quale erasi cavato la giubba, buttandovela addosso a modo di sarria.

- Ehi! quel ragazzo; c'è qualche ricovero da queste

- La venga con me. Qua a mancina v'è un macchiene di pioppi, indivit-flume ed il mulino di mio babba.

Cosi rispose il ragazzotto, mai poichè il somarello andava più di buona voglia che di homo passo, Ramengo n'ebbe abbastanza di quell'indicazione, e toccò via di trotto serrato, sotto all'incessante acquiazzone. Includi alcuni lastroni di macina l'avvertirono del mulino cui già era addosso senza per anco vederio. Un lampo gli mostrò sovra un dosserello la casipola, in riva al fiume, coperta da due pioppi acuminati e da un cespo di ontani, e vicina ad un barcone da mulino. Da un finestruolo e dalle fessure degli assi mal confitti sbucavano liste di fumo e traluceva la vampa d'un fuoco allegro, sul quale una donna veniva rosolando una frittella, come ne davano avviso e l'odore olesso e lo scroscio che confondevasi con quello della pioggia: esterna.

Ramengo scavalcato, busso risoluto alla mal chiusa portella; un cane alzò subito vivi latrati: la donna di dentro abbandonando il fuoco, e rompendo a nezzo un' Ace Maria, corse ad alzare il saliscendo, gridando:

— È lui: è Omobono: entra: tu devi essere lavato come un...

Interruppe il paragone al vedere, invece del somaro, un puledro che ansava e fumava; e invece del figliudo che aspettava, uno soonosciulo: però, men dispiacente che maravigliata, con rusticale cortesia l'invitò ad entare. Entrò di fatto Ramengo in una cucina bassa, tuffata, fumicosa, col pavimento di terra battuta e disuguale; e nel mezzo quattro sassi che formavano il focolare, dove ardeva una fiammetta; e sebbene fosse appena settembre, la famiglia stava a godersela come di gennajo, mentre recitava il rosario. La vampa che

se ne diffondeva mostrava gli utensili più necessari a preparare i cibi grossolani; una madia, una cassapanca, un par di scannelli; poi appiccati agli arpioni, alle rastrelliere nasse, fiocine, bartavelli, lenze, ed insieme vagli e sacchi d'un bianco polveroso come il vestire di quegli abitatori.

Al comparire dell'ignoto, un ragazzo ed un vecchio si levarono da sedere; Ramengo senza tampoco salutarli si fece al fuoco, dicado: - Che tempo del dia-· volo! Ho dovuto ricoverarmi qua entro per non an-

· negare ».

Il vecchio, riponendo la coroncina e racchetando il cagnuolo soggiungeva: - Se vossignoria si contenta, · ciò che v'è, è al suo piacere ».

Egli accomodandosi al fuoco, donde quelli in rispettosa cordialità s'erano ritirati, - Soprattutto (disse)

· vorrei riparato bene il mio cavallo ».

- Oh per questo (replicò il sere di casa) vossi-· gnoria non si dia pena; ci abbiamo uno stallino pel · nostro giumento, con riverenza parlando, e dove i
- · bardotti stabbiano qualche volta i rôzzi che tirano · l'alzaja. Vi troverà anche la compagnia d'un puledro,
- che, le so dire, vale il suo. Elii, Donnino, va a ri-« porlo »..
  - Un altro puledro? . chiese sbadatamente Ramengo:
- e di chi? vostro? - Mi corbella, signoria? nostra una bestia di quella

fatta? E d'un cavaliere nostro amico ».

- Un cavaliere vostro amico? » ripetè Ramengo con un certo sogghigno beffardo. E come si chiama? Si chiama... Oh vossignoria deve conoscerlo certo;

« tanto nominato! Si chiama il signor Alpinolo ».

E proferiva questa parola con una dignitosa compiacenza, col suono solenne d'un medico che pronuncia il nome greco della malattia considerata, sicche era una squisitezza il vederlo. Ma Ramengo a quel nome rizzò la testa, tese le orecchie siccome il suo cavallo quando udiva schioccare la frusta, ed esclamò: - Al-· pinolo? che veniva da Milano? un tôcco di giovane

ben complesso? Sui diciott'anni? capelli neri ricciuti,

cocchio di fuoco..? »

 Ma si, ma si interruppe il buon mugnajo quella descrizione da passaporto: cforse che vi sono due torrazzi di Cremona o due Alpinoli a questo mondo?
 Signoria si, quel desso in petto ed in persona ».

Oh come capitò da queste bande, che non ci
verrebbe uno se non perduto? e lo dite amico vostro?
ed ora dov'è? » continuò Ramengo, mal celando l'an-

sietà messagli in anime da questa notizia.

L'altro, tutto pacato, se ni che un'aria del più per-donabile orgoglio rideva sul suo volto, proseguiva: - Ebbene, ha da sapere vossignoria... Oh l'è una · favola a dirla. Ma prima s'accomodi. Ehi. Omobono » (così diceva a quel tale garzoncello figliuol suo, ch'era giunto ancli'esso, e che tanto volentieri avrebbe trovato sgombro il focolare e lesta la cena) « accosta un · trespolo: reca una bracciata di legne. Poi va a dar « un'occhiata al mulino se tutto è bene. Vossignoria si faccia sopra al fuoco, che non abbia a pigliarsi · un'imbeccata. Oh questa pioggia le lia passato la gab-· banella: la dia qui alla mia donna da sciorinare..... - Si, si: ma continuate quel che v'ho chiesto .. - La sappia dunque che il signor Alpinolo,... tal · quale ella mi vede, io son suo padre... cioè... egli deve a me la vita. Anzi sono più che suo padre, · perchè suo padre è stato, che so io? qualche cru-

• mandarlo a male, e...,

— Non dite così, gii dava sulla voce la Nena sua
moglie: giacchè il lettore può essersi accorto ch'erano
quel Maso e quella Nena, da cui Ottorino Visconte
aveva portato via Alpinolo ancor fanciullo. — Non dite

· delaccio che lo butto via; che, quanto fu da lui, tento

così; siete troppo facile a pensar sinistro .

Eh : rispondeva Maso dimenando il capo e stringendo le labbra con un garbo fra di bonarietà e d'importanza: tu non hai perduto mai di vista i pioppi di questa riva. Ma io del mondo n'ho voduto la parte mia, od ho sempre trovato elle chi pensa male pensa bene. Fatto è che Alpinolo moriva se non fossi stato io .-Ed io : soggiungeva la donna.

- Sì; anche tu: ma la storia è lunga; e vossigno ria vorrà dormire, neh?

— Contate, contate » insistette Ramengo, non tanto desideroso d'incantare la noja coll' apprendere la storia d'Alpinolo, come intento a scavare dove e'si trovasse, avendo per fermo che con lui sarebbe anche il Pusterla. E chi dirà se quell'anima truce non meditasse anche di ricambiare l'ospitalità del pescatore coll'accusarlo d'avere tenuto mano coi ribelli e d'averli ricoverati? Purché gli tornasse conto, purché s'avvicinasse alla sua meta, che importavano all'ambizioso quelli che dovera in sul cammino calpestare? Ma il mugnajo, sicuro nell'innocenza sua, proseguiva: — Per rifarmi dunque da capo, vossignoria deve sapere che.... un pezzo sa ... vogliono ben essere sedici o diciassette anni, « n'è vero, Nena? »

 Fate il vostro conto » rispondeva la moglie. « Sapete che allora io aveva al petto il nostro Omobono

< ch'è qua →.

Appuntol or mi raccapozzo, sconta dall'anno che
croci segnate sulle spalle; e dicevano che il papa,
per ogni Milanese che ammazzassero, gli assolveva

per continuo conti

· da un peccato mortale ».

Il buon uomo voleva dire dei creciati che, al tempo della guerra di Monza, mossero contro i Visconti sotto il cardinale legato. Ma Ramengo, ristucco di tante digressioni quanto n'è il nostro lettore — Facciamola un • Do corta • gridava risoluto.

— Or hene > seguitava il pescatore: « diciott'anni « fa, salvo errore, una mattina appena l'alba, come è « costume di noi molinai, m'alzavo per cacciare in alto

il barcone, quand'ecco, là basso dove il fiume fa una ritorta e un ghirigoro sotto gli ontani, vedo attraver-

sato un barchetto, fatto in tutt'altra foggia dai nostri,
e nessuno che lo guidasse. Qualche disgrazia, diss'io

e nessuno che lo guidasse. Qualche disgrazia, diss'io
 tra me: i barcaroli si saranno annegati. Corriamo a
 tirarlo alla riva, se mai capitasse il padrone: se no,

sarà legna per st'inverno. Ma indovini mo? » (Qui Maso alzavasi dalla predella, e traendo la mano dalla giubba, la sporgeva distesa verso Ramengo). « Dentro « v'era una donna con un bambino ».

A queste parole, uno sbadiglio che errava sulle labbra

di Ramengo, si converti in un Ohl e sentendosi tuto rimescolare, balzò in piedi di tratto: l'attenzione sua cambiò di natura; e spalancò gli occhi addosso al vecchio, il quale prosegui: — Una donna ed un bambino; e si, signore: non c'è meraviglia che tenga: ma una

donna vestita bene, vero Nena? Doveva essere di con-

dizione: giovane, bella che non le dico altro: e il bambino non finiva forse un mese. Ma l'uno e l'altro

· erano bagnati fradici, e inoltre morti ».

- Morti? » gridò Ramengo.

Morti: sì, signore - continuò Maso. « Io dissi: Bella
 pesca ho fatt' oggi! Li trassi a riva; chiamai gente,
 li levammo fuori, li portammo in casa, e qui mia

• moglie, che tiene della medichessa, si pose intorno • a loro, ostinata di farli rivivere. Ma tutti li tenevamo

per ispacciati: pallidi, freddi, non polsi, non fiato:

Che vuoi?le dicevamo; vuoi rinnovare la risurrezione
 di Lazaro? le dicevamo. Ma ella, questa buona donna,

incapricciata che fossero vivi ancora, tanto fece e
 tanto, che li vide ancora a respirare

- Erano dunque vivi interruppe Ramengo con viva impazienza.

E il pescatore: — Signoria si, vivi: ma se non fu un miracolo questo, io per me non credo neppur a quelli del santo di Padova. Il bambolo, appena ria-

vuto, si attaccò al seno della mia donna, ed in poco

L'avesse veduto! > entrava in mezzo la Nena.
 Un bambino che pareva pitturato: bianco, sodo come

di cera: certi occhietti da mangiarlo: dritto come un fuso: e solamente aveva manco l'indice della mano

- E si vedeva (interrompevala) Maso che gli era

stato tagliato via: che il vi avesse qualche brutto male.
 Ma per seguitare, signoria... o l'ho fradicio con queste

chiaccole? >

— No, no; seguitate: ma presto: come andò a finire?dicera Ramengo: e se la stanza non fosse stata cosi buja, lo avrebbero veduto divenire a tratto a tratto smorto e divampante, e il suo labbro e le sopracciglia contrarsi, e squassarseggii tutto il corpo in violenta convulsione. Maso intanto, con quel misto di bonarietà e di rustiehezza che distingue i costumi campagnuoli, ed insieme coi sentimenti generosi senza ostentazione, che meglio si trovano quanto più basso si discende nella scala sociale, proseguiva pacatamente:

- E sicchè... ma dove sono restato? Ah sì! ora mi rinvengo. E sicchè il bambino, a vedere e non ve-

dere si rifece sano e in tono. Ma colla madre fu un altro cantare. Tornò sì in vita: quando aperse gli

· occhi si guardava intorno, e chiamava... un certo · nome... un nome bisbetico...; Nena, lo ripeschi tu

· quel nome? »

Diceva, Ramengo, mio Ramengo, dove sei? »
 Chiamava Ramengo? » tonò lo sconosciuto.

Sicuro! » seguiva îl pescatore. «Proprio Ramengo:
 nol m'è uscito mai di mente quel nome. La non sa peva dir altro; ed anche quando delirava, non faceva
 che ripeter quello, e... »

 E qual altro? • chiese il fellone spalancando gli occhi incontro alla nuova parola che aspettava.

- E dicevá anche, Povero bambino; e molte altre volte, Caro, perchè non vieni? tanto aspettarti! ma avesti paura, eh? egli è burbero, ma buono: - ed altre casa sonza sonso parchè era fueri di sè Già

altre cose senza senso, perchè era fuori di sè. Già
del guarirla non ne fu mai nulla. Quel che la mia

· Nena le fece intorno non si potrebbe dire ».

Oh bello! • ripigliava la donna con una compiacenza tutta ingenua: • ho fatto il mio dovere.
 • Non siamo nati per volerci bene, per farci del bene uno all'altro? Dico vero, signor forestiere? E poi chi

uno au auto? Dico vero, signor foresuere? E poi cin
 non avrebbe ajutato quella povera creatura? A ve derla! si capiva ch'era fresca di parto: bella che do-

veva essere stata un angelo; ma sfinita e tutta pesta, e guardava con due occhi, certi occhi da amman-

sare una tigre ».
Ramengo si scostava dal fuoco, e sciorinandosi e sof-

fiando passeggiava pel camerotto.

— Che, le fa caldo? » domandava Maso. « Pure badi

che le fumano ancora gli abiti indosso ».
 Si sì, » gridò questi con tuono dispettoso; « ma
 finite cotesta cantafavola prima che vi venga un can-

chero nella lingua. Non so come diavolo c'entrino queste bubule con quanto io v'ho domandato ...

Come c'entrino? bubule? • ripigliò il mulinaro, un pocolin merarigliato di quegli sbattimenti. • Ora lo sentirà. La donna dunque andò di male in peggio. • Entro quella barca, sole, acqua, fame, lo sa ella sola ed il Signore quel che ha sofferto: e quando a riciso ec ne contava qualche cosa, bisognava piangere come ragazzi. Pure anche un cieco avrebbe veduto che qualc'altra cosa le stava sul cuore, peggio che i patimenti del corpo; una passione, ma di quelle! Pertelà appena si trovava in sè; dava in pianti dirotti, e non c'erà più via di farla parlare. Quando vide il suo fantino riavuto, si fece serena come un occhio di pesce, lo prese, lo baciò, il guardò fisa fisa, poi ricadde in delirio: — E l'la voluto ammazzare?..

e non lo vedrà più... e non conoscerai nemmeno tuo

padre — ed altre parole da vera delirante ».
 — Per venirne a una, costei è viva o morta? » salto

su Ramengo impazientito.

E Maso: — Vede quelle foglie là entro quel bugige gattolo con sopra un po di materassuccia? sono il • nostro letto, e quivi, potè ben farne la mia Nena, • ma quella poverina dopo pochi giorni spirò • .

— É quando spiró (seguitava la Nena, asciúgandosi gli occhi col grembiale) l'avesse vista! Mi stringeva e le mani sode sode. Capivo ben io quel che voleva dire! voleva dirmi, tenete da conto il mio bam-

« bino, e... »

- E voi che n'avete fatto? .

— Che vuol che ne facessi? lo allattai del mio petto; « uventò grandicello, « buono come il pane, ma vivo « come un pesce e ardito come un capriuolo, e stette « al nostro mestiere, fin quando un signore, che aveva « il nome di quelli che comandano a Milano, il menò « con sè, ed ora è il signor Alpinolo».

Ma chi fosse costei non ve lo disse? nol poteste
 canere? domandava Ramengo con ombrosa curiosita.
 mai! rispondeva la Nena. Cosa non avrei dato

per saperlo! Una donna così gentile, un puttino così innocente, qual crepacuore pei loro parenti d'averli

· perduti! E se io fossi potuta presenfarmi ad essi, e « dire: Io so quel che n'è successo, la gioja loro mi

« sarebbe stata cara un mezzo mondo ».

- E conti poco il gusto di saperne la storia? . narlava Maso. « Perchè, Dio buono! la doveva venir da · lontano: chè barche di quella generazione sul Po.

· lo conosco tutto quanto è lungo, non ce ne vanno ». E la moglie ripigliava: - La storia sarà che suo

· marito un giorno l'avrà menata a spasso: lui cascò · nell'acqua: i fiumi erano grossissimi, e la poveretta

· fu menata giù ».

- Mh! sarà » rispondeva Maso dimenando il capo: · ma ti ricorda come esclamava: - Perchè lo ferisci? · quel coltello piantalo nel mio cuore! - Io sarei piut-

 tosto di credere che qualche nemico l'abbia ridotta cosi >.

- E perchè avevano a lasciarla viva? . saltava dentro Omobono. - Come sei materiale! per farla penar di più. Dei

· cattivi ce ne di molti, credilo a me che so del mondo: ed essi conoscono bene che il morire è poco; ma il

· bevere la morte a sorsi a sorsi come ha fatto questa

« creatura... »

- Oh babbo mio, chi gli fosse bastato il cuore di « far ciò, aveva ad essere non un uomo, ma un de-

monio in carne ed ossa ».

Quali dovessero sonare a Ramengo tali discorsi, l'immagini il lettore. Ai rimproveri della coscienza opponeva lo spietato gusto della vendetta, più sentito ora che comprendeva quanto essa fosse stata atroce, ora che la vedeva non finita ancora; e-che, senza saperlo. trovava d'avere già, contro il frutto del delitto, preparato nuove trame onde perderlo, e ciò che più il dilettava, perderlo insieme coll'autore de'suoi giorni, e d'un solo colpo sterminare quanto al mondo aveva di esecrato. Quindi dopo un breve silenzio, che i buoni villani aveano creduto di compassione, addimandò: - E Alpinolo dov'è?

 Lo sa lei? • rispose il mugnajo contraendo il capo fra le spalle. · Quattro o cinque settimane fa, una notte « tardi tardi, eramo a letto, sentiamo un cavallo arri« vare: fermasi: bussano: - qualcuno, diss' io fra me, « al quale faccia ben male l'aria di qua del Po, e voglia passarlo, M'affaccio, domando, Chi è? - Son · io. - Chi io? - ed egli - Padre (perchè m' ha « sempre conservato questo nome), son Alpinolo: apri- temi. — Corsi io, corse la Nena, corsero Omobono « e Donnino; per tutti era una festa il suo arrivo. « Ripone il cavallo, entra ... Se l'avesse visto! che cera! « che occhil - Al figlio di mia madre non la si dà « ad intendere, gli diss' io: te n'è capitala una grossa: « di su: possiamo nulla per te? E li mia moglie, i · miei figliuoli a confortarlo, ad esibirsi, ad interrogarlo non rispondeva: stava come trasognato: poi scrollava « il capo, pestava i piedi, esclamando: - Infame! ma-« ledetto l' È quella meschina? ed io dargli ascolto? -· e simili voci, da cui nulla si raccapezzava. Volevamo « indurlo a mettersi a letto con noi: non volle: ci pregò « d'andar noi a dormire; ma era possibile? sedemmo « dunque sui sacchi della farina e sullo spento focolare: · egli stava appunto ove ora lei, colla testa fra le mani. « cosi; e noi attorno a guardarlo, a sospirare anche « noi finchè cominciò a farsi giorno, "Allora alzossi, « passeggiò innanzi indietro, appoggiossi alla spalla « dell' uscio, e stette intento all' alba che spuntava. « Certo allora gli correvano per la mente i giorni di « sua fanciullezza, quando non era che il figliuolo di « Maso, e correva spensierato e folleggiante con que « st'altri a diguazzarsi nella rugiada. Eh l loro signo-« rie hanno de' gran piaceri nel loro stato, ma non è « poi tutto oro; e noi poveri abbiamo anche noi i nostri « e meno scese di capo. Insomma è che Alpinolo parve « un po sollevato, ci chiese scusa, povero giovane l del « dolore cagionatoci la notte: che erano avvenute a · Milano gravi disgrazie; cacciati a prigione de'suoi « più cari amici: che per lui non v'era pericolo; ma « andava per certe sue bisogne ad un sito qui poco · oltre, onde ci lasciava il cavallo: e se mai tardasse · oltre una settimana, era buon segno, e vorrebbe « dire che aveva preso altra strada, e il cavallo diven-« tasse nostro e i denari. Ci baciò tutti e piangeva: « e se n'andò; e dopo d'allora l'ha visto lei? »

- E dell'anello? » diede su la vecchia.
- Oh questo cos' ha che fare? »
- Ha che fare moltissimo » riprendeva essa. « Con-vien ben dire gli frullasse per il capo qualche fatto
- · assai rischioso, se depose quelle robe che mai non
- « aveva divise da sè ».
- Che robe sono? » domandò Ramengo. E il mulinajo, quasi per supplire all'inettitudine di sua moglie
- che tartagliava nel cominciar il racconto, prosegui: -· Essa vuol dire che Alpinolo, già uscito di casa, fer-
- · mossi, pensò, esitò un tratto, poi si cavò dal seno un arnese e dal dito un anello che sempre portava:
- · baciò il tutto affettuosamente, e li diede a mia mo-
- « glie, dicendo: Custoditeli con ogni cura: è quanto or mi resta di caro nel mondo; e replicò i pianti,
- « tornò a baciarli, poi se ne fuggi a precipizio ».
- E cotest'arnese che cos'è? = richiedeva il tra-
- ditore. È tutta l'eredità di sua madre » gli replicava la
- Nena. « Essa nelle ultime sue ore non faceva che ba-« ciarli e guardarli: poi mi fece promettere gli avrei
- « dati al bambino, perchè li portasse sempre, in me-
- · moria, diceva, delle due persone che più di tutte, · diceva, essa amò al mondo. E sono, un anello di
- diamante, e un borsellino con cuciti entro due pez-
- · zetti di carta, due lettere mi hanno detto ».
- Due lettere? » proruppe con voce tonante Ramengo, i cui occhi gettavano faville. « Due lettere di Rosalia? Ove sono? a me: voglio vederle: date-
- « mele: presto: le voglio ».

Quel tono imperioso, quel gridare, quel moversi violento, parvero cosa straordinaria alla rustica famiglia. che in atto d'ammirazione guardava al forsennato. mille sospetti formando; ma poichè egli instava, la donna si volse al marito, e - Ch'io glieli mostri?

Questi fe spalluccie; ma l'altro replicava. - Si sì : « datemeli: li voglio, o vi mostrerò chi sono: porrò a · sogguadro la casa: li torrò per forza: » e tanto minacciò e promise, che la donna apri la cassapanca, e con occhio sospettoso rivoltasi a colui - Ma mi promette di restituirmeli?

Prima di rispondere, esso glieli aveva strappati di mano, e con un tremito febbrile strinse l'anello: era l'anello ch'egli aveva dato a Rosalia quando la promise sposa. A guardarlo, che pensieri gli corsero alla mente, che tempi si ricordò! Tempi d'amore, di pace: che avevano lampeggiato un istante sul bujo dell'anima sua, come se una rosa germogliasse fra le cocenti arene del Sahar. Colle dita tremanti fece un moto quasi volesse avvicinarlo alle labbra, poi dispettoso lanciollo per terra. E mentre la Nena premurosa ne seguiva il fosforico brillare fra le tenebre, e raccolto lo riponeva, gli uomini con un silenzio pieno d'aspettazione si fissavano sopra quell'uomo, alla cui figura cresceva terrore la rossastra luce del fuoco. Egli stracciava il sucido involto dell'amuleto, e svolgeva due brani di pergamena; indi accostatosi a un tizzone, leggeva tra sè:

Poichè il destino della nostra patria è deciso, la abbandono, e vo contro gl'infedeli. Solo m'affanna il discostarmi da te, che sopra ogni cosa amo. Ginque giorni rimango da queste parti. Se puoi eludere la vigilariza di Lui, fa ch'io possa ma volta edeletti, abbracciurti. Il ralletto che ti reca questo, doman da sera tornerà per la risposta. Qualunque rischio a me non parrà troppo per poterti dire a voce quanto ti ami

### IL FRATEL TUO.

In quelle carte Ramengo cercava, voleva trovare il delitto, escopriva in vece l'innocenza della Rosalia! Come attonito rimase alcun tempo sopra quei caratteri; poi risensando, svolse a furia l'altro viglietto: — chi sa che non trovi in esso quello che cerca? Ma era della medesima mano, e vi stava scritto così:

Tutti questi giorni aspettai il valletto colla risposta; ne l'un ne l'altra arrivò. Che sarà? Parto dunque senza rederti, sorella diletta: ma dovunque io sia, qualunque sorte m'attenda, te porterò sempre in cuore, sempre il Cielo pregherò di concedere a te la felicità ch'io non devo conoscere più. Addio.

- Dunque ella era innocente! • proruppe Ramengo si, che fece sbigottire tutta l'intenta famigliuola, Sorse furibondo, mugolava, faceva la bava, digrignava i denti, morsicò e fece a brani que' viglietti, e cacciavasi le mani ne'capelli, stracciandoli a ciocche. Gli ospiti, ad uno spettacolo di cui nulla comprendevano, eransi tutti insieme ristretti da un canto, e la donna si segnava dicendo: - Ch' e' sia indemoniato? » Egli per la rozza cucina trascorreva a passi concitati, or bestemmiando, ora gridando con voce senza parole: poi d'un calcio sfondò la porta ed uscì. Era una notte fosca come i suoi pensieri: la pioggia ingagliardita, e tuoni e lampi l'accompagnavano: ma egli non vedeva, non udiva la notte, l'acqua, il vento, il cielo malvagio. Donnino, che gli tenne dietro così di lontan via, lo vide a gran passi traversare la campagna, poi ben tosto il perdette di vista, e tornando al casolare, ne contava fra meraviglia e paura le smanie, le agitazioni, esclamando: - Deve avere le lune ben a rovescio ».

Altro che lune! Era un demonio, col quale in cuore, Ramengo continuò l'errante corso. L'avere ucciso una innocente, ed a quel modo, sarebbe stato ragione sufficiente per giustificare quel turbamento disperato in un animo meno ribaldo. Ma nel suo non era commozione di pentimento, bensi una foga di ire, di dispetti, poichè il tristo, non che indursi a dar torto a sè medesimo, dai propri peccati traeva motivo di nuovi odj: vaso guasto ove sino la rugiada si corrompe; serpe, nel cui seno perfino il miele diventa succo mortale. Quella donna egli l'aveva pure amata: avea provato le dolcezze dell'essere riamato; come si suole di cosa perduta, ne rammentava tutti i pregi, nessuno dei difetti: il peccato in lei supposto era scomparso. Ed egli l'aveva uccisa? Aveva privato sè dell'unica incolpevole dolcezza che in vita sua gustasse mai! - Foss'ella vissuta, oh come diversa sarebbe trascorsa la vita mia! Placido in grembo della famiglia, padre di cari bamboli..... Padre! oli esser padre! questa consolazione l'ho libata, ma solo quanto bastasse per sentire più grave la maledizione del non poterla provare mai più. Foss'ella vissuta; che importerebbe a me questa superba di Margherita? che invidiare alle gioje del Pusterla? — E di tutte queste privazioni chi fu la causa? Chi se non il Pusterla istesso? Maledetto l'egli-mescè il veleno nella mia tazza: egli appuntò un coltello fra me ed il seno della mia donna. Scellerato! S'ei non l'amava, perchè farne le mostre? perchè tentar di sedurre quell'angelo? perchè, se non per farmi onta e dispetto? »

E stringendo il pugno e stralunando gli occhi al cielo. scagliava sopra di quell'innocente le imprecazioni più rabbiose e più immeritate. — Se tu non fossi stato (proseguiva) sarei con onore vissuto tra gli uomini: non trascinato sopra una via, per la quale ora m'è forza camminare.... Si... è forza cltio ne tocchi l'estremo: e se per tua cagione perdetti i gaudj dell'amore, possa almeno inebbriarmi in quelli della vendetta. O Rosalia, Rosalia! te lo giuro: ti vendicherò, ti vendicherò! »

Così la cognizione del suo delitto a nuovi delitti lo traeva; somigliante a chi nel terrore d'un incendio getta nuova esca al fuoco, sperando così di soffocarlo.

Taceva, seguitava errando come una cosa pazza per la landa uliginosa, affondandosi nelle pozze, saltando i fossati: poi si fermava, apriva il pugno e riguardava ai brani de'viglietti lacerati, che macchinalmente stringeva: fissava su di essi gli occhi cristallini, dimenava il capo: Ecco! essa gli avrà baciati tante volte, vi avrà sparso sopra, chi sa quante lacrime: sarà morta premendoli al cuore, col nome di suo fratello sulle labbra: mentre avrà traboccato l'ira e le maledizioni sopra colui che la uccideva.... Sopra lui, e non sopra quello che n'era la causa! Col latte avrà stillato l'odio nel mio bambino, gli avrà insegnato ad abborrirmi... Ma no: oh no l egli era troppo tenero: egli ignora l'autore de'suoi giorni: e spasima di saperlo, per potere con un nome comparir nella società, ed ottenere quell'onore della cavalleria che gli fu negato solo perchè d'ignota razza. Certo e'lo cerca, e non sa che quel desso erasi posto sull'orme sue per trarlo a rovina. Ma ora il troverò ben io, me gli paleserò: gli dirò che sono suo-padre... Qual tripudio per lui aver trovato un padre! come mi amerà l Ed io amerò lui, compenserò su lui

i torti fatti a quella sciagurata, potrò ricomparire nel mondo tenendomi ai fianchi un figliuolo che sarà il mio decoro, il sostegno e la consolazione de'miei vecchi giorni. Ma che? no: neppur questo mi sarà dato forse. Eccolo involto nella malvagità del Pusterla. Per dio! Avrà dunque il Pusterla a presentarsi a traverso a tutte le mie gioje, a tutte? essere causa sempre de miei tormenti? Maledizione sul capo di lu!! >

E imperversava di nuovo: poi fermavasi a guardar la notte, ad ascoltare lo scroscio dell'acqua, unica voce nel silenzio della campagna disabiliata. Quella campagna, quella notte un'altra gliene ricordava, un'altra in cui aveva ricevuto dalla Margherita quell'affronto, un affronto che omai non si poteva pareggiare se non col sangue. A tale rimembranza viepiti ribolliva il suo furore; e nell'istante che scopriva il proprio misfatto e l'innocenza dell'uccisa e del perseguitato, invece di pentimento, conceniva i più atroci disegni di vendetta.

Pure tra quell'inferno gli tornava innanzi giocondo il pensiero del sapersi padre d'un figlio, in cui tutte ravvisava le doti migliori: d'un figlio che, ignorando l'antica sua colpa, l'avrebbe amato come quello che gli porgeva il modo di collocarsi con onore nella società: sostituendo così sempre il calcolo al sentimento, come uomo avvezzo a non vedere negli uomini che mezzi od ostacoli al salire. E quel figlio era li, vicino: e forse coll'alba potea vederlo, forse tornando nel casolare vel troverebbe. Appena dunque la nuova luce gli lasciò distinguere gli oggetti intorno, s'avviò per rintracciare la strada. Molto era corso quella notte, l'acquazzone avea cancellato ogni sentiero, ogni pedata per la selvaggia lama: pure il muggito del fiume si udiva, dietro al quale dirigendosi, arrivò dopo lungo cammino alle sue rive, secondando le quali distinse finalmente la baracca de' mulinaj. Vi si accostò come uomo che va ad intendere la sentenza di sua vita o di sua morte: entrò, ed alla Nena che stava accosciata al fuoco, e che tutta si risenti al vederlo, chiese: - E tornato?

<sup>-</sup> Chi? domandò ella ..

<sup>-</sup> Chi, chi! Alpinolo . .

- Oh signor no... ho paura... Dio nol voglia, ma qualche disgrazia deve certo essergli accaduta. Un animo me lo fischia all'orecchio. Povero giovane!

E fra il così dire, dava pure qualche sguardo sospettoso e di sottecchi a quell'ignoto, ripensando in che gran bestia l'avea veduto la sera antecedente. Egli fece sellar il cavallo, e se n'andò, lasciando detto che, se mai Alpinolo capitasse, ad ogni patto il ritenessero finchè egli tornasse, importandogli come la vita di parlargli. Quel giorno, il domani ed i seguenti vagò alla ventura, secondo che il capriccio, il caso, il cavallo, qualche idea, qualche superstizione lo portassero: fermayasi in un paese senza un perchè; camminava, tornava indietro, finchè ricapitava pur sempre al mulino. Onivi il suo arrivare turbava la vita ingennamente spensierata di quella buona gente, che ricordandosi quelle furie, avrebbero visto meno male il traboccare del Po-- Fosse almeno la febbre costui » talvolta diceva la Nena: che con una messa a san Sigismondo me ne · libererei. » E qualche altra: - Fin Giuda a casa del diavolo trova riposo alla domenica: ma per costui non c'è festa che tenga ».

Così colla testa ingombra di pregiudizj e col miglior cuore del mondo, non sapeva perchè, ma non poteva veder quell'uomo; — E neppure il nostro cagnuolo (soggiungeva) si è potuto mai assuefare a vederlo senza

strillare come se lo pelassero ..

Ma poiché per gli importuni ci vuol meglio che auguri e imprecazioni, Ramengo tornava sempre, assiduo come un creditore; la prima domanda che faceva era sempre di Alpinolo, se fosse comparso; ma la risposta era sempre il medesimo no.



# CAPITOLO XIV.

#### Pisa.

Perduta omai la speranza di rivedere Alpinolo, certo che, dovunque fosso, costui ne avrebbe fatte di tali, da lasciarsi scoprire anche troppo, Ramengo andava tra sè mulinando ove rintracciarlo; giacchè il desiderio di scoprire un figlio lo faceva diviare dalla pesta che fin la aveva ansiosamente seguitata. In una delle sue corse alla ventura, mentre costeggiava il Po, ascoltò di sotto un macchione uscire un fischio come d'uomo che chiami: s'accosta: era un barcèruolo, il quale sommessamente gli chiese: — Vuol forse passare, signor cavaliere?

- Perchè cotesta domanda? >

Oh la si lasci servire. Conosco ai panni ch'ell'è
 un milanese. Se n'ho passati queste settimane!

Tali parole diedero la spinta all'irresoluta volontà di Ramengo, il quale risposto un si piutosto agl'interni'suoi ragionamenti che all'inchiesta del barcaruolo. calossi, fece allogare il cavallo nel barchetto: poi mentre il rematore facca forza vogando e tagliando obbliquamente il filone del fiume, il ribaldo intento a scalzare, gii domandava dei passeggieri, degli abiti loro, de'discorsi, del dove si dirigessero: poi l'interrogò se fra quelli avea veduto un bel fante così e così, e dipingova Alpinolo.

- Eh eh! • rispondeva il remigante: • se dovessi • averli a mente tutti! L'è stato un via vai. Però..... • quel che mi descrive mi pare d'averlo veduto sì: un

· uomo così fra i trenta e i trentacinque... >

- No no: meno: neppur venti: capelli neri... >

- Appunto: or mi raccapezzo, occlii grigi, bassotto, tarchiato... »

Anzi, occhi neri, alto così più di me, ben tagliato
 di tutte le membra: — impossibile vederlo e non ri cordarsene ».

- Uh! tanti asini si somigliano ..

Capi Ramengo che l'uomo era tanto gonzo, tanto occupato del mestiere suo, da non poterne approdan rulla: onde giunto all'altra riva, scarsamente regalatolo, si mise alla ventura, perchè l'unica indicazione datagli dal navalestro fu che quei prolughi erano andati di la. Varcò ancora da luogo a luogo, richiedendo da per tutto e da per tutto udendosi rispondere che Milanesi di fatto se n'erano veduti molti, ma niuno sapeva ridire chi fossero, dove si drizzassero: al più conoscevano che andavano fuori via dalla patria per la tirannide di Luchino.

Ma altri tiranni egli vide dominare per le varie città di Romagna: a Rimini i Malatesta, gli Ordelafia i Forla a Faenza Francesco di Manfredi; l Polenta a Raxenna; Roma lamentavasi vedova, dopo che i papi, tramutandosi in Avignone, l'avevano abbandonata alla tirannide di que'suoi baroni, contro i quali doveva, pochi anni dopo, sollévarsi generosa ed impotente la voce di Cola Rienzi: Bologna riceveva vita e splendore da forse quindicimila Italiani e Tedeschi, studianti sulla sua università, la quale fino d'altora le procacciava il titolo di dotta che conservò sin qua, come conservò nello stemma la parola libertas, quantunque già in quei tempi s' fosse ai papi assoggettata. Valicando poi l'Apennino, Ramengo

si calò nel bel paese toscano.

Quivi la libertà era con maggiore gelosia custodita,
quanto a peggiori abusi vedeansi rompere i signorotti
di Romagna e di Lombardia; tutte le terre difendeavano
acremente le loro franchigie, ed abborrivano il governo
d'un solo. Ma come sperare che una fanciulla si conservi innocente fra una turba di bordaglia e di femmine
da mondo? Que tristi vicini, se ancora non osvano attentare direttamente alla libertà doi Toscani, ne preparavano la via col corromperii, o col fomentare i mali
umori. Sotto pertanto a quest'infame influenza, le ni-

micizice cittadine ivi più che altrove imperversavano; e i nomi di Gnelli e Ghibellini, che negli altri paesi avevano quasi perduto la significazione, mantenevano quivi una tenace vialità. Ghibelline erano Pisa ed Arezzo; guelfe Pistoja, Prato, Volterra, Samminiato, Siona, Perugia e principalmente Firenze; talchè invece di maturare un concorde sentimento di nazionalità, dal quale soltanto potevano sperare frutti per l'avvenire, combatevansi e contrariavansi l'una l'altra; patria riguardavano l'angolo dove ciascuno era nato; forestieri od avversarj tutti quelli d'altra terra, tanto più accaniti quanto più vicini; e nelle loro querele invocavano spesso o le funeste armi o la più funesta mediazione tlei comuni e più veri nemici.

Fra quelle lotte però sentivasi la vita: ciascuno capiva quel che valesse di per sò e quel che potrebbe d'accordo cogli altri; il commercio, l'agricoltura, le arti erano salite in gran flore: pittura, scultura, architettura offirivano modelli che il difficile nostro secolo non cessò d'ammirare; e la lingua, venuta a mano di Dante Alighieri, morto vent'anni prima, e di Petrarca e Boccacio, giovani ancora, acquistava il primato, che più non

perderà, sovra l'altre d'Italia.

E come in quella Grecia, a cui per tanti lati somiglia la patria nostra, dimenticavansi le mutue inimicizie per convenire a'giuochi in Olimpia, così l'umore allegro de' Toscani li raccoglieva a splendide feste, onde solevansi spesso ricreare le diverse città, o nelle solennità dei loro santi patroni, o per memoria d'antichi fatti, o per celebrazione di nuovi. E Pisa in quel tempo aveva appunto riportato vantaggio contro i Moreschi. che dalle coste d'Africa infestavano il Mediterraneo e l'Italia; onde, per celebrare quel trionfo e la presa d'alcune loro galee, doveasi finire il carnevale colla festa di Ponte. Nè d'altro che di questa udiva Ramengo ragionare per tutta Toscana allorchè vi capitò: chi poteva, preparavasi ad andarvi; gli altri se ne struggevano di desiderio. - Perchè non v'andrò anch'io? disse Ramengo. « Fra tale concorso di gente, nulla più probabile che incontrar quello ch'io cerco ..

E vi si drizzò. Pisa in quel tempo era nel maggior

suo fiore. Porto frequentissimo come (fatta ragione ai tempi) oggi sono Amsterdam e Londra; nel 1283 aveva armate fino centotrè galee per guerreggiare Genova. che gliene oppose centosette: vedeva a'suoi mercati accorrere Mori d'Africa, Normanni del Settentrione, Turchignoti d'Oriente; mandava i suoi legni alle Indie orientali a caricarsi di spezie, che poi diffondeva per tutta Europa, riportandone in cambio legnami, canape, danaro. Alle speculazioni congiungendo l'amore per le arti belle, innato nella patria nostra, dalle imbarbarite regioni dell' Asia i Pisani traevano marmi, colonne, sculture, di cui abbellivano la patria: di Palestina recarono terra per riempiere il loro cimitero, onde potere dormire in terra santa: attorno a quel cimitero, i ristoratori delle. arti belle fabbricavano, scolpivano, dipingevano più insignemente, perchè l'originalità non era stata per ancosoffocata dall'imitazione, nè il raffinamento materiale aveva tolto la mano alle idee ed al sentimento. Su quelle pareti era stata ridotta a figura la Divina Commedia di Dante, per leggere la quale aveano eretta una cattedra nella nuova università; poesia, pittura e scuola nazionale e religiosa: - commercio, arti, devozione, sapere, libertà, begli elementi della vita italiana d'allora. Oggi Pisa è ben altro. Un borgo a mare, allora -ap-

pena avvertito, le tolse quel resto di commercio, che le mutate condizioni d'Europa lasciarono alla Toscana: i cencinquanta mila suoi abitanti sono ridotti ad un settimo appena: la marmorea cattedrale, la mirabile Loggia dei mercanti, gli altri edifizi di antica maesta fanno melanconico contrasto coll'erba crescente per le vie spopolate, col silenzio delle ammutolite officine. col'inoperoso vuoto del suo Lungarno: e la stupenda Torre sembra chinarsi in atto di compassione per deplorarne

le perdute grandezze.

Potenzinterra: lei dee venire da in capo al mondo, se mai non ha inteso parlare della festa di Ponte: diceva a Ramengo l'oste Acquevino, che venuto giovane da Pontadera senza un beco d'un quattrino come egli diceva, in sulla via di Pisa avea rizzato dapprima un frascato, ove dava bere a'mulattieri cavandone le spese e qualche zaccherello di vantaggio: poi co' quattrini fa-

cendo quattrini, e spacciando gran nomi ai piccoli vini che la sete faceva parere strabuoni, murò un'osterietta che se alcuno gli diceva essere piccola, egli, senza forse aver mai letto di Socrate, rispondeva: - Così potessi averla sempre piena d'avventori . Posta sur un dosserello, aveva dinanzi uno spazzo ove si giocava alla pallamaglio, e da cui vedevansi passar rasente quelli che s'avviavano alla città, e dominavasi la vasta pianura, che da un lato scende fino al mare, dall'altro è chiusa da collinette biancheggianti pel verde degli ulivi, e tramezzata dall' Arno, che poi a forma di semicerchio divide Pisa. Colà Acquevino, fatto maturo e grassotto, ma sempre fresco, svelto, gran chiacchierone. gran lodatore del suo paese, del bel cielo, della buon'aria, -della buona gente, quanto un poeta arcade, dava alloggio a qualche forestiere, facendogli poi nello scotto pagare la colpa di non essere toscano: somministrava bubbole e da bere a vetturieri e pedoni; e con religiosa integrità serbava prosciutti del Casentino e fiaschetti d'alcatico e di Montepulciano, che un professore dell'università aveva paragonati all'ambrosia ed al nettare degli Dei; similitudine che Acquevino, da venti anni ripeteva come nuova di zecca a tutti i signori che (diceva egli col tono onde una civettuola dice esser brutta per sentirsi affermare il contrario) venissero ad onorare quelle sue catapecchie. - E (soggiungeva) qui gente · non ne manca mai. Perchè io non sono come que' miei · confratelli, che vogliono far commenti all'altrui star-« nuto. Libertà per tutti: chi paga è buon amico ».

Vedendo arrivare in sulla sera hamengo solo e con magra valigia, gli aveva dapprima fatto gli occhi grossi, ed era stato con lui tant'alto: ma quando lo intese comandare la camera migliore, i più squisiti bocconi, it centellino più scelto, e gli balenarcno all'occhio i florini d'oro lampanti, onde aveva rigonfia la borsa, diser fa sè: — Costui vuol riuscire meglio a pan che a farina »: e mutò cantare: non fu buon garbo che non gli usasse, e mentre si dava fretta intorno alle pietanze e ai forestieri, trovava qualche ritaglio di tempo per regalare due parole all'ospite dalla buona borsa, e vantargli suo paese e la sua osteria. — Pisa (gli diceva) flor

del mondo: senza far torto a nessuno, e meno al suo paese, signor forestiere. E se non fosse stata Pisa,
 tutta Toscana era a manco d'un pelo di venir turca,
 e non si berebbe vino. — Ch'io le ne mesca un altro bicchieretto? — Vogliono essere forse trecent'an-ni,
 i Saracini avevano posto piede in Calabria: ma
 ii Pisani, nemici dei nemici di Dio, mandarono il

 i Pisani, nemici dei nemici di Dio, mandarono il fiore della nostra gioventu a snidarli. Cosa pensano quei dannati? Con navi sottili e col diavolo che gli ajuta, nel fondo della prima notte di gennajo, hanno

ajuta, nel fondo della prima notte di gennajo, hanno
 faccia d'entrare in Arno, invadono il sobborgo, lesti
 e queti così che nessun popolano se n'accorse, fuor chè ai colpi dei malnati ed alla vampa degli incendi.

chè ai colpi dei malnati ed alla vampa degli incendj.
Allora tutti a fuggire senza guardarsi alle gambe,
e senza pensare ad avvertir la città perchè si met.

tesse in difesa. Una donna sola, oh viva le donne
 toscane! — la sola Cinzica de' Sismondi, attraversa
 i maladetti che già occupavano il ponte d'Arno, corre
 ad avvisare la Signoria; e subito un dar nelle cam

ad avvisare la Signoria; e subito un dar nelle campane, un sonar di trombe, un leva leva, un presto
presto, un corri corri; tutti, a vedere e non vedere,
 pigliano le armi; fanno fronte ai Saracini che, rin-

 pigliano le armi; fanno fronte ai Saracini che, rincaeciati, n'hanno di grazia a fare salva chi può; si tolgono di testa il baco di mai più tentare la gente

più valorosa di cristianità. In memoria di quel trionfo,
 sul ponte stesso...

Qui Acquevino, richiesto da altri avventori, dovette interrompere la narrazione di quel fatto, successo intorno al mille, ed in memoria del quale, il borgo rifabbricato di là dall'Arno fu nominato di Cinzica, ed istituita la festa di Ponte. Noi, meno pressati dagli avventori che non fosse Acquevino, procureremo supplirgli alla meglio nel divisarne il modo. La smania di fazioni, d'allegrie, di battagtle, di devozioni tutt'insieme, che Pisa, città greca, aveva dalla Grecia portata, suggeri quel genere di festa; lo tenne vivo il desiderio politico di alimentare gli spiriti guerreschi, tanto necessari per mantener la pace e tutelare i diritti. Imperciocche in grazia di quella, i più valenti de alimosi fra i giovani

pisani addestravansi continuamente nelle armi e nei movimenti del corpo; e in tal guisa formavansi prodi e disciplinati sotto capitani che, come più esperti, erano a ciò trascelti per voce di popolo, e che dopo le finte

lotte, poteano guidarli anche alla vera.

La città ed il territorio si dividevano in due fazioni. chiamate dei Banchi e di Borgo, ovvero di sant'Antonio e di santa Maria, da due chiese una di qua, l'altra di là dal fiume. Naune di colore diverso, per lo più intrecciate e regalate dalle belle, distinguevano i parteggianti: e per quindici giorni innanzi alla festa era quasi nient'altro che lottare e tambussarsi, ora in pochi, ora in più, con guasto anche di molte vite. Giunto poi il di solenne, i combattenti delle due fazioni, coperti il capo di celate, con alla mano noderosi randelli che chiamayano i targoni, schieravansi dai due capi del ponte di mezzo, formando una fronte di forse quaranta. Non appena alzata la sbarra, movevansi all'incontro, e venuti al colmo, allora era il menar delle mani, il cozzare, il picchiarsi: e la baia diventava pur troppo da · · vero. I primi: co'targoni appuntati al petto, pigiavano, spunzonavano contro gli avversarj; altri menavano. facendosi piazza: alcuni carpone si ficcavano tra le gambe dei combattenti, o per farli cascare, o per alzarli di peso e buttarli in Arno. Sulle spallette intanto venivano i capitani, col batacchio anch'essi, dando un podi regola a quel tumulto, rincorando, zombando, ma coll'occhio attento a schivare gli avversari, che, se vedevano il bello, con uno spintone li sbalzavano dal ponte. Sotto quei colpi, tra quella furia, guai a chi stramazzasse a'piedi della calca! il men male era per chi dalle spallette traboccasse in Arno; ove stavano pronte le barchette ad ajutarli. Del resto, si ferivano, s'abbattevano, si disarmavano avversarj, si facevano prigionieri; nè per tre quarti d'ora restava il calcare. il ferire, l'accopparsi, come diceva Acquevino, con mirabile tripudio degli spettatori. Dalle finestre, dai terrazzi, dalle bertesche, d'in su i tetti, una calca di gente attendeva, smaniando di gioja, di timore, d'applausi, d'incoraggiamenti, di fischi, secondo che questa o quella parte piegava o prevaleva; secondo che era in fortuna od in disdetta l'amico, il parente, l'amante; secondo che sant'Antonio o santa Maria più acquistavano del

combattuto ponte; e si gran fervore ponevano nel matto parteggiare, che madri, sorelle, amiche, all' udirsi annunziare le ferite e fino la morte dei loro cari, domandavano qual delle due parti avesse avuto la meglio; e se l'annunzio rispondeva ai loro desideri (Spartane fuor di tempo) obbliavano i più teneri e sacri affetti per prorompere in festose acclamazioni.

Spirato il termine concesso a quel furore, sonavasi a raccolta, calavansi di nuovo le sbarre, e la parte che più avea preso dell'erta veniva gridata vincitrice. Qui le baldorie, il trionfo; e i più segnalati campioni, incoronati dalla Signoria, abbracciati, baciati da chiunque aveva la fortuna d'esserne, in quel giorno, amico: e scornacchiare i vinti, e cantare inni, come fossero stati distrutti i nemici della patria.

Poichè le usanze sopravvivono al loro motivo, i Pisani continuarono il sanguinoso spasso anche quando \* il valore non solo era divenuto inutile, ma sarebbesi reputato una colpa; e finalmente Leopoldo d'Austria, trovandolo troppo per un giuoco, troppo poco per una

guerra, lo proibi. - Non ha mai visto, signor forestiero, in vita sua e per « tutto il mondo, un tal concorso di cristiani? » demandava l'oste a Ramengo, il quale, la mattina dello spettacolo, stava sopra un terrazzino, ombreggiato da un lauro, osservando Pisa e la folla che vi traeva. E girando in tondo la mano distesa, seguitava: - Le a par poco? Che scialit che bellezza t che brio l Un « Toscano si discernerebbe anche di mezzo alla mola titudine di Val di Giosafatte. Quelli che vede in luccom « maestoso, sono Fiorentini: ricchi sfondolati: specule-« ranno anche sulla festa. Quest'altri, tutti in fronzoli « e in fiocchi sono Pistojesi: quelli là, da Siena, la « gente più leale e sincera delle tre parti del mondo. « Il desiderio di vedere le nostre feste gli ha fatti di-« menticare delle vecchie emulazioni : e a Pisa tutti « saranno i ben accolti, e nemmeno si temerà che ci portino la peste. Oh veda la bella cavalcata! Sono « signori della Versilia e della Lunigiana, terribili nei · loro castelli non meno che sul mare: lo sanno i vian-· danti. - Buon divertimento a lor signoril Posso ser-



PISA 263

virli di nulla? Questi sono di que'ricchi cogli arnioni,
 e vengono dalla val di Nievole, fertile e ridente, ch'e
 il paradiso di Toscana, come Toscana il paradiso del
 mondo. Snidarono essi gli antichi baroni, e si pian tarono nei loro palazzotti per coltivare le vigno e giu
 tuliveti. Osservi belle e robuste figure. E tutti hanno
 in groppa fanciulle e donne, che, non v'è rimedio,
 le eguali non vede il sole per quanto gira. — Viva
 il bel sole, vivano le belle donne di Toscana.

Così, ma a spizzico e scappa scappa raccontava l'ostiere a Ramengo, intanto che dava recapito agli altri che cominciavano bene la mattinata con un fiaschetto: e quel vivo spettacolo pareva addolcire il truce animo di Ramengo, che nella contentezza di sapersi padre inella speranza di pur trovare suo figlio, di riconciliarsi con esso, pareva entrare in una vita nuova, e talora sentivasi preso da un tale accesso di benevolenza, che proponeva lasciare la micidiale ed infame sua scelleraggine, e cercare con belle azioni la stima de buoni, la tranquillità dell'animo, la serenità che attorno a sè vedeva regnare nella turba festiva.

Alla quale intento, mirava dai poggetti, dagli seenderelli, dai tragetti sbncare i villani a larghi cappelli di treccia bianchi, co'nastri rossi e neri, e quadriglie di contadinotte che intrecciavano per via la paglia.

Esse vengono dai colli di Signa » ripigliava Acquevino. « Questi sono i robusti montanari di Lucca. Cotesti pallidi e scialbi vengono dai contorni del lago di Bién« tine: » ed ai vivaci colori del loro vestito faceano contrasto i bigi e neri e bianchi delle tonache di tanti frati. ed il marrone dei mendicanti, che accatavano

pei poveri e per Dio.

Sù per l'Arno intanto vedeva un mondo di barchette guizzare leggieri frammezzo ai grossi legni ancorati. Chi capitò a Pisa per la festa della Luminara che vi si rinnova nel giugno d'ogni terzo anno, ed ha visto per più non dimenticarlo il meraviglioso aspetto di quella città, con tutti gli edifizi, le cupole e i campanili accesi a lumini e fiammelle, ed una quantità di navicello il-luminate vogare l'una a prova coll'altra, potrà immaginare il tripudio che, in tempi tanto più prosperi ad

essa, vi si dovea fare alla festa di Ponte. Fra tutta quella moltitudine era una curiosa allegria; eccitata viepiù dal felice rinnovarsi della stagione, ed alimentata da capricciosi scherzi, da bizzarri motteggi che si facevano, che si slanciavano gli uni agli altri nella dolcissima e vivace loro favella. Un coro di giovani, dando fiato alle zampogno, accompagnava gli accordi di altri, che cantavano la nota ballata,

Vaghe le montanine pastorelle, Donde venite sì leggiadre e belle?

E com'obbero finito l'aria, una forosetta, che per grand'ochi e per, guancie rubiconde come una melarosa si discerneva dalle compagne, rispondeva con voce più robusta che dilicata, mentre appunto passava sotto al balcone su cui stava Ramengo:

> E s'io son bella, io son bella per menc, Nè mi curo d'aver de'vagheggini: E non mi curo niun mi voglia bene, Nè manco vo'eh'altri mi faccia inchini.

— Guarda che bella tosa », osclamò un giovane sbicando di dietro la taverna, e spingendosi arditamente verso la fanciulla. Al suono della parola e dell'accento forestiero, si voltò Ramengo, e riconobbe un crocclidi di Lombardi. Quando ogni paese portava diversissime fogge di vestimenti, bastava un'occliata per discernere gente da gente; e i Lombardi d'allora, dico i più ricchi e da festa, usavano nobili panni assettati alla persona, foderati di seta, o cappe tedesche foderate di vaj; cappucci alle gote con fregi d'oro intorno alle spalle; ai piedi calze e calzeroni; alla cintura. larghe coreggie con libbie d'argento, da distinguerli, al primo sguardo.

Vibrò Ramengo un'occhiata fra loro, fissò con guardo scrutatore quei visi; ed accertatosi che fra quelli non v'era chi lo conoscesse per veduta, o gli potesse interrompere i disegni suoi, scese, e col parlare si diede a, conoscere per loro compatrioto. Tosto gli furono essi intorno con quell'amorevole premura onde si suole salutare un concittadino su terra lontana, dore basta la patria comune per far riguardare siccome amico anche uno sconosciuto.

In quella libera città avevano fatto capo i molti forusciti da ciascuno dei varj paesi lombardi; e quivi pascendosi delle speranze, dolce ed indigesto nudrimento di questi infelici, preparavano maneggi ed armi contro il tiranno della patria loro. Ma il tiranno della loro patria aveva il vantaggio che ha sempre chi già trovasi in possesso d'una cosa, sovra colui che ne lo vuole privare: e mentre essi menavano trattati a danno di lui, altri più vivi ne raggirava sott'acqua Luchino: quelli andarono sventati: questi riuscirono al loro intento.

Ma non anticipiamo gli eventi, e ci basti per ora mostrare come quella festa, al pari di tutte le altre antiche e moderne, nostrali e forestiere, potesse rassomigliarsi al color di rosa che copre le guance d'alcuni consumati da mal sottile: sul volto non appare che la sanità, ma dentro cresco lo spasimo ed il marasmo:

oggi sorridono, domani morranno.

Ramengo, sicuro tra que'sicuri, salutava, rispondeva, abbracciava, stringea la mano a questo e a quello: sebbene potesse sperare che il nome suo fosse tra i fuorusciti riguardato come quel d'un amico, d'un compagno di sventura, gli parve però prudenza il dissimularlo, e si diede per un tal Lanterio da Bescape, nato all'ombra del duomo di Milano, abitante alle cinquo vie, e come loro, fuggiasco dalla patria, |— perchè (diceva) chi può regger regga in una terra a quel modo coppressa da così scellerato tiranno. Tenga seco i suoi « mastini : tenga il suo Sfolcada Melik; non chi sentesi « nelle vone stilla di sangue i taliano ».

Pensate se quelle parole andassero a'versi de'fuorusciti; e quasi il parlare avventato fosse infallibile contrassegno di spiriti animosi e sinceri, già senza un sospetto al mondo computavano il nuovo arrivato per un acquisto; già prendevano occasione di narrargli ciascuno i torti fatti da Luchino alla loro patria, a Cremona, Pavia, Lodi, Como, Bergamo, ed i particolari loro disgusti, e domandarlo de'suoi, che immaginate s'egli sagusti, e domandarlo de'suoi, che immaginate s'egli sagusti.

peva impiantare e colorir al vero. Ognuno poi si affrettava a chiedergii di questo o di quello fra i parenti, fra gli amici che aveva lasciati a Milano. — A che partito sono gli Aliprandi?

- Morti per fame .

- E Bronzino Caimo, quel gran moderatone, sta

 Sta col muso alla ferrata per avere osato difendere la verità. Se pure non gli è già capitato di peggio ».

- E Matteo Visconte?

- Confinato a Morano di Monferrato ».

- E Barnabò?

 In Corte dello Scaligero. E dicono farà un paerentorio con quella signora Regina.

- E Galeazzino? sempre bello? sempre galante?

« sempre adoratore di madonna Isabella? »

— Oibò! Il signor Luchino dorme soltanto finche « vuole. Il bel Galeazzo è vagabondo per povertà, e per far perdere allo zio la sua traccia. Dicono però « sia in Fiandra ».

Così rispondeva Ramengo alle varie domande, lieto e di nastrarsi informato per guadagnare maggior fede, e di nastrare quel che sapeva onde ricavarne quel che cercava. Perocchè, come il marinaro nel rivedere le onde quiete, come il dafor al presentarsegli un bel tiro, come il beone all'entrar in una bettola, dimenticano ogni proposito antecedente, così Ramengo dissipò que' momentanei impulsi al bene, tosto che si vide innanzi l'occasione di poter nuocere: volle mentire sulle prime, affine di scoprire, se potesse, ove trovar Alpinolo; quindi, al solito, un peccato il trasse all'altro, all'ebra necessità del delitto, a far il male per il male stesso.

- Ma dunque (gli domandavano quegli infervorati)

« che vivere è oggi a Milano? »

— Il vivere (rispondeva Ramengo) dell'inferno e d'ogni paese in servità. Luchino ogni giorno più imbaldanzisce, perché vede che le altre città spaurite evengono a lui, come il bove che volontario andasse al macello. Dieci n'ebbe già Azone in obbedienza, non è vero? Ebbene, costui già vi aggiunse Bob-

« bio, Asti, Parma, Crema, Tortona, Novara, Alessan-« dria.... » - Vili ! così lor pute la libertà ? così vogliono far-« si puntello al trono d' uno scellerato ? » l' interrom-

peva Aurigino Muralto da Locarno. Ed Acquevino, che mesceva loro del più generoso, ripetendo, - Guardino · com'e' brilla, spruzza, salticchia! Resusciterebbe un

« morto », ascoltando quegli infervorati loro parlari, quel prendersela così d'impegno, dimenava il capo, ed esclamava: - Poveri paesi! Viva la libertà toscana: e per dio baccone, viva il giardino d'Italia! Ma trovato « quest'aria, questo vino, questa pace, cosa importa a · loro chi sia e quale il padrone? Non basta ciò alla vita beata? • E andandosene canterellava: — Nè per « tempo nè per signoria non ti dar malinconia ». Prediche al deserto. Ramengo, dopo vuotata una tazza con quei compatrioti, proseguiva: - Giudichereste però · ch'egli cresca per questo in potenza? Tutt'al contra-« rio; ingelosì le potenze vicine, e al primo vento le · barbe diverranno rami. I signori Gonzaghi lo guatano « da Mantova in cagnesco: il conte di Savoja già le-« vossi i guanti, e prepara delle buone armi: il marchese di Monferrato non vede quell'ora di romperla « seco: ma chi la romperà in modo da non rappiccarla ' · più, ve n'accerto, sarà Mastino della Scala. Nel paese « poi non vi dico altro. Sapete che gran ghibellino si « mostrò colui finchè durò in condizione privata. Chi « non avrebbe creduto che dovesse ora in ogni cosa « dar mano alla parte migliore? sostener i nobili contro « la ciurmaglia ? Ma no : li tratta nè più nè meno di « quel che faccia coi Guelfi più marci nell'anima. Questi

« gli altri se gli rovesciano ogni di più: cosicché « gli è proprio il colosso di Nabucco dai piedi di - Ma il sassolino che basti ad atterrarlo? » soggiun-

« però non gli credono e lo tengono un impostore,

geva Caccino Ponzone cremonese.

« creta ».

- Eh! il sassolino ci saria ben egli » rispondeva quel falco; « e se..... Ma lingua taci..... » e battevasi sulla bocca.

Era il miglior modo di metterli in savore: onde strin-

gendosegli viepiù intorno e punzecchiandolo. - Che? « dite su ? c' è qualche nuvolo in aria ? c'è speranze? « Abbiamo ben compreso che voi in cose di stato pe-« scate al fondo. Perchè far misteri con noi? la causa « de'Milanesi non è quella pure di noi tutti? e siamo « qui per dare di spalla quanto valiamo. Non si aspetta « che quel momento del Signore, il dies iræ. Ma chi « dirigerebbe? »

- Se Franciscolo Pusterla... > Proferito questo nome. Ramengo si recava sulla sua, con una di quelle pause a tempo che sono il giuoco de'maliziosi, e girava uno sguardo aggressivo su tutti questi impavidi visi. come per succhiellarne il pensiero più arcano. Ma non facea bisogno di tanto, perchè l'imprudenza andava in essi di pari coll'ardore giovanile, tanto che il tristo n'ebbe miglior mercato che non isperava. - E che? . gli domandavano a gara. « Siete anche voi di quelli « del Pusterla? »

- Come se sono de' suoi? ripigliava Ramengo. « Chi era la mestola di tutta quella faccenda a Milano? « e perchè n'ho avuto di grazia ad uscirne colla pelle? « Ora qui (e li mostrava) ho dispacci da recare a lui.... « ma acqua in bocca, chè alcuno non mi ascoltasse. « La prudenza non è mai troppa. Coloro hanno bracconi « da tutte le bande. — Io ho lettere per lui dal signor « Mastino della Scala.... »

Ramengo ponzava, ed emetteva queste parole a scosse, balestrando gli occhi in faccia a tutti; essi credevano per cautela, in fatto era per ispiare l'impressione che su loro faceva, e se alcuno potesse o volesse dargli notizie o modo d'averne. E notò alcuni che dimenavano il capo, come volessero esprimere, - Non ne faremo niente: sicchè continuò: - Ma! quando si dice « gli uomini! Chi l'avrebbe creduto ? Egli che poteva, « sol che il volesse, divenire capo e salvatore della pa-· tria, ora dorme - s'è rimpicciolito - scappa come « un fiacco paltone... »

- E'bada a fare mea culpa a'piedi d'un fornajo, .

uscì a dire Aurigino Muralto.

Fornajo di mestiero, e quindi Fournier di soprannome era stato il padre di Benedetto xu papa, allora sedente in Avignone. L'indicarlo a quella guisa, anzichè spiattellarne il nome e il luogo, era stata una di quelle povere transazioni che fanno colla prudenza coloro, i quali sanno alle sue leggi rassegnarsi solo fino ad un

certo punto.

Aurigino non avrà creduto aver fatto il minimo male. non n'avra avuto il minimo rimorso; eppure avea messo lo spione sulla traccia che più non perderebbe. Ramengo toccava appena il suolo colle piante per l'esultazione di questa scoperta, ma dissimulando e facendosene appieno informato, - Certamente » proseguiva; « s' è · messo ad Avignone come un chierico il quale aspiri « al cappel verde o al rosso; o come un basso delin-

 quente, che cerca sicurezza celando lo stocco micidiale · fra le tonache e le cocolle. Ma lo ridesteremo noi · da cotesto pigro sonno; oh lo ridesteremo ».

- E qui (soggiungeva il Ponzone) troverete amici

« suoi, da potervi dare indirizzo ed ajuto ».

- Vi saranno, m' immagino, suo fratello Zurione, « Maffino da Besozzo, quel della Pietrasanta.... » domandava Ramengo. E gli rispondevano: — Si: ma chi « ne mostra più amore e divozione è lo scudiero Alpinolo ».

- Alpinolo? » ripetè colui, sentendosi dai capelli alle piante rimescolare. « Alpinolo? dov'è? ch'io lo veda e tosto: ho estrema necessità di parlargli per cosa che · molto dappresso lo tocca. Dov'è? dov'è? >

- Che furia? » saltava su quel mezzo prudente da Locarno. « Finiamo di bere, e poi venite con noi. Lag-· giù ve li faremo trovare tutti. Che festa per loro a

rivedervi!... >

- Ma io voglio parlare con Alpinolo dapprima.... con · lui testa testa. Le cose so come vanno trattate »: e mentre egli era dominato dall' ansietà di trovare un figlio, e dalla speranza che, scoprendosegli padre, ne avrebbe e perdono ed amore, essi continuavano a bere, a discorrere, a ragionare massimamente d'Alpinolo.

 È un demonio colui quando si tratta di mettersi · ad un'avventura ..

- E per un proponimento non ha il pari. Ti ri-

cordi; Ponzone, i primi giorni? Noi lo credevamo « muto: nè parlava nè faceva segno. Che è, che non · è, aveva fatto proposito di non proferire sillaba per « sei mesi ».

- E così giovane! » soggiungeva li Muralto. « Che

gran soldato vuol riuscirel >

- Ed ai nostri giorni (replicava il Lambertengo) « se n'è visto de'soldati, con nient'altro che la propria spada, far de' grandi slanci e toccare i primi gradi.

· Costui lo vedo già ad un gran posto ».

- Di chi dicono? » s'inframmetteva Acquevino. «Di · quel garzonotto, con quegli occhi senza secondi? E come se lo conosco! capital Gli è di buon gusto, e vien a bere qui talvolta un par di gotti, e non mesce a miseria: e dice che vini come i toscani, è inutile, non se ne trovano al mondo nè in maremma. L'al- tro di era con alcuni: e dagliene un sorso, dagliene « un secondo, erano brilli; e venuti a parole uno gli « disse, - Taci là tu che non hai nemmeno padre. Non avea finito, che Alpinolo, senza dire guarda che « ti do, stampandogli le cinque, volsi dire le quattro dita della sua mano sulla guancia, gli buttò tre denti cin gola ».

Che suono facessero ad un padre, ad un tal padre siffatte parole, immaginatelo. Sapeva d'esser vicino al figlio; e quel figlio lo sentiva lodato, lodato per quell'unica virtu ch'egli valutava; l'unica che, in tempi di quella sorta, potesse aprirgli facile varco alla gloria ed alla potenza. Che lusinglie per la vanità di Ramengol come struggeasi di vederlo, d'abbracciarlo l come si componeva in bocca le parole per calmarne la prima furia! Dimenticava perfino di avere scoperto il nascondiglio del Pusterla, dimenticava Luchino, e i premj sperati, e le giurate vendette. Quindi col cuore palpitante al modo che gli aveva palpitato nelle notti che stette appostando il drudo della Rosalia, calossi verso Pisa in mezzo a que'buoni Lombardi, i quali intrecciati braccia con braccia, intonavano le canzoni della patria loro, - canzoni che per l'esule finiscono sempre in un sospiro.

## CAPITOLO XV.

#### Padre e Figlio.

Entrando nella città, ritrovarono tesi da parete a parete drappellôni bianchi e vermigli, e filze di verzura secondo la stagione, che ivi chiamano le fiorite: dai balconi e sui muri sfoggiavansi ricchi tappeti e arazzi portati di Levante, e stoffe di seta, che alle corti dei re parevano ancora un lusso esorbitante, e qui abbondavano in mano di quegli attivi negoziatori. In alcun luogo zampillavano fontane di vino, tra un'ingorda ciurmaglia intenta a riceverlo nelle aperte bocche, od attingerne col cavo della mano: in altri apparivano credenze e buffetti carichi d'ogni rarità, venute dal mar Nero, dal golfo Arabico, dal Baltico, e serbate in memoria delle ardite e felici navigazioni. Brigate di giovani pisani, con a capo i loro più valenti o danarosi signori, tutti divisati ad un modo con vesti di colori appariscenti e briose cavalcature, moveyano incontro ai vegnenti, e salutavano i nostri Lombardi, i quali rispondeano - Addio, Betto Lanfranchi! - Bel puledro, Nieri! Passerino si discerne sempre alle più ricche divise. - Viva Banduccio Buonconti! > e stavano ad osservarli, mentre dietro a gonfaloni con varie imprese e con motti bizzarri ed ingegnosi, a suon di nacchere, di tamburi, di zufoletti, si tiravano appresso la turba, Meno pompose venivano poi, dirigendosi al tempio od al ponte, le arti e le maestranze, guidate dai loro abati, tutti vestiti ad una taglia, e tutti con un tale abbandono d'allegria, che Ramengo non potè di meno di riflettere quanto a Luchino avrebbe fatto gusto l'avere un popolo così festivo, e quindi così facile a governare e raggirare.

Udiva intanto un gridio, un trescamento di merciajuoli, che colla bottega ad armacollo gridavano a'bei vezzi, a'bei nastri, agli abitini, alle crocette; di montanari che, al suono di ribecchini e tamburelli, facevano ballare i cagnuoli e le marmotte; di Lucchesi che esibivano santini di gesso, santa Zita loro patrona, e santa Verdiana da Firenze che dava a pascere ai serpenti. Altrove si faceva cerchio attorno al cerretano dai rimedi e dai segreti, o al cantastorie, il quale mostrava sur un cartellone il disastroso allagamento di Firenze nell'anno del 33 » quando diceva esso « quest'Arno che « vedete- tanto quieto, traboccò sulla città, portando « via bestiame, case, palagi e migliaja di persone, che · pareva un finimondo. Perchè non s'è portata via del « tutto quella città; che Pisa ne sarebbe più grande e « più gloriosa ? »

Così il cantafavole; ed il popolaccio, con villano patriotismo, ne secondava l'imprecazione, gridando — Mora Firenze • e viva Pisa •; nè volevasi ricordare che il ciurmadore istesso, poco prima o poco dopo, avrebbe in Firenze augurato, col rabbioso Ghibellino, che la Capraja e la Gorgona chiudessero la foce all'Arme, sicchè

in Pisa annegasse ogni persona.

La genia de' cerretani, e col nome proprio e con altri più nonrevoli, non s'e ancora estirpata, come ognuno vede: bensì è finita un'altra che avea gran corso allora. Persone non d'ingegno ma di memoria e di fronte vetriata, ricorrevano a quei che sapessero far versi; e parte a prezzo, parte per misericordia, parte per importunità, ne impetravano alcune composizioni, italiane o provenzali, che poi, con grande enfasi e gesti smanois, recitavano su per le fiere e nelle sale. Il Petrarca (') ci ha lasciato memoria di molti fra costoro, che gli vennero innanzi poveri in canna, ed ottenuti da lui alcuni sonetti, li rivide, pochi anni dopo, ben in arnese, ben in carne e ben al soldo, mercè le largizioni degli ammiratori.

ll poeta era dunque miglior mestiero che non oggidi, quando di simil'arte più non avanzò se non qualche

<sup>(\*)</sup> Scnilium L. v, ep. 5.

improvvisatore, da assettar piuttosto nella riga di quelli descritti innanzi.

Ramengo in fatti ne intese molti che, in abiti bizzarri, accompagnandosi colla ghironda e la mandòla, gridavano stanze e sonetti appunto del Petrarca, di Cin da Pistoja, di Guido Cavalcante; o leggende in cui si ricordavano le antiche vittorie de Pisani sovra i Saracini di Sardegna, le imprese loro alle Crociate, it valore della Cinzica de Sismondi, le cortesi prodezze d'Uguccione della Fagiuola; senza dimenticare il conte 'Ugolino, sulla cui fine versavano tanto obbrobrio, quanta dispettosa compassione v'avea profuso l'Alighierri.

Fra il latrato, la gioja, la curiosità del popolo, che non si ricordava come la peste già irrompesse d'ogni banda nel paese, che non si sovveniva d'aver avuto fame jerie che l'avrebbe domani ancora, spingevansi i nostri Lombardi verso i varj posti dove sperassero scontrare Alpinolo; e li seguiva Ramengo, al quale il cappuccio a gote dava il modo di celarsi, quando mai capitasse in persona che gli convenisse evitare. L'ansietà che doveva stringergli il cuore, non tolse ch'e'restasse compreso di meraviglia nel vedere quella stupenda piazza, ove nel mezzo sorge la maestosa cattedrale; davanti il battistero rotondo di san Giovanni tutto a colonne da lato: il Camposanto, storia compita e parlante delle arti belle in Italia: - Byron anche ai nostri giorni la chiamava un sogno orientale: qual doveva apparire colla nobile decorazione di una folla sterminata e vivace?

Fra la quale videro guizzar un Milanese, a cui dando la voce, il Muralto addomandò: — Elij, Ottorino Borero, perchò tanta premura? Sapreste dirci ove stia «Alpinolo?»

 Sta in prima fila per combattere al Ponte: là son tutti i nostri camerata. Corro a raggiungerli e si perdette tra la calca.

— Ma come gli entrò il ticchio (esclamava Ramengo) « di mettersi a quest'inutile sbaraglio? Combattere in « frotta colle pertiche come un villano! »

Andate a dirlo a lui » gli rispondevano. « È così « fatto. Quando sia da porsi in prove di coraggio, il « volcrio distogliere è un buttare il fiato ».

Mentre queste parole erano fra di essi, la campana del Comune toccò: - È il segno, è il segno » gridarono i nostri, e accorsero, ed a spintoni si fecero strada. Ma d'arrivare fin pressó al combattimento non era speranza: onde ficcatisi sotto un portico, sostenuto da una colonna di porfido egiziano e da una greca scanalata, un po colle buone, un po colle brusche, salirono sovra certe are qui portate dall'Attica, e poterono dominar quella folla di teste, parte nude, parte coperte colle più varie foggie del mondo, dal vistoso turbante dell'Orientale. al positivo berretto del Veneziano; dalle ondeggianti piume del cavaliere provenzale, all'abborrita reticella gialla de poveri Ebrei; dal tôcco di velluto a oro de baroni napoletani, al cappuccio arrovesciato dei Milanesi, che si erano posti fra i primi per testimonj delle prodezze del loro compagno.

Allora a suon di tromba comparvero il gonfaloniere e gli anziani, sotto un pergolo adornato a, guisa d'un padiglione turco; la turba spettatrice più sempre s'accaleava; mentre i disposti al combattere fremevano impazienti attorno alle sbarre dai due capi del Ponte, come freme un torrente attorno alla chiusa. Poi quando, ad un nuovo segnale, caddero le sbarre fra uno schiammazzo universale, tutti con tutti andarono ad affrontarsi; e per quanto Ramengo guardasse, non gli apparve nella prima mezz'ora che una procellosa mescolanza di gente che assaliva, di gente che respingeva, che si raffagottava; noderosi randelli a furia picchiavano su quelle povere teste, su quelle povere spalle; e gli urli di chi batteva, gli strilli di chi-era battuto, mescolavansi alle acclamazioni di — Viva santa Maria! Viva santa! Viva santa!

Cresceva furore ed interesse alla scapanuccia l'esserrisi, come soleva, interessate le fazioni ed i politici puntigli: e le due parti dei Raspanti e dei Bergolini, che ne'consigli e nelle frequenti baruffe per le strade dividevano Pisa, qui aveano tolto la prima a favorire santa Maria, l'altra sant'Antonio: onde il grido di guerra, le bandiere, gli applausi, gli insulti infervorano la rabbia, il baccano, fieri quanto si possa immaginare.

Poi a poco a poco divenuta meno stivata la mischia pei morti, i feriti, gl'intronati, gli stanchi, già si poteva discernere da qual parte la fortuna piegasse: intanto si vedevano ora deporre dalle barche intirizziti e gnazzosi quelli raccolti dal fiume; ora i mal capitati strascinarsi da sè, od essere portati a braccia fuor della zuffa, premendosi le mani sulle membra fiaccate, sulle tempia, sanguinenti, e protestando al cielo ed alla terra di non avventurarsi mai più in quegli siotli baddulucchi:—ma quelli che gnarivano, credte a me che vi saranno fornati.

Però dinanzi a quelli della parte di santa Maria e de l'Asspanti si vide hen tosto sopra gli altri distinguersi uno per disperata robustezza di colpi, pel cerchio che largamente si faceva. per la rovina che menavasi davanti. Ramengo, alle fattezze el al grido de compatrioti, non tardò a riconoscere Alpinolo, nè piti da esso dispiccò gli occhi, ora inquieto del vederlo in pericolo, ora pieno di compiacenza e maraviglia a tanto vigore, e mostrando agli altri Lombardi quei colpi che veramente parevano più che da nomo.

I Bergolini e sant'Antonio non poterono a lungo star alla prova di quella furia; e per, sottrarre le teste voltarono il dosso. Allora quelli che, come dietro un torrione, s'erano tenuti a riparo alle spalle di Alpinolo, con un coraggio da non dire si precipitarono addosso ai fuggenti, per avere la gloria, men bella forse ma

più sicura, di batterne i lerghi, nrlando a tutta gola:

— Viva santa Maria — viva i Raspanti — vergogna
a Bergolini — viva i Gambacurti — viva gli Agliati —
abbasso Dino della Ròcca »; questi erano i nomi decapi
delle due fazioni. Alpinolo cessò le picchiate quando
cessò la resistenza, ed appoggiatosi al riposato targone,
osservava, immolo come uno scoglio fra le ondate, fil

facile coraggio della vittoria.

Ad un cenno del gonfaloniere, fu di nuovo abbassata la sbarra; trombe e chiarine diedero dentro a giubiloi santa Maria scampanava a distesa, ed i Milanesi fatfosi largo, accostaronsi ad Alpinolo, e tripudianti abbracciandolo, se lo tolsero sopra le braccia per pecarlo a ricevere la corona dalla Signoria; e gridavano — Viva Alpinolo — viva Milano — viva sant'Ambrogio. • E poichè la folla di rado grida un riva senza aggiungere un mora, è probabile, quahtunque la storia nol dica, che

gridassero — Morte al Visconte — morte ai traditori della patria ».

Il lampo di gioja, che quel trionfo faceva brillare sul viso di Alpinolo, mescevasi in modo indefinibile colta cupa costernazione che vi avevano improntata i casi passati, e coi segni d'un dolore profondo e celato che o straziava. Quando Aurigino Muralto, riuscito ad accostarsegli — Sta su allegro » gli gridò. « Buone nuove! è è arrivato un Milanese ».

- Un Milanese?... e chi?

Un tuo conoscente; Lanterio da Bescapè, occhio
 dritto del Pusterla e t'ha a dire cose di gran rilievo,
 ma a te solo ».

Un timulto di idee scosse in quel punto la mente di Alpinolo; e Francesco, la Margherita, frà Buonvicino, gli Aliprandi, gli amici tutti lasciati a Milano se gli pararono innanzi, colla speranza di forse vederne alcuno, d'averne forse un messo, certo notizie: onde collimpazienza più viva, senz'altro aspettare i premi e la corona, svilupatosi dalle braccia dei compatrioti, si difilava verso la dove gli aveano detto che troverebbe quest'amico, sotto il portico dei marmi, con una premura tale, che guai ai petti, alle braccia di coloro che gl'impedivano il passo. — Eccolo! vello! » dissero i Lombardi mostrando! l'avveniticcio ad Alpinolo, che fissandolo, si trovò a fronte Ramengo.

Invano avea questi voluto sottrarsi all'incontro, e aver Alpinolo da sè a sè; invano ora accennava al garzone che tacesse, venisse: dovea parlargii. Un padre che abbia scòrto un aspide attorcigitato al collo dell'unico suo figliuolo, non fa gli occhi così spaventati come Alpinolo allorchè i suoi scontrarono l'esecrata faccia del traditore. — Ramengo! vurlò con voce somigliante al mugghio di toro ferito a morte; e non badando agli atti che questi gli faceva, agguantar di nuovo il randello sua arma trionfale, e scaravventarsi alla volta di esso gridando — Infame spia v. fu un battere di palpebra. ILombardi, non sapendo spiegare quell'ira, si ritraevano e il lasciavano fare, ma non istette ad aspettarlo Ramengo che, visto quel flagello, precipitossi dietro i marmi vi accumulati, ed uscendo, dall'opposta parte, si ficcò

dove la calca era più serrata, e gobbo gobbo trà quel brulicame cercava di sgattajolare. L'iracondo, con un diavolo per pelo, non lasciava però di seguirne le-vestigia, ripetendo a gran voce — Spionel pur t'ho côtot d' Largol guardate la vital lasciate ch'io l'accoppi un « colpo le pagherà tuttel » e per farsi piazza, batteva da destra, da sinistra, su chiunque pe'suoi peccati gli cascasse fra i piedi.

Il volgo pisano, non diverso dal volgo degli altri luoghi e degli altri tempi, aveva già provato un poco di dispetto (chi vuole, lo chiami nazionale) al-veder che uno straniero avesse riportato l'onore di quel giorno; e, come suole, gliene volevano male i vincitori non meno che i vinti. Ora poi nel vedere quello stesso, senon bastava il mostrare non curanza del premio, accendersi in ira si rabbiosa, e senza guardare nè a chi, nè come, nè dove, malmenare e voltar sottosopra le loro persone, senza conoscere il perchè di quella bussa disperata, non se ne davano pace: i più timidi levavano il volo come colombi grulli spaventati; i prudenti s'addomandavano - Con chi l'ha costui? • e facevano largo: ma quelli di spiriti più vivi, quelli che ancora si sentivano la fitta e la stizza d'altri colpi toccati dalla mano di lui, perdettero la pazienza, e cominciarono a voltarsegli con un viso brusco, e rompere la strada a lui ed a' concittadini suoi, che per amore di patria, anche senza dimandarne la cagione, gli davano spalla.

— Per tutti i santi del calendario! » esclamava il popolaccio. « E'pare che costui abbia bevuto sangue « di drago e pasciuto carne di cocodrillo ».

- Vuoi finirla una volta, ambrosiano insatanas-

E qui tra Milanesi e Pisani cominciò quella battaglia di lingue, che suol precedere le battaglie di mano.

 Fatevi da banda, anime di sambuco, Pisani vitupero delle genti, gridavano i Lombardi guardando in cagnesco.

Andate via, Milanesi mangiafagiuoli » rispondevano
i Pisani mostrando il pugno.

- Meglio fagioli che non le ceche ('), che se ne comprano trentasei per un pel d'asino .

- Che state dunque qua, baggiani da dodici la era-« zia? che non mutate l'Arno nella cantarana di sant'Am-« brogio ».

- Ci stiamo perchè possiamo. E però? spendiamo · forse dei vostri? Covielli, che un solo Milanese vi ha « vôlti in fuga a diecimila ».

- Odi che favellando par che sgargarizzino ».

Si - no, le ingiurie erano niù che le parole, dalle parole si fu ai fatti: - Sono Guelfi: sono Ghibellini: « sono Raspanti traditori »: una frastagliata di minaccie. poi para, picchia, martella, una soda baruffa s'impegnò. peggiore della prima e di maledetto senno, per calmare la quale ebbero a far e a dire assai, parte i soldati, parte i prudenti e i nobili e il gonfaloniere; più d'uno restò morto sul campo, moltissimi ebbero di che ricordarsene tutta la vita: ma come spesso nelle baruffe degli innocenti profittano i ribaldi, tra quel bolli bolli potè Ramengo pigliare il tratto innanzi, e per la più corta andarsene a Dio ti rivegga. , v in ilitia ib ili up ou : o e

Onando Alpinolo s'accorse che il più seguirlo era un perdere tempo, non vi starò a descrivere che rumore menasse, quanto bestemmiasse quel che si bestemmia quando altro non si sa o non si ardisce, cioè il destino, per averglielo mostro un tratto, poi tolto di nuovo: soprattutto dava biasimo a que'Lombardi come imprudenti, come sconsigliati per avergli porto ascolto: e che bisognava arrestarlo, e che non s'ha a prestar fede al primo avventuriero che capita... ma tra quel rimproverare sorgeva la voce della coscienza a dirgli. E tu?

Allora gli cadevano le parole di bocca e la baldanza di cuore, ne più pensando a rimbrottare altrui, con sè solo la prendeva, tornava a maledir sè stesso, e il di che nacque e chi le generò e la fantasia entratagli di mettersi a combattere: la quale se non fosse stata, avrebbe incontrato Ramengo, avrebbe fatto le Ambhoria, Miane I menciale de de decomberano

<sup>(\*)</sup> Certi pesciattolini che il volgo mangia a Pisa.

vendette di sè, di Franciscolo, di quell'angelo di Margherita, della patria per sua cagione perduta, dell'umanità da lui disonorata.

lo auguro che i lettori miei trovino, quantunque in tempi più fieri che maliziosi, essere strano che diverse persone dessero nel calappio teso dal ribaldo. L'auguro pel loro meglio, giacchè questo proverebbe che essi non hanno, ai loro giorni, avuto incontri con simile fiore di scellerati, nè conoscono per prova con quanta sottigliezza e'sappiano insinuarsi negli animi, colorire l'impostura, ammantare di generosità l'infamia, d'amicizia il tradimento: e col mutare voce e costumi, placidi coi quieti, iracondi cogli stizzosi, bugiardi con tutti, acquistarsi fede da ogni parte. L'auguro anche in quanto sarebbe indizio che non hanno mai provato i duri passi dell'esiglio; nè quindi indovinano quanta consolazione rechi, a chi va profugo dalla patria, lo scontrarsi in altri, di sorte e di pensieri conformi; quanto facile sorrida la speranza di potere, con un modo o coll'altro, spesso coi più disastrosi, ricuperare la terra nativa, A chi di tali cose avesse sperienza, pur troppo non saprebbe di stravagante e di improbabile la confidenza che, al primo incontro, posero in Ramengo que garzoni, e che in lui collocherà un altro nostro amico (1),

Perocchè Ramengo, appena si trovò campato dal péricolo di cadere ammazzato dal proprio figliuolo, cominciò fra sè a rammaricarsi e indispettirsi. Ed abituato come era ad ascrivero sempre altrui la colpa dei mali causati da'suoi propri delitti, eda cercarerimedio airimorsi nell'ira, anche per questo accidente voleva sempre maggior male al Pusterla. Perchè egli m'ingannò col mostrarsene amoroso, uccisi la mia donna. Un figlio almeno mi restava di lei, un figlio che poteva formare la mia compiacenza, rendermi invidiato da quelli che forse mi disprezzano; ed ecco fra noi cacciarsi di nuovo quest'infame: e per le pazze sue fantasic, padre e-figlio rimangono divist, inimicati. Ma no: mai non desisterò finchè io non riesca a ri-conciliarni col figlio mio. Torrò di mezzo costui che

<sup>(1)</sup> È ad avvertirsi che tutto ciò era stampato molti anni prima che un identico fatto si avverasse a Parigi col Partesotti.

l'affascina: allora ci ravvicineremo io ed Alpinolo: ricomparirò con esso nella società, a Milano, alla Corte. Quando io sarò salito in grandissimo stato, oh chi mi cercherà di qual passo io vi sia giunto? Ma tu, tu maledetto, tu che sei cagione di staccarlo. da me, or so dove l'annidi; e non sia mai uomo, so non te ne fo scontare la pena col sangue. Allora solo le poste saranno pareggiate ».

E scrisse a Luchino. Visconte la lettera che abbiamo trovata in mano del segretario, il giorno del colloquio di lui colla Margherita, nella quale gli chiedeva l'impunità per suo figlio, ed accennava in nube d'essere sul punto di partire per raggiungere il Pusterla. Di giorno, più non osò mostrarsi per le vie di Pisa; non tornò ad albergo presso Acquevino, il quale teneva infamata la sua bettola per aver dato ricovero ad un cotale, e ripeteva che di quella genia non ne fu mai stampa, nè mai no sarà in Toscana. Un bucuccio segnato con una frasca, e dove per pochi soldi dormivano facchini, marinai è male donne alla loro posta, diede ricovero a Ramengo no giorni seguenti : ma abbondando di danari e di scaltrimenti, non tardò ad intendersi con un capitano di marina, il quale, col primo buon vento, doveva mettere alla vela per Antibo; e con esso di fatti, tra pochi giorni, abbandonò sano e salvo l'Italia.

Alpinolo che ne di nè notte si dava pace per trovarlo, e in tutte le vicinanze lo appostava, e spiava ogni angolo più riposto, ogni concorso più affoliato, ebbe un bell'aspettarlo; ne più lo doveva incontrare se non vedrete in qual orribile luogo.



have the expect and would be builting by I the

# CAPITOLO XVI

#### L'esule.

Sull'ardua montagna, d'un ultimo sguardo Mi volgo a fissartí, bel piano lombardo; Un bacio, un saluto, ti drizzo un sospir. Nel perderti, oh quanto mi sembran più vaghi L'opimo sorriso dei colli, dei laghi; Lo smalto dei prati, del ciel lo zaffir!

Negli agili sogni degli anni felici,
Ai baldi colloqui d'intrepidi amici,
Nel gaudio sicuro, fra i baci d'amor,
Natale mia terra, mi stavi in pensiero;
Con teco, o diletta d'amore sincero,
La speme luo diviso, diviso il timor.

Tra cuori conformi, nell'umil tuo seno In calma operosa trascorrer sereno, Fu il voto che al Ciclo volgeva ogni di : Poi, senza procelle surgendo nel porto, Del pianto dei buoni dormir col conforto Nel suol che i tranquilli miei padri copri.

Ahi l'ira disperse l'ingenua preghiera. Rigor non mertato di mano severa, Per bieco mi spinge ramingo sentier. O amiei piangenti sull'ultimo addio, O piagge irrorate dal fiume natio, O speme blandita eon lunghi pensier,

Addio! — La favella sonar più non sento Che a me fanciulletto quetava il lamento, Che liete promesse d'amor mi giurò. Ignoto trascorro fra ignoti sembianti; Invan cerco al tempio que memori canti, Quel rito che al core la calma tornò. Al raggio infingardo di torbidi cieli, All'afa sudante, fra gl'ispidi geli, Nell'ebro tumulto di dense città. Il rezzo fragrante d'eterni laureti, Gli aprili dauzati sui patri vigneti, La gioia d'autunno nel cor mi verrà.

Intento al dechino de'fiumi non miei, Coll'eco ragiono de'giusti; de'rei, Del vero scontato con lungo martir. Il Sol mi rammenta gli agresti tripudi L'aurora, il silenzio de'vigiti, studi; La luna, gli arcani, del primo sospir.

Concordia ho veduto d'amici fidenti?
Tranquilla una donna tra figli contenti?
Soave donzella beata d'amor?
Te, madre, membrando, gli amici, i fratelli,
Te, dolce compagna de'giorni più belli,
Che acerbe memorie s'affoliano al cor!

Qual pianta in uggioso terreno intristita Si strugge in cordoglio dell'esul la vita: Gli sdegni codardi cessate, egli muor. Se i lumi dischiude nell'ultimo giorno, L'amor de'congiunti non vedesi intorno, Estrania pietade gli terge il sudorno.

Al Sol che s'invola drizzò la pupilla: Non è il Sol d'Italia che in froate gli brilla, Che un fior sul compianto suo fral nutrirà. Spirando anzi tempo sull'ospite letto, Gli amici, la patria, che troppo ha diletto, L'estrema parola dell'esul sorà.

Cosi, non è molto, lamentavasi taluno nel punto d'abbandonare l'Italia: eppure la condizione dell'esule quanto non è oggi senza conforno migliore d'allorquando la subiva il Pusterla! Agevolezza di strade e di vetture hanno oggi, sto per dire, tolte di mezzo le distanze e le barriere fra popolo e popolo: posta di lettere, giornali, commercio, viaggi, hanno fatto comuni ad uno le usanze, le idee di tutti: una gente conosce l'altra, una dil'altra somiglia per vestire, per costumi: — set fuori, ma frequente incontri tuoi concittadini, ma ogni tratto te ne giungono regguagli; calchi una terra forestiera, ma le simpatie di nazione, d'opinioni, d'ingegno, di speculazioni, di speranze vengono a mitigarti la durezza dell'osiglio; ti fanno trovare nuovi amici', udire in diversa lingua l'espressione de luoi medesimi sentimenti, al rellevole compassione delle tue sventure. Allora al contrario, da paese a paese, per quanto vicino e confinante, correva imaggior differenza, che non oggi dall'America all'Europa: poco si conosevano le lingue: un regne ignorava quel che succedesse nel suo limitrofo; e correira a posta si volevano per trasportare lettere e notizie.

Quanto aveva dunque a dolore a Francesco il dipartirsi dalla terra natale! E dipartirsene, non colla pace della rassegnazione, neppure col magnanimo dispetto de forti, costretti a cedero alla prepotenza degli eventi: ma da una parte cruciato da irrequieto desiderio di operare; dall'altra sollecito di quel che di lui direbbero la patria, i conoscenti, la posterità; avvegnachè non aveva egli concepito per gli uomini quella dose di disprezzo che si richiede in chi voglia giovarli davvero, senza nè curarne i torti ciudizi e malinni, nè temerne

l'ingratitudine.

Quando fra Buonvicino accommiatò il Pusterla, lo commise alla fedeltà di Pedrocco da Gallarate, capo di una di quelle specie di carovane che, due, tre volto l'anno, facevano il viaggio di Francia per portarvi le derrate di Levante e i panni nostrali; raccattarvi lino, canapa, lana, e far passare il danaro in natura, come erasi costretti a fare prima che fossero praticati i giri di cambio.

Avea Pedrocco la persona come un facchino, la faccia abbronzata dall'avvicendarsi dei Soli e dei geli; mani robuste e callose da scusare il martello e le tanaglie; una giubba stretta alla vita da una larga cintura di cuojo nero recamata a punti rossi, gli teneva pronto un paloscio, mentre il cappuccio tirato sugli occhi gli dava una fierezza di fisonomia, da far credere che per ogni poco lo caccerebbe a mano. Eppure a trattarlo era il miglior cuore del mondo: indole giuliva e tranquilla

che non avrebbe fatto male ad una mosca; e col girare perpetuo aveva acquistato quella franchezza di trattare, quell' estensione di veduta, quella spontaneità di riflessioni, che appena un lungo studio può dare a chi non usci mai dal tetto paterno. Distinguiamolo bene dai cavallari d'oggidì, poiche in fatto egli era il capitano d'una banda di mulattieri, uno spedizioniere ambulante, Da tutte le parti riceveva commissioni per vendere e comprare, per riscuotere somme e versarne, per avviare speculazioni; onde doveva goder reputazione di destro e galantuomo. Ma per massima tramandatagli dal padre e dall'avo, adempiva le incombenze affidategli senza cercare più addentro; onde al modo stesso avrebbe portato un'indulgenza plenaria ed una sentenza di morte, una cassa di reliquie ed il prezzo delle infamie e del tradimento.

Avera ora caricato il suo convoglio di panni usciti dalle fabbriche degli Umiliati di Brera e della Cavedra di Varese, per recarli a Lovanio, a Sedan, agli altri luoglii, donde ora ci arrivano se possono: e quando Buoncinio gli ebbe raccomandato di condurre questo amicissimo suo e di tacere, si pose la mano al cuore esclamando: — Padre, farò ogni mio possibile »; e con fedeltà anche maggiore del solito assunse quest'incarico, per la grande stima in che vedeva tenersi Buonvicino.

La si confidi a me » diceva Pedrocco al Pusterla:

io la servirò di cappa e di coltello. Anche cotesto

piccolino vuol menare in Francia? E'comincia presto.

Ma anch'io, della sua età, passeggiavo già le montagne; e dopo d'allora ho girato tutta la vita come un arcolaio. E conta vossignoria piantare negozi in

« Francia?

Il Pusterla rispondeva di no, e lasciava comprendere come fuggisse la tirannia del suo paese. Pedrocco soggiungeva:—Di queste cose io non en l'intendo: ma in francia-la i troverà da papa. E il papa stesso non lascio la sua Roma per la Francia altrui?

Con una fila di muli s'avviarono dunque per la Valgana, indi per Marchirolo a Pontetresa, confine allora de contado rurale del Seprio; e varcata la Tresa, costeggiarono la rune Cislana verso Luino, finchè voltarono nella Val Travaglia: Ma quando erano più inviluppati fra quelle gole, ecco sbucare loro addosso una masnada di armati, che sulle prime fecero spaventare Francesco per la vita propria e del figliuolo; sicche raccolti i mulattieri, preparavasi a venderla cara. Presto però si accorsero come quelli non attentavano alla vita: andassero pure dove volevano, purche lasciassero quivi erobe o pagassero un'enorme taglia, giacche provenivano da Milano, et essi appunto rerano nemici del signore di Milano.

Pedrocco protestava che, nemici o no, egli di cose politiche non s'intendeva: ch'era roba de'frati, e che l'avrebbero a fare con tutti gli Umiliati di Lombardia e col papa che li proteggeva. Ma quei masnadieri poctenevano conto delle minacce; e l'avano già mano a spogliarli, se non che il Pusterla intese come fossero uomini d'Aurigino Muralto da Locarno. Era questi, se vi ricorda, uno de'fidati del Pusterla, intervenuto al-l'adunanza della sera fatale, e cercato a morte dal Visconti. Invece di fuggire cogli altri, erasi ridotto fra i patri monti ed a Locarno ond'era signore; e quivi intessis coi Rusconi dominatori di Bellinzona, aveva alzato bandiera contro Luchino.

Quel nome, quell'annunzio bastò per dissipare dall'animo del Pusterla tutti i proponimenti di quiete, di 
fuga, di nascondiglio. - Aurigino? o diceva agli uomini 
di masnada: « Grand'amico mio: guai a colui che toc« cherà un filo di questa roba! Siamo del partito stesso; 
vengo a far causa con hii ». " paranti pel agli.

E ottenne di fatto che que masnadieri, i quali aveano una specie di buona fede al modo loro, e di diritto delle genti a foggia dei moderni Beduini, lasciassero quelle robe in deposito: mentre Pedrocco, che ripeteva di non intendersi nulla ne di partito ne di causa comune, tornò a Varese per impegnare gli Umiliati a riscattare le mercanzie. I Pusterla s'imbarcò sul Lago Maggiore: ed oh come il piccolo Venturino pareva deliziarsi al vedere tanta bellezza di cielo, di acqua, di rive, un pelago circondato da scabre montagne e da spiaggie ammantate di lussureggiante vegetazione! Vi roslava un tratto coll'occhio incantato, poscia volgne-

dosi al padre, — Oh se ci fosse la mamma! » esclamava: e l'uno premeva il volto al volto dell'altro, e sospiravano,

Ma se il cnore e la mente del fanciullo non si pascevano che d'amore, ben altre idee occupavano il genitore; il quale già si figurava capo d'un esercito di prodi e risoluti montanari, terribile al Visconti; e via di vittoria in vittoria scorreva col pensieros fin al momento di dettare patti a Luchino, e ricuperare per forza d'armi la patria e la consorte. Arrivando di fatti a Locarno, vi fu ricevuto coll'entusiasmo onde si suole un némico d'un nostro nemico; feste, tripudj, e mostrargli ogni apparecchio, ed esagerargli le forze, e menarne trionfo, quale forse gli Americani allorchè il giovane La Favette andò a spargere per essì il nobile sangue francese, Ma Aurigino Muralto era in casa sua, era capo; e per rinunziare al comando si vuole più virtù e meno impeto che non ne avesse il giovane ribelle. Cortesie dunque senza fine al Pusterla; dato libero l'andare al convoglio di Pedrocco: ma quanto fosse ad autorità, nessuna ne concedeva al fuoruscito; al quale, il trovarsi meno che secondo in piccola terra sapeva d'agresto assai più che non l'obbedire nella patria, in città grande, ad una grande famiglia. Alle brevi illusioni tenne dunque dietro un prestissimo disinganno; e colla solita irrequietudine, già si augurava in qualunque luogo prima che in questo, ove gli amici stessi, diceva, l'abbandonavano, il tradivano.

Che far dunque? Ripigliare il duro viaggio dell'esule, che va e va, nè sa dove riposi al fine dell'amara giornata.

Sopraggiunse intanto Pedrocco; che era corso ad avisare, gli Umiliati del sorpreso convoglio; e mente ringraziava Francesco d'averglielo riscattato; gli dava lettere di Buonvicino, ove con tutto l'ardore dell'amicizia lo supplicava a fuggire, a socstarsi più che poteva, a non l'asciarsi allucinare dalle troppo facili speranze de'forusciti: ricordasse che la vita di Margherita poteva dipendere da un suo moto: pensasse al figliolino che aveva seco, c che dovera conservare all'amordi qiuella sventurata: poi gli esponeva i preparattivi che

Luchino faceva, e contro cui certamente non avrebbe potuto reggere un pugno di sollevati, comunque coraggiosi.

In effetto Luchino, indispettito della resistenza oppostagli da quelli di Locarno e di Bellinzona, e dei guasti che recavano alle sue terre con correrie e rappresaglie incessanti, temendo anche il contagio tanto sottile dell'insubbordinazione, volle, con uno sforzo straordinario, domare la straordinaria opposizione. Dal Po, dal Ticino, da Pizzighettone, da Mantova, da Piacenza, raccolse nel Tesinello navi da tal servigio, ben fornite in opera di battaglia; fece fabbricare sei ganzerre, barche di grossisima portata, con cinquanta remi ed ampie vele e torri e macchine, montate ciascuna da cinque o sei cento armati. Capitanata da Giovanni Visconte da Oleggio, la flotta venne pel Lago Maggiore ad assaltare Locarno: mentre Sfolcada Melik da terra guidava un grosso di mercenari, che sottoposero Bellinzona, e scesero di la contro i Muralti, assalendoli così vigorosamente, che Locarno fu espugnata; i capi dovettero per lemontagnefuggirsene; i primarj borghesi furono trasportati a Milano; è per tenere quel posto in soggezione, fu fabbricato un robusto castello; sicchè i rimasi dovettero chinare il capo, rodere il freno, e raccomandare ai figli loro pazienza e vendetta.

Prima che questi avvenimenti si compissero. Francesco Pusteria; secondando in parte i consigli dell'amico e la prudenza, in parte il dispetto del vedersi posposto, erasi ritirato da Locarno, ove si fecero di lui tante beffe, quanti applausi dapprima: e in compagnia ancora di Pedrocco valicava le Alpi per vie segnate unicamente dallo scolo delle acque, e da qualche croce che additava i passi ove altri viandanti erano caduti in precipizio. Faceva uno strano spettacolo ai profughi nostri quella fila di muli, che tenendosi sempre sull'orlo de' precipizi, s'arrampicavano tortuosamente, lenti e col capo basso, senza che per l'ampia solitudine altro si udisse che il battere dei loro zoccoli, il tintinno delle loro sonagliere, e floccare i giuradii de'mulattieri. Nel centro della carovana Francesco procedeva sopra un mulo più robusto, tenendosi in groppa il suo Venturino; e

pedestre a canto suo camminava Pedrocco, accorrendo qua e là a dar gli ordini opportuni, come uomo esperto, poi tornando pur sempre a sollevare con parole la noja del signore lombardo. — Oh di qui in Francia vi si va d'un salto. —

« Io? vi sarò tornato trenta volte alla larga. Paese d'ogni « bene è quello: a petto suo, la Lombardia non vale

« la metà. - Come vi si stia a governo? Ma! di queste cose jo non me ne intendo. — Le strade? Faccia conto « sieno tutte sull'andare di questa che, come sa, l'ha a fatta il diavolo. Abissi, precipizi, rovine e frane tra c i monti; boschi, pantani alla pianura; ladri da per tutto. I muli però sanno dove tengono i piedi, ed « alle volte si compie il viaggio senza che uno se n'accoppi. E poi, che serve aver paura? Se si muore, « buona notte: tanto una volta quella corbelleria la s'ha da fare. - Dice bene: il peggio sono i malandrini. « Non ha visto come l'abbiamo scappata bella con quei « laggiù? Nel mille trecento e non mi ricordo quanti, · tornavamo da Avignone con sessantamila fiorini d'oro che fumavano. Mi getto via nel rammentare quel bel « marsupio. Me gli aveva fidati il santo padre da recare al cardinale del Poggetto, suo nipote o non so che altro, per pagare le truppe ch'egli assoldava onde tenere in senno certe fazioni, ed altre cose che io c non me n'intendo. Il santo padre, perchè gli stavane sul cuore, mi diede cencinquanta cavalièri per con-« vogliare i miei trenta muli: cavalieri, le so dir io, che ne tremava l'aria. Si va; si passa fiumi e monti « senza: incontro: quando insaccatici in una valle della · Savoja, io comincio a notare certe faccie che non promettevano nulla di bene, ad avvedermi d'un certo armeggio. Pas peur, dissero quei cavalieri francesi: « noi mangiare Italiani in un boccone. Ma convien dire che non si fossero ben raccomandati a san Cristoforo e pel buon viaggio: poichè i Francesi hanno tutte le · buone qualità, ma non la devozione. Mentre stavamo, come si fa, votando non una bottiglia ma una botte, « eccoci addosso una banda. Dio sa di quanti. Ferma, dagli, piglia, lascia; que' Francesi parevano tanti Or-· landi paladini. Ma bisogna confessare che, per menar

« le braccia gli Italiani non hanno i pari al mondo. In somma quella truppa, ch' erano di Pavia, gettarone

« a terra i Francesi, e sollevatili dal peso dell'armatura e dal mantenimento de cavalli, li rimandarono ad

· Avignone a piedi come pellegrini: a me poi tolsero

« la metà giusta del danaro e dei somieri, cosa che « non era più accaduta dacchè i Pedrocchi vanno da

« Gallarate in Francia; e dovetti condurre al cardinal

« legato quel che mi rimaneva ».

Così Pedrocco dava risposta alle varie domande del Pusterla; risposte più opportune a distrarlo che a confortarlo. Ma più che al disagio ed ai pericoli della via, accoravasi il Pusterla per l'abbandono della patria; e quando giunse sul ciglio del monte che separa le due favelle, arrestossi, guardo di qua, di là, il cielo, la terra: pareva gli mancassero sotto le ginocchia, talchè Pedrocco gli domandò se si sentisse male. Egli rispose sospirando: - Qui finisce l'Italia ...

Anche questa era una delle tante cose che il buon uomo non intendeva, pure il confortava alla meglio, raccontandogli siccome anche in Francia vi fossero uomini simili a noi, e buone case, e monti, e fiumi, ed erba alla primayera, e mèssi all'estate, ed all'autunno le delizie della vendemmia: i Francesi anabili, dilettevoli, sociali, buoni e vattene là: ma il Pusterla ri-

neteva: - Non è l'Italia .

- Ma una vera Italia (soggiungeva Pedrocco) ella · potrà ritrovare in Avignone. Là cardinali, là servi, « là camerieri, là poeti, là buffoni, tutto italiano ».

Il Pusterla voleva far capire all'altro i discomodi che venivano all'Italia dallo starne fuori i pontefici, e le sconvenienze della politica e della religione; ma Pedrocco, protestando che di queste cose non s'intendeva, magnificava le splendidezze dei prelati, e il continuo andar e venire di corrieri, di soldati, d'ambasciadori, di roba, di danari, e i bei guadagni ch'egli ne cavava.

- E conoscete voi colà Guglielmo Pusterla?

- Chi? l'arciprete di Monza? se ve l'ho accompa-« gnato jo stesso ». - E come vi sta?

- Sta benissimo: grasso, trionfale, ha salute da cam-« par cent'anni ».

Lo so: ma dico se il papa lo favorisce: se sapra e le disgrazie della sua famiglia a Milano: se in Corte e è il ben veduto i.

- Ma! di queste cose nual me n'intendo . leb .

V'era però una materia, in cui Pedrocco s'intendeva come Manzoni nel far versi, e che importava non poco anche al Pusterla, I Lombardi, al tempo che si reggevano a comune, erano deditissimi al traffico, e frequentavano Francia, Olanda, Fiandra, Inglilterra, fin la estrema Russia, dove aprivano case di commercio, e dove ancora se ne conserva memoria nel nome d'alcune strade e quartieri. Lombardi anzi venivano colà generalmente chiamati i banchieri; perchè davano opera principalmente al cambio del danaro ed all'imprestare. Perduta coi governi a popolo l'energia della classe media, primo elémento delle speculazioni ardite, ormai quel traffico era passato nei Toscani; ma i più danarosi fra i Lombardi non s'erano ancora immaginato che-il guadagnare col commercio fosse uno sporcare la nobiltà, ne quindi aveano ritirato dai negozianti i capitali, come fecero due secoli dopo, quando l'albagia pitocca degli Spagnuoli diede con questi pregiudizi l'ultimo tuffo alla vivacità commerciale del nostro paese, uccidendone la prosperità mentre gli rapivano l'essere, il fare, il pensare. I Pusterla, ricchissimi non meno di terreni che di capitali, ne aveano investiti de'grossissimi sulle banche dei Lombardi, de' Lucchesi, dei Fiorentini a Parigi. Ora venivano a grand'uono a Franciscolo per ristorarlo dei beni confiscatigli in patria, e apprestargli il modo di potere, sopra la terra straniera, comparire non solamente col decoro conveniente alla grandezza di sua famiglia, ma col lusso ancora che la sua vanità desiderava, e che trovavasi e si trova necessario per acquistare considerazione fra gli sconosciuti, er non avere bisogno di quella compassione che tanto confina col disprezzo. i de de la garacte de la constata del constata de la constata de la constata del constata de la constata de la constata de la constata del c

Da ciò avevano materia di ragionamenti i due viandanti, ore Polrocco era nel sito campo, e potè dare buon indirizzo all'innominato suo compagno: È questi ne profittava grandemente, non solo per ciò, ma anelle perchè la tita di quel trafficanto; tutta attiva di cerpo e placidissima di spirito, dava tregua alle sue agitazioni. gli mostrava altre vie nella società, che dapprima egli non aveva ne tampoco immaginate; gli faceva qualche volta invidiare di trovarsi fuori delle politiche turbolenze, o almeno di mutare la traditrice compagnia dei grandi, în quella meno appariscente e più sincera delle persone occupate. Ma la forza dell'antica consuctudine tornava; e non appena si vide sul suolo di Francia. sicuro e con quanti danari bastavano per trovarsi amici, si congedò dalla compagnia di Pedrocco, senz' altro conservarne se non la ricordanza che si suole d'un buon galantuomo, incontrato su questa strada che futti bat-

tiamo senza sapere dove ci conduca.

E prima Franciscolo trascorse i vari paesi della Francia: cercando un poco di svago, e cogliendo i fioriche sul cammino d'un ricco, naturali o artefatti, spuntano da ogni terra. Venne poi a Parigi, la città del fango, che tuttavia giustificava quel nome colla sozzura delle sue strade. Da ogni parte del mondo vi accorrevano studenti all'università, metodo tanto opportune d'educazione allorche non v'era la stampa e scarseggiavano i libri, quant'è ora disutile e pernicioso. Era cancelliere di essa università Roberto dei Bardi fiorentino, il quale, facendo gli onori all'illustre arrivato, « L'Italia (gli diceva), primeggia pel diritto, Parigi · per la teologia e per le arti liberali. A ragione il s nostro Petrarca chiamò questa città un paniere, ove · si raccolgono le più belle e rare frutte d'ogni paese; · poiche vi convengono quelli che siano in qual vogliate

· facoltà eccellenti. Il nostro sommo Alighieri nell'esiglio suo, qui studio dai gran dottori della Sorbona, e e il dirò per vergogna dei tempi, lasciò di farsi addettorare solo perche gli vennero meno le spese. Qui avemmo anche Giovanni Boccaccio un giovane che

s farà onore alla patria, e che raccoglicva novelle da · Francesi e Provenzali, e le riduceva in volgar nostro. Da Padova ci arrivarono dodici garzoni, che il signor · Ubertino da Carrara qui mantiene a scuola di me-

dicina. Vive poi e vivrà sempre la memoria degli · Italiani che qui lessero scienza: un Pier Lombardo novarese, maestro delle sentenze; un Egidio Romano,

« un Alberto da Padova agostiniano, il francescano « Alessandro da Alessandria, i due astrologi immortali

« Dionisio Roberti da Borgo San Sepolcro e Pietro d' A-

« bano padovano, e quei che valgono per tutti, il dot-« tore Serafico e l'Angelico ».

Denotavansi con tai nomi, chi nol sapesse. Bonaventura da Bagnarea e Tommaso d'Aquino, gigante della scienza de'secoli cattolici, la cui sintesi grandiosa da nessun posteriore tentativo fu uguagliata.

- Ed ora (proseguiva il valoroso Fiorentino : prodigo di lodi come un segretario, e di frasi come un accademico); ora piangiamo estinto Nicolao de Lira, autore della Postilla Perpetua sopra tutta la Bibbia, e « del Commentario, opere di tanta lena, che a stento « crederanno i posteri le abbia potute un nomo ter-

« minare. A questo augusto concilio di dotti, non al-· trimenti che a Bologna, ricorrono prelati e città e

« principi o per la decisione dei casi di coscienza . o

compromettendo i loro litigi. Volete più? lo stesso re « d'Inghilterra Enrico II sottopose a noi le sue differenze

« con Tommaso da Cantorbery. Le scienze sono il ri-« fugio nei mali, l'ha detto l'oratore d'Arpino. A queste

« volgete l'animo; qui fermate vostra stanza, e provate « quel che ne canto Giovanni da Salisbery:

Il Pusterla trovava in fatto Parigi gajo, vivace; pieno di quel fecondo movimento che infonde ad un paese il fiore della gioventù radunata. Tanti v'erano gli studenti, che a fatica trovavano alloggi: sulle piazze li vedeva discorrere o disputare, seduti in circolo sopra la paglia; nella via degli scrivani aveano tutto quel che occorresse per lo scrivere: e diecimila amanuensi attendevano continuamente a copiare libri. Gli scolari la mattina badavano alle lezioni, il dopo pranzo ai dibattimenti, la sera alle ripetizioni. Quest'era il lato bello: ma Francesco scopri ben presto il male che vi covava: attorno ai venditori di vino, che lo spacciavano per le vie, que'giovani commettevano disordini d'ogni maniera: usurieri ed ebrei traevano profitto dall' inesperta loro generosità: male donne li corrompevano, per cui cagione non passava: giorno che non si facessero baruffe e sangue.

E poi la Francia non era il paese che potesse far dimenticare l'Italia a chi non v'avesse passioni od interessi predominanti. Taciamo le diversità di cielo, la coltivazione delle terre trascurata a confronto della Lombardia, il sucidume delle città, la miseria delle borgate, il disagio delle abitazioni: la Francia non crasi purgata dalle ferocie del medio evo, passando, come i nostri paesi, attraverso alla libertà municipale. I governi a coinune avevano tra noi fiaccato il potere feudale: e quei baroni che nelle rocche minacciose, ricinti da vassalli e da servi della gleba, facevansi unica legge il loro superbo e minaccioso talento, erano stati rintuzzati dai campagnuoli, dai mercanti, dai giureconsulti, da tutti i borghesi, e costretti a disarmare la loro prepotenza e farsi cittadini. I tirannetti che usurparono dappoi il comando, non fecero che ajutare quest'opera; e come vedemmo in Luclino, sebbene non per amore del popolo, ma pel proprio vantaggio, vennero stringendo sempre più il freno ai feudatari, aumentando le franchigie del volgo per fare contrasto a quelli; e dilatando vicpiù i privilegi della popolazione campestre, la quale, sotto le repubbliche, aveva cominciato a mutarsi dalla condizione di schiavi in quella di coloni, e ricuperare l'umana dignità. In generale dunque la nobiltà d'Italia non era più che un patronato, onde il plebeo s'affezionava e legavasi col ricco.

Tutt'altrimenti in Francia; mille baroni erano altreitanti piccoli re, il cui dominio tanto più pesava, quanto in più angusto confine l'esercitavano. Non una moltiplicità di repubblichette, non una lega di queste gli aveva imbrigliati; e quantunque il re, il quale non era che il primo fra di essi, s'ingegnasse di opporre a loro le comunità cui veniva rinvigorendo, era ben lontano dal riuscire a notevole risultamento; e il bel regno di Francia consisteva allora in un re impotente, pochi forti oppressori, la moltitudine oppressa.

Quindi prepotenze in ogni parte e di ogni genere: quindi miseria: quindi Tarbitrio: al posto della giustizia e delle leggi. E Pedrocco, tutto che lodatore delle cose di Francia quanto alcuni miei amici che non la conoscono, no poteva cessare i lamenti per gli spessi pedaggi; per le generose mancie che doveva dare ai capi degli uomini d'arme; per le menzogne onde dovea ricoprire la ricchezza del suo convoglio. Poi additando vari castelli al suo compagno di viaggio. - I vassalli di questo (diceva) « sono obbligati per torno a ripulire le stalle del pa- drone. — Quest'altri non possono far testamento, senza « lasciare metà dei loro beni al feudatario. — Il vescovo « e principe di Ginevra succede nell'eredità di chiunque « muore senza figli. - Vede là quei villani colle per-« tiche in riva a que' paduli? Sono obbligati a far la « ronda, acciocchè i ranocchi non disturbino il padrone « mentre dorme ». Taccio i diritti osceni; taccio quel che era comune, il contadino pareggiato nelle fatiche a bovi che l'ajutavano: alla porta di ogni castello, insieme col teschio di lupi e di cervi, e cogli avoltoj confitti sulle imposte ferrate, spenzolava da una carrucola la corda della tortura, in segno del diritto di sangue; e sulla spianata ergevasi la forca, da cui a dozzine pendevano i giustiziati per le più lievi cagioni, per un capriccio, per una vendetta.

Ben altro giudizio delle cose di Francia dovranno portare gli esuli d'orggidi: ma i lamenti che da loro lo intesi mi fanno argomentare con quanto maggior ragione il Pusterla dovesse dire allora, che, per amare assai la sua patria, conviene aver veduta l'altru.

E poi Parigi avea già fin d'allora il privilegio funesto delle grandi città, di poter uno vivervi, godere, spasimare, morire, senza che altri gli badi o se n'accorga. Il che, se era il caso per un profugo bramoso di pace e d'oscurità, non poteva per verun modo accomodare a Francesco, sempre desideroso di primeggiare, sempre spinto all'azione, al movimento, e che colà andava confuso, inosservato fra una turba che veniva e tornava e cambiavasi ogni di; fra un numero infinito di pitocchi che beneficati non facevano se non divenire più importuni, e chiedergli danaro coll'insistenza del ladro; fra la spensierata scolaresca, fra i segregati dottori, fra anime che non potevano neppur comprendere i patimenti d'un esule italiano.

Ma una parte di Francia tutta italiana, siccome gli aveva detto Pedrocco, era il contado Venesino padro-

neggiato dai papi, e la città d'Avignone appartenente a Roberto re di Napoli, nella quale Clemente v; il 1308, aveva trapiantato la sedo pontifizia; e per gridare e sperare che gli Italiani facessero, e per quanto sembrases etrano che i papi preferissero restare sudditi in Francia, anzichè sovrani a Roma, più non la tornarono sul Tevere se non nel 1376.

Quivi dunque si rivolse il Pusterla, e vi trovò una vita, un moto straordinario. Dimessa l'idea di trasferirsi in Italia, Benedetto xu faceva murare, per alloggiare come si conviene al capo della cristianità; e tutti i cardinali ergevano palazzi, splendidi d'ogni sontuosità, e non inferiori alla Corte di verun principe d'allora. Artisti italiani vi accorrevano ad abbellitrii, altri a livasingare coi canti, colle piacenterie, colle novelle, cogli astrologamenti le orecchie dei porporati; ognuno v'avea condotto numerosa famiglia di servi e camerieri e scrivani: talchè poteva dirsi proprio una colonia d'Italia, con tanto maggiore verità, perchè quel clima meridionale fa ricordare le doleczez del nostro.

In un tempo quando il papa stava ancora di sopra delle autorità temporali come depositario della celeste, vale a dire della giustizia, vedevansi alla sua Corte ambasciadori d'Ungheria, di Polonia, di Svezia, d'altri potentati, che rimettevano all'inerne sua decisione le loro politiche differenze: cosa che deve recare grande scandalo al secolo nostro, il quale vuol piuttosto vederle risolte colle battaglie o accomodate dai Castelreach e

dai Talleyrand coi protocolli...

I cittadini di Monza, agitati dentro dalle fazioni dei Magantelli e degli Stratoni, e minacciati fuori dalle armi de Visconti e Torriani, avevano (già ne abbiam toccato una parola) nascosto il prezioso tesoro dello loro basilica, che valea ventiseimila fiorini, cioè un milione e mezzo d'oggidi. Il nascondiglio non era conosiuto se non dal canonico Aichino da Vercelli; il quale venuto in caso di morte, ne fece la confidenza a frate Aicardo arcivescovo di Milano, e questi ol cardinal legato Bertrando del Poggetto, che lo fece cavar fuori e portare in Avignone. Ora quietati i tempi, per ricuperarlo avevano i Monzesi mandato il loro arciprete Gu-

glielmo Pusterla, insieme con lo storico Bonincontro Morigia. E sebbene quell' arciprete non fosse ancora potuto venire a capo di nulla, erasi però insinuato nella grazia de'papi, seguitando tre regole di condotta, che a modo di proverbio egli ripeteva sovente: lasciar andare il mondo co' suoi piedi; fare il dover suo piano e tranquillamente, e dir bene de' superiori. Le aveva imparate in convento sin da quando era novizio, ed ora con queste meritò di essere scelto prelato di Corte, ed in appresso arcivescovo di Milano.

Di buon cuore com'era, fece una festa da non dire a suo nipote Francesco, il quale, col mezzo di lui, potè collocarsi bene, ottenere alla Corte rispetto ed amorevolezza, e speranza di acquistare entratura col papa. nella cui assistenza ormai vedeva l'unica via di migliorare la condizione sua e della patria. Ma quest'ultima corda non sonava bene allo zio arciprete, il quale era il più nuovo uomo nei garbugli della politica.

- Caro nipote (gli diceva) tu eri ricco, tu stavi « bene, tu invidiato da tutti: che importava a te che « regnasse Pietro o Martino? Lascia cuocere i potenti « nel loro brodo, e troverai maggior pace. Guelfi e

« Ghibellini, l'imperatore e il papa, la tirannide e la · libertà, tutte cose astruse; ed è necessario che vi « siano, come gli scandali: ma un galantuomo può arare « dritto senza intricarsi di queste gerarchie. Credi a'miei « capelli grigi, experto crede Ruperto: lupo non mangia

« carne di lupo; e i potenti se l'intendono quando si « tratti di sostenersi fra loro. L'imperatore par che l'abbia « col santo padre: ma se vedesse un altro sul punto

« d'opprimere il santo padre, darebbe mano a questo · per abbatter il primo. E tanto meno ti riuscirebbero « cotesti intrighi ora che il papa è un uomo di pace

et bonæ voluntatis. Giovanni xxII, nelle cose del mondo e nelle quistioni scolastiche (diciamolo che tanto c

« tanto è morto) si affaccendava troppo; morì lasciando « diciotto milioni di fiorini in oro, e sette in vasellami

« e gioje: e con questo marsupio poteva fare più che Archimede colla sua leva; coelum, terramque movebo,

« Ma sono otto anni ch' egli è in paradiso; e il papa

« d'adesso è di tutt'altro umore. Per sapienza teologica

« non è un'aquila: de'garbugli di gabinetto se n'intende buccicata: tanto meglio: e così non desidera che metter « acqua laddove i suoi predecessori attizzarono il fuoco: ribenedire dove essi avevano scomunicato. Quando. « contro ogni sua aspettazione, si senti chiamato papa, sai quel che disse ai cardinali? — Cari fratelli, i vostri voti si sono accordati sopra un asino. — Tant'è · umile! E con lui nulla hanno a sperare nipoti e pa- renti. Una sua carissima nipote gli fu chiesta sposa da un gran barone, ed egli non consenti, perche non « era da par suo, e la maritò in un negoziante. Di « sposa, ella col suo consorte venne a trovarlo qui, e · tutti dicevano: Chi sa che regali! - Indovina mo? « gli accolse bene, ma li rinviò senz' altro che rifarli delle spese di viaggio, e dar la sua santa benedizione. Vedrai la sua anticamera zeppa d'abbatoni e di mon-« signoroni che vengono a sollecitare benefizi; ma « egli preferisce di lasciarli vacanti, anzichè, come esso « si esprime, adornare di gioje il fango e l'argilla. « Quando egli solleva qualcuno a dignità, si può dire che gli ha trovato del merito sodo.

E in così dire lo zio arciprete rizzava il capo con un sentimento di decoro che non potevasi dire superbia. Franciscolo pensava: - Mio zio ha bel dire, chè non gli piove addosso »; e ingegnavasi di fargli capire quella ch' ei chiamava ragione: ma il buon nomo lo interrompeva: - Non hai tutti i torti: molto hai per-« duto: hai lasciato quella donna, che la pari non si « trova al mondo. Ma tutto questo perchè? Te l'ho pur · detto delle volte assai: Facere munus suum taliter · qualiter. Se m'avessi dato ascolto, non avresti voluto primeggiare: Bene vixit qui bene latuit. Ora l'esperienza t'ammaestri. Stavi bene, volesti star meglio; « vedi frutto. Almeno profitta di quel che t'avanzò per campare alla meglio questi pochi anni di vita. Fugit « irreparabile tempus. Vuoi piaceri, vuoi spassi? vuoi pompe? qui non hai che a desiderare. Vuoi cono-« scenze di letterati? vedi quanti poeti provenzali; vedi quel che tutti li vale, il gran Petrarca. Vuoi discus-« sioni fine e puntigliose di teologia e d'erudizione « sterminata? ti farò conoscere il monaco calabrese Barlaamo, quel che insegnò il greco al Boccaccio. Fu
mandato qui da Andronico imperatore di Costantinopoli per maneggiare la riconciliazione della Chiesa
greca colla latina. Quello è un uomo! L'avessi inteso jeri a otto disputare contro gli onfalopsichi! Questi
eretici dicono: Chiuditi nella tua cella; siedi da un
canto; leva lo spirito sopra le cose terrene; appoggiala barba sul petto; fissa l'umbilico; tieni il respiro;
ecerca nelle viscere tue il cuore, sede delle potenze
dell'anima, e vi troverai dapprima tenebre, poi una
luce limpidissima, come quella apparsa sul monte
Tabor. Ma frate Barlaamo risponde...>

E qui lo zio arciprete, coll'interessamento d'un dilettante, esponeva a Francesco le ragioni, con cui il monaco confutava guesta specie di guietisti; ma dall'addurle ci dispenseranno facilmente i lettori, come volontieri l'avrebbe già allora dispensato il nipote. Il quale, o per voglia o per forza, dovette acquietarsi al consiglio dello zio: a Corte, da tutti i cardinali, fra tutti i cittadini lo rendevano il ben accolto si le sue aderenze, si la splendidezza che sfoggiava negli abiti, nel treno, nell'avviamento della famiglia, tanto da poter emulare quella dei prelati. E per quanto noi ci sentiremmo inclinati a dipingere bello ed ideale lo sposo della nostra Margherita, siamo costretti a dire che, siccome la prospera, così l'avversa fortuna non sapeva portare dignitosamente: giacchè, invece di rendere sacra la sua sventura con un decoroso dolore, voleva schivare la compassione collo stare sulle gale e non perdere la maggioranza nel vivere sfoggiatamente. Al pericolo poi che gli poteva venire dall'essere conosciuto e nominato, credeva di ovviare col rendersi, come faceva, ben accetto chinnque fosse di nome o di potere o di scienza segnalato in Avignone.

Tra questi otteneva allora il vanto Francesco Peirarca, già famoso per tutta Europa, sebbene in età appena di trentasei anni, e caro ai papi ed ai prelati. Stava di casa a Valchiusa, poche miglia discosto da Avignone, impinguandosi di benefizi, scrivendo di filosofia, imitando i versi de'Provenzali in sonetti e canzoni italiane che doveano smentir quel detto che chi imita non sastimitato: dando pareri ai potentati che non gli ascolta-

vano, e facendo, da quattordici anni, l'amore in rima con Laura, figlia d'Audiberto di Noves, cavalicro della provincia avignonese, donna di trentadue anni, da quindici maritata con Ugone de Sade, sindaco di quella terra, al quale, mentre il poeta ne veniva captando la verginale castità, ella aveva partorito uno stuoló di figlioletti. Il poeta platonizzando aspirava all'amore di Laura: Laura ad una fama estesa ed eterna col fare la schiva quanto bastasee per non lasciarsi sfuggire di rete il cantoro: ella riusci nell'intento; se anch'esso, è disparere tra i fisiologi e gli cruditi.

Il Petrarca era esule anch'esso; avea scritto dei Rimedj dell'una e dell'altra fortuna: filosofo, patrioto per voce comune, grand'amatore dell'Italia, Franciscolo, che lo avea già conosciuto a Padova ed a Milano, sperava dal colloquio di esso ritarre e consolazioni e consigli: onde il cercò in Valchiusa, e volle condurvi anche il suo Venturino, persuaso che ai fanciulli l'aspetto e favellare d'un grande sia ispiratore di generosi senti-

menti.

In un enorme masso apresi una profonda ed oscura grotta, dalla quale shuca la Sorga, che, chiusa da inaccessibili scogli, forma questa valle, che trae il nome dalla natura sua. Quivi in una deliziosa villetta Franciscolo ritrovò il Petrarca, in mezzo ad anticaglie di cui esso faceva gelosa censerva, ed a grandi armadi di noce, hen chiusi a chiave, entro ni quali custodiva il tesoro de'suoi libri. Non appena lo riconobbe, il poeta gil lesse il sonetto.

Piangete o donne, e con voi pianga amore,

che allor allora aveva composto, per la morte di Cin

da Pistoja, stato suo maestro in poesia. Finito il quale, e domandato se non gli paresse ve-

ramente un capolavoro, senz'altre parole attendere dal Pusterla oltre le congratulazioni, — Del perchè (gli diceva) perchè abbandonaste Italia e l'onorata riva? « Anch' io ho corso le barbare terre; visitai le Galie « fino al Reno e l'Alemagna, non per alcun negozio, » ma per desiderio d'imparare, come quel grande che

« molte città vide e costumi d'uomini; ho costeggiato · i lidi di Spagna, navigai l'Oceano, toccai l'Inghilterra: « ma quanto vidi, più m'ha fatto amare ed ammirar « l'Italia. E come volentieri per essa\_lascerei questa · Babilonia occidentale, di cui nulla più informe il Sol « vede; lascerei il Rodano feroce, simile all'estuante « Cocito ed al tartareo Acheronte (\*), se non mi trat-« tenesse amore, se qui tutte non avessi le mie dol-« cezze. Il sei d'aprile del 1327 vi conobbi quella che « mi doveva tor pace; e queste chiare, fresche, dolci « acque della Sorga divennero il mio Ippocrene. Qui « scrivo in rime volgari i miei sospiri pei presenti; ma « già rimansi dietro il secondo anno, da che ho comin-« ciato l'Africa, poema che mi farà immortale a paro « con Virgilio e Stazio nell'età ventura. Qui mi trovano « gli amici; qui mi cercano i grandi della terra; e « sebbene io non dia retta alle fole de'medici e degli astrologhi, vedo quanto fosse veridico uno di questi, · allorchè a me fanciullo indovinò che godrei l'amici-« zia di tutti i più illustri e grandi uomini della mia età. « E voi, date anche voi opera agli studi? »

E poiché Franciscolo rispose un mezzo si — Attonetevi (prosegui il Petrarça) attenetevi ai classici. Cotesti moderni filosofanti non vi gabbino. Meglio tornerebbe studiassero in Cicerone, che non in Aristotile ed Averoè, da cui succhiano l'empietà. Anche me vorrebbero far ateo: e perché io sto al credo vecchio, dicono che son un buon uomo ma ignorante.

Quando poi il Pusterla, bramoso di pur dire anch'egii qualche cosa, e massime di quel che più gli stava sul cuore, entrò a discorrere di Milano — Milanot (l'interruppe il poeta) paese glorioso per salubrità, e per clemenza di clima invidiato. Di quante cortesie non mi colmarono e colmano i Visconti! Il signor Luchino, gran protettore del bel sapere: grande specchio di giustizia quel fratel suo arcivescovo e mio padrone! Ma dite, che fa quivi Giovanni da Mandello, ei il dolessismo degli amici miei? E a Bergamo? non

<sup>(\*)</sup> Mi sarei ben guardato dal far dire al Petrarca cosa, nè quasi parola, che non fosse nelle opere sue,

« colle maggiori feste del mondo, e mi volle ospite « suo, e spese ogni avere per festeggiarmi, incantato « della mia gloria. Oh i posteri lo sapranno. A Bergamo conosceste il Crotto, fortunato raccoglitore delle opere del gran padre dell'eloquenza? Osservate: e' m' ha « copiate le Quistioni Tuscolane, di cui io non aveva · scoperta che parte, e mandommene a regalare. Che a carattere elegante! Io stesso, calligrafo qual mi vanto a nessuno secondo, non n'eguaglierei la nitidezza. · Ma voi, deh, quando tornerete in Italia, cercate per « me opere di Cicerone, L'Italia è inesauribile miniera, « Colà ho rinvenuto il trattato de Gloria: che gioia « di libro! Ora l'ho prestato a Convenevole maestro « mio (\*) che se ne delizia. In Verona scopersi le Let-· tere Famigliari, e queste ad Attico che ora trascrivo: « le opere di Catone, di Censorino, di Varrone sopra « l'agricoltura, le Commedie di Planto, le Instituzioni « di Quintiliano, colà io le lio diseppellite. Che non « darei per iscovare il libro de Republica che deve esser « una perla, e le Consolazioni, e le Lodi della filosofia! · Ma in Francia, nulla v'è a profittare: i libri sono

« nio, se non dal papa e da me ». Per accorciarla, il Petrarca non parlo che per sè, che di sè: onde Venturino non seppe dir altro allo zio arciprete, se non: - Come predica bene quel signor « canonico! » e Franciscolo, lasciandogli la sua ammirazione, portò seco l'idea, che questi grand'uomini non rechino grande ristoro ne grande ajuto nelle infelicità. Se pensasse il vero, lo dica chi ne praticò,

 merce straniera, Basta il dirvi che in tutto Avignone « non trovereste esemplare della Storia Naturale di Pli-

Io toccherò innanzi, contando come gli occhi del Pusterla si volgessero continuamente all'Italia, e per tornarvi, gli pareva qualche volta neppur troppo grave la prigionia e fino la morte. In sulle prime, la ricchezza sfoggiata il fece trovar bene alla Corte pontifizia, guar-

<sup>(\*)</sup> Che non glielo restituì, onde quell'opera andò perduta pei posteri.

dato, accennato da ognuno, ed all'ambizione del comparire univasi, per mitigare le sue amarezze, la speranza di poter cogliere i frutti del martirio, più agognati che le sue palme.

Perocchè il papa se la diceva poco coi Visconti, i quali desiderando tiranneggiare la patria, opprimevano la causa guelfa per affidarsi agli imperatori, da cui trovavano sempre appoggio i nuovi signorotti. Le cose erano procedute a segno, come altrove abbiamo accennato, che il papa, per punirli di parteggiare coll'imperatore Lodovico scomunicato, proferi l'interdetto contro i Milanesi, Terribili e spaventose conseguenze recava questo castigo: gli altari restavano senza croci nè candellieri, se non al momento che si celebrava la messa a porte chiuse: nessuno, eccetto i cherici, i pellegrini, i mendicanti ed i fanciulli minori di due anni, potevano seppellirsi in luogo sacro; nessuno accettavasi alla penitenza ed all'eucaristia se non in articolo di morte; proibito il menar moglie o baciarla o mangiare carni, e fino il radersi; ogni giorno, a terza, sonavano le campane, al cui tocco dovevano tutti recitare preci di penitenza.

Vero è bene che, parte perche abituati, parte per espresso comando de'Visconti, queste proibizioni non erano così a minuto osservate in Milano; e i papi stessi, rimettendo dal primitivo rigore, erano discesi a qualche concessione; però, in tempi come quelli, ove la religione esercitava tanto imperio sulle opinioni e sulla vita, troppe anime timorate venivano a trovarsi in continuo contrasto fra la coscienza propria ed i comandi superiori; dal che seguiva uno scontento universale, un desiderio ogni giorno più sentito di tornare in pace col capo de'fedeli. E già Novara, Como, Vercelli, altre città aveano fatto la loro sommessione al papa, promettendo di non aderire a Lodovico il Bavaro nè a veruno scismatico, onde erano state ricomunicate. Bologna, cho aveva alzato il capo contro il pontefice, ora, per lo spavento di vedersi privata d'ogni splendore col perdere l'università, e per la speranza che la Santa Sede potesse colà trasferirsi, erasi di nuovo piegata all'obbedienza. Siffatti esempi potevano moltiplicarsi a scapito dell' autorità de' Visconti: tanto più che

l'imperatore Lodovico, del quale chiamavansi vicari, era scaduto interamente di credito e di potere; nè più riverito perchè non più temuto, non poteva col nome

suo ricoprirne l'usurpato potere.

Tenevano conto di tutti questi fatti coloro che aggiravano le cose politiche; e quindi accarezzavano il Pusterla, che davasi gran moto, e spendeva senza misura, nella fiducia di nuocere ai nemici della sua patria. Ma intanto-da questa patria nessun ragguaglio riceveva, stante la scarsità de'corrieri, i quali non venivano spediti che espressamente da Corte a Corte pei pubblici affari o pei principeschi. Ed oltreche questi rimanevano un segreto dei gabinetti, e i privati stavano anni ed anni a conoscere gli avvenimenti auche strepitosi delle terre forestiere, ogni comunicazione era con Milano interrotta per le ruggini sopradette. Da Pisa, città di più vivo commercio, sapeva il Pusterla che stavano colà sno fratello e gli altri che noi v'incontrammo: aveva loro, per sua sventura, dato a conoscere dove fosse; qualche imbasciata n'avea ricevuto; ma parte neppur essi erano esattamente informati delle condizioni di Milano, parte trascuravano gli interessi e gli affetti privati per discorrere dei disegni sediziosi, delle esagerate speranze. Che ne sarebbe dunque de suoi conoscenti? degli amici? di . Buonvicino? E Margherita! la sua Margherita, alla quale oh come ora gli rimordeva d'aver recato torti, d'averle causato tanta sciagura, di non esser con lei camminato alla felicità! Oh potesse mitigarne in qualche modo i patimenti! potesse chiederle perdono! potesse almeno averne notiziel mandargliene! Quindi un intenso struggimento di tornare, se non altro di avvicinarsi alla terra . natale.

E poichè alle anime passionate ogni accidente per piccolo s'ingigantisce, fortemente il commossero gli ambasciadori, che contemporaneamente giunsero da Parigi e da Roma per invitare a gara il Petrarca a ricevervi la corona trionfale. Allorchè questi, preferendo la patria, si recava ad incoronarsi d'alloro in Campidoglio, il Pusterla nemmeno potè sorridere alla contentezza che il grand'tuomo mostrava provare nel ricevere un lauro, non per altro se non perché somigliava di nome a colei che sola gli pareva donna; e vedendole tornare in Italia fra gli applausi, fra un trionfo che rinnovava la pompa dei tempi antichi, a vanto non più d'insanguinati conquistatori, ma del pensiero e della scienza, n'ebbe tal pressura al cuore, che per gran tempo ne stette malato - malato di quel mal di patria che spezza tante esuli vite.

Col Petrarca era cresciuto di dimestichezza nel vederlo presso i cardinali a cui profondeva adutazioni; e l'aveva pregato che d'Italia gli scrivesse. Lo fece il grande Aretino, e poichè gli ebbe dipinto coi colori retorici le rivedute bellezze del paese che Apennin parte, e la festosa venerazione onde l'accoglievano da per tutto, l'esortava a fuggire da quel suo ricovero: - Va da per tutto, « anche fra gl' Indiani, purchè tu non duri in cotesta

« Babilonia, non rimanga ancor vivo in cotesto inferno. « Avignone è sentina d'ogni abbominio; le case, i palagi,

· le chiese, le cattedre, l'aria, la terra, tutto v'è pregno « di menzogna; le verità più sante vi sono trattate di

« favole assurde e puerili; terra di maledizione, se non · avesse dato i natali a Laura » (°).

Il Petrarca con ciò non faceva che un esercizio di stile, egli che in quell'inferno erasi annicchiato così · bene, e che fra poco vi doveva tornare di voglia: ma strazianti sonavano quelle parole sull'anima ulcerata del Pusterla. Al quale già riusciva insoffribile quella fredda compassione; quella diffidenza che viene dietro ai passi dei forusciti per farli più amari; quella perpetua inclinazione degli uomini, e massime dei fortunati, ad attribuire all'infelice la colpa delle sue disgrazie, e credere un tristo colui che non seppe camparsela bene in casa sua, fra' suoi concittadini. È poi la pietà è sentimento istantaneo, e troppo presto dà luogo all'indifferenza. A fargli ancora più rincrescere la stanza d'Avignone, sopravvenne un cambiamento di politica rispetto ai Visconti. Luchino e Giovanni sentirono la necessità di rappattumarsi colla Corte pontifizia; onde

<sup>(\*)</sup> Quid libet vide: Indos quoque, modo ne videas Babylonem, neque descendas in infernum vivus, etc. Veggasi Epistolarum sine titulo liber, epp. 15, 16.

spedirono ad Avignone soggetti creduti ed esperti, quali furono Guidolo del Calice sindaco e procuratore, che già aveva maneggiato la sommessione di altre delle città interdette, Mafino Sarazone giureconsulto, e Leone Dugnano, quel che dappoi compilò gli Statuti milanesi. Le benevole inclinazioni di Benedetto xu agevolarono il rintegramento della pace e della concordia. Lo zio arciprete, tutto sereno, un giorno raccontò al Pusterla: Consólati! la nostra patria torna finalmente al cuore; « torna la pecorella sviata all'ovile. Oggi, in pieno con- cistoro, i messi del signor Luchino protestarono della piena e sincera riverenza filiale e della zelante fedeltà dei Visconti verso la santa sede, ad ogni vo-· ler della quale mostransi disposti a consentire. A « nome del signor loro professarono di credere che il · papa non può esser degradato dall'imperatore, come · pretendeva quel superbo Lodovico di Baviera; che « quando l'impero sia vacante, come è adesso per la

« scomunica e la deposizione d'esso Lodovico, al papa « solo ne spetta l'amministrazione, e quindi da lui solo « Luchino e Giovanni riconoscono il governo di Milano « e delle città dinendenti ».

Il Pusterla, a cui tutt'altro che buon suono faceva quest'annunzio - Ma (l' interruppe) questo vuol dire

ch'essi dichiaransi soggetti al pontefice in parole, « purchè egli li lasci padroni in fatti ». - Non credere però (ripigliava l'arciprete Guglielmo) che il papa non abbia ingiunto di buone condie zioni. I Visconti nè direttamente nè indirettamente · imporranno gravezze di sorta sopra luoghi e persone · religiose; pagheranno l'annuo tributo di cinquanta-« mila fiorini d'oro: a queste condizioni il santo padre cassa come iniqui i processi d'eresia fatti contro i · Visconti, diciannove anni fa; li nomina vicari impe-· riali di Milano e delle altre città; permette che Gio- vanni venga all'arcivescovado di Milano, riservandone alla santa sede diecimila fiorini di rendita. Ogni sco-· munica, ogni interdetto rimane prosciolto, a patto

4 che si erigano in Milano due cappelle a san Bene-· detto, una in Sant' Ambrogio, l'altra in Santa Maria · Maggiore; ove in perpetuo, il giorno che i vescovi  di Lodi, di Cremona, di Como ribenediranno la città in questo maggio, abbia a cantarsi messa coll'intervento del principe e de'magnati, e distribuire a dugento poveri un pane di frumento da dodici oncie.
 Quest'ultima condizione la suggerì il papa di propria

testa ».

 E degli esuli? e dei prigionieri? non disse nulla? »

 Nulla: raccomandò per altro ai signori di Milano « d'essere pii, generosi, più pronti a compensare che a punire, se vogliono che altrettanto faccia con loro « il Signore. Ma, nipote mio, appena io mi contengo dalla gioja a pensare la contentezza de Milanesi e de' miei buoni Monzaschi quando udiranno la fausta « novella: e riaperte le chiese, e sepolti in luogo benedetto i loro morti, intender di nuovo i cantici, « rivedere le cerimonie solenni che da venti anni più « non vedevano! »

Fin le lacrime agli occhi venivano all'arciprete in cosi parlare. Ma questi trattati, questa conclusione molte male notti cagionarono ai nostro Franciscolo tra il dispetto delle speranze fallite e del prosperato nemico, ed il timore di veder in compromesso la propria sicurezza. Oltrechè coloro, i quali si, conducono non per sentimento ma per politica, e che alla Corte blandivano il Pusterla come uno stromento da poter venire a taglio contro i nemici del loro padrone, ora gli facevano posa accoglienza e manco cera, si perchè diventato inutile, si per non fare cosa che disgradisse al nuovo amico: ed i cortigiani, che pigliano il tono dai capi, il ricevevano con tale grazia anacquaticcia, che la sua ambizione ne pativa acerbamente, e gli parsuadeva che quella non era più aria per lui.

In cosí funesto punto giunse in Avignone Ramengo, e si presento al Pusteria come ad un amico. In fatti egli era un antico fedele di sua famiglia, legato ad esso dal benefizio: era stato lo sposo di quella Rosalia che, se egli non aveva amata d'amore, avea però tanto compatita: le enormità di lui, Fattentato all'onore della Margherita gli erano restati ignoti. Quanto all'ultimo tradimento, Alpinolo su quel primo momento erasi gettato a' piedi del Pusterla per confessargii la propria debolozza

e la scellerata perfidia di Ramengo: ma per correre a sapere il destino della Margherita s'interruppe, e confessioni di tal genere, se non si facciano in un primo impeto di generoso pentimento, la riflessione ne toglie

il coraggio.

Così era succeduto al giovane, che animosissimo contor gli aperti pericoli, veniva meno in que'minori, ove non trattavasi che d'affrontare il perdono d'un offeso. Colle penitenze imposte a sè medesimo, acquetò il comando che la coscienza gli faceva di manifestare il suo errore, e si tenne discosto da Franciscolo. A questo invece, allorchè stava rimpiattato nella cella di Brera, frà Buonvicino aveva nominato Ramengo tra quelli banditi come ribelli; e quantunque sapesse che costui non aveva mai avuto parte seco, non che a trattamenti, neppure ad alcun discorso politico, forse che migliori ragioni aveva Luchino di perseguitare gli altri tutti! Non poteva essergli parsa colpa bastante l'avere Ramengo portata antica osservanza e serviti colla casa dei Pusterla?

Al primo veder Ramengo, se gli fece incontro l'esule nostro con cordialità, domandandolo: — Siete venuto

spontaneo o spinto?

— Mezzo e mezzo - rispose l'altro; ed infilò quante bugie occorrevano per acquistar fede e compassione presso il signore. Concittadino adunque, noto d'antica benevolenza, come lui esule dalla patria, come lui perseguitato e forse per sua cagione, erano titoli più che sufficienti onde il Pusterla accogliesse a braccia aperte quel mostro, lo volesse ospite suo, e con ansietà prendesse a ragionar seco di quel ch'è il primo discorso

d'ogni fuoruscito, la patria ed i suoi.

Pur troppo il fiuto era in mano di chi lo sapeva sonare. Avviluppando il falso col vero, seppe Ramengo, non che rimovere ogni sospetto dal cuore del Lombardo, acquistarsene intera la confidenza. In uno slogo che da tanto tempo non gli era più consentito, Francesco espose al nuovo venuto i dispetti suoi pel mutato contegno de cardinali e il sospetto che gli ambasciadori di Luchino avessero fatto maneggio per pigliarlo di forza e trarlo a Milano; sospetto fondato, a dir vero, sopra troppi altri esempi di somiglianti slealtà.



Deve ricordarvi, lettori miei, come Ramengo ai rifugciti di Pisa avesse mostrato certe lettere di Mastino della Scala, delle quali diceva dover essere portatore al Pusterla. Era un'altra ordita di sua accia, Perocchè, sapendo quanto Francesco fosse ben nelle grazie dello Scaligero, e come questi l'avesse confortato a vendetta durante la sua ambasceria a Verona, finse, d'accordo con Luchino, una carta, nella quale il signore veronese mostrava all'amico suo come gli fosse venuto il lezzo dell'arrogante potenza del Visconti, avere già cominciato a mostrarsegli avverso coll'impromettere sua figlia Regina all'esule Barnabò Visconti; ora volere del tutto buttar giù buffa, e bandire guerra a costoro che ponevano in gran punto la libertà di tutta Italia. Lo invitava pertanto alla sua Corte, promettendogli e lauti assegni e grado d'autorità pari al merito d'uomo si universalmente caro e riverito, che trarrebbe sotto a'suoi vessilii chiunque fosse voglioso di ricuperare la patria e il franco stato.

Sopra un animo ambizioso ed irrequieto come quel del Pusterla, il colpo riusciva da maestro: e Ramengo, battendo il ferro mentre era caldo, gli espose le condizioni di tutta Italia, i disegni de'fuorusciti che avva potuto subodorare a Pisa: raccontò come con questi si fosse abboccato ed inteso, e che anche da parte lor veniva a sollecitarlo perobi prendesse pietà della patria che gli chiamava mercede; uscisse dall'inerte riposo; si ricordasse come Matteo Visconti, dopo nove anni d'esiglio, fosse tornato in signoria, allorquando i peccati dei Torriani prevalsero a quelli di lui. — Ed ora (soggiungova), i peccati del Visconti hanno colma la « misura. De'vostri amici, alcuni già hanno perduta e la testa sul patiblolo, lasciando a voi per eredità il

- vendicarli; altri aspettano ancora un giudizio, di cui
- « voi solo potete cambiare l'esito prestabilito; i liberi « tramano qualche nuovo colpo. E la donna vostra?
- « quella incomparabile geme nelle prigioni del sozzo
- Luchino. In chi altri può essa avere speranza, dopo
   Dio, se non in voi? Finchè qui dimorate, la vostra
- « sicurezza è, o vi sembra maggiore: ma intanto nep-
- « pure un passo date per la salute di lei. Non avrà

ella ragione di credere che l'abbiate dimenticata o
in poco conto? I cittadini vostri non potrebbero accusarvi di codardo o di neghitoso? voi, quel solo
che potete dar ombra a Luchino, e state qui allo
schermo dei manti sacerdotali? Se in vece osate, se
raccogliete gli amici, i consorti vostri, più di sei
capelli diventeranno canuti al tiranno della Lomlardia, tutta Italia si scoterà dal pigro sonno, E poniam
pure che lo Scaligero vi venisse meno delle sue promesse — promesse da principe — nennici al Visconti
ne troverete in ogni lato per darvi mano. Pisa stessa,
a avversa ce timorosa, quanto di voglia non darà soc-

corso ad uomo si reputato, per ficcare una spina nel piede al suo nemico? Coi danari e col credito vostro facilmente assoldate delle bande in ajuto della causa

migliore. Lodrisio non fu ad un pelo di rovesciare
 la baldanza dei Visconti con nulla meglio che una
 turma prezzolata? Quanto più voi che, non in soc
 corsi merecuari, ma porrete fidanza in coloro che ge-

corsi mercenarj, ma porrete fidanza in coloro che ge nerosamnte combattono per la patria e per la libertà ».
 Queste o si fatte ragioni convalidava col venire tratto

tratto, in vista tutto pieno di compassione, stimolando la gelosia del Pusterla nel dipingere il pericolo in cui si trovava l'onestà della Margherita. E si confessi ad onore di Francesco, che gran colpo faceva sull'animo di ini il timore che ella potesse crederseno dimenticata; e che la negligenza mostratane ne'giorni di sua prosperità, ora la dovesse trarre nella persuasione che, lontano da lei, fra distrazioni d'ogni genere, egli insultasse all'eccesso delle sue miserie. E chi dirà se quest'idea veramente non s'aggiungesse qualche volta ai tanti spasimi di quella nostra infelice?

Ondeggiando tra la fantasia che gli sorrideva un avvenire di vendetta e di doleczza, e i consigli dello zio e di Buonvicino; talora sospinto ad avventurare ogni cosa di hel nuovo per uscirne dal tedio d'una calma somigliante a quelle micidiali che colgono talvolta i naviganti in mezzo ai mari dell'equatore; tal altra bramoso di pace, di un riposo di cui si sentiva più cupido che capace, provava la pessima delle condizioni, quella d'uomo che non sa prendere un partito.

- Perchè non ricorrete a Tommaso Pizzano? » gli suggeri Ramengo.

Era il Pizzano un astrologo in quel tempo rinomatissimo ad Avignone; ed il sostituire ai calcoli della prudenza gli indovinamenti degli impostori o le lusinghe di chi non sa che consentire, era allora, e non allora solo, ottimo spediente per gli esitanti. Piacque il consiglio a Francesco; e l'astrologo, dopo che, con gran mostra di studi e di cognizioni arcane, ebbe molti giorni durato ad osservar la mano di lui e le stelle, e formarne l'oroscopo, e trovare l'ascendente, alfine gli annunziò come la vita sua si trovasse allora in gravissimo punto; e che alcuno, col mostrarsegli grazioso. pensaya tradirlo ai suoi peggiori nemici.

Non bisognò più avanti per confermare il Pusterla nel dubbio già concepito che la Corte papale volesse, come una vittima, consegnarlo al perdonato Viscouti. Si allesti dunque alla partenza; e per quante ragioni gli adducesse lo zio, per quanto il buon uomo l'esortasse, fin colle lacrime agli occhi, a dar ascolto alla divina Sapienza, la quale chiama stolti coloro che spendono il lor danaro per tentare la rovina de' potentati; per quanto lo assicurasse che tradimenti così neri non doveansi mai aspettare da sacerdoti del Dio della giustizia, il Pusterla si ostinava più sempre nel suo proposito di tornare in Italia. - Finalmente (diceva) che « male me ne potrebbe conseguire? Non mi pongo già « in arbitrio del mio persecutore: lo tolga il cielo: non

<sup>«</sup> mi confido ciecamente ad un'indulgenza, ad una ge- nerosità menzognera. No: rivedo l'Italia. — Italia! chi « può proferirne il nome, senza aggiungervi bella e

<sup>«</sup> sventurata? M'accosto agli amici, a'miei soffrenti, a « Margherita. Colà potrò più da vicino scorgere e cal-« colare la situazione della patria mia; e più che non

<sup>«</sup> Avignone, terra da preti, mi fornirà di sicuro e de-

<sup>«</sup> coroso asilo Pisa; Pisa libera, signora dei mari, e « nemica de Visconti ».

## CAPITOLO XVII.

## Tradimento.

Pertanto, principiando luglio del 1341, colle lettere che in diligenza spacciavano da Avignone gli ambasciadori milanesi per mezzo di Pedrocco da Gallaráte, il signor Luchino riceveva un viglietto di Ramengo, che noi riporteremo tal quale l'abbiamo tratto fuori da archivi secreti.

Magnifico Domno Luchino.

Come arrirè, juxla lu jussione vostra, in Anenione, è reussito de trovare el malesardo Francisco Posterola, cum el toso. Nil magis cupiens quam fare servitii al prenze nostro, a ki messer Domenedio konceda tetitia, my sono andato dreto tauto, ke induxetti ello a inbarcarse verso Portum Pisarum. E mo se partiremo per Niza de Procentia: la sequente septimana, Deo favente, femo in nare sul naviglio nuncupato el Caspio. Ideo suplico vostra magnificentia a disporre eo modo ut al nostro advento sia parato per catturare el prefato Posterola et putto. Tunc riferiro più destensamente omne cosse a piedy de la vostra serenità, ke ora baso humilemente.

Pridie kal. julii anni domini MCCCXLI.

Raminaus de Casale.

Secondo che qui accennava, appena si fu messo mare acconcio, salpò Ramengo da Nizza, conducendo il suo nemico, nulla più diffidente che la pecora tratta dal villano al macello. E la fortuna servi ai disegni dello scellerato meglio chi e'non potesse sperare: giacchè, mentre non mireva che a strascinare il Pusterla in luogo più vicino, dove meglio potesse nascere occasione di darlo preso, essa gli agevolò di consegnarlo direttamente all'inimico.

Pisa (già ne toccammo) capitana della parte ghibellina in Toscana, gareggiava continuamente con Firenze guelfa; e questo soverchio mescolarsi delle cose di terra ne aveva disavanzato la potenza sul mare. Intenti a favorire gli imperatori sevei ed Enrico vin e gli altri accorrenti al fiuto delle italiche ricchezze, i Pisani trascuravano di necessità il commercio ed i lontani possodimenti; la Sardegna fu tolta loro dagli Aragonesi; dovettero abbandonare molti banchi della Siria acquistati nelle crociate, più non valendo a proteggerli contro i Musulmani per torra e contro i corsari sull'acqua: e finirono d'essere i più ricchi e rispettati mercanti di Costantinonoli e dell'Adriatico.

Dentro provavano il contraccolpo delle scosse esteriori; ed era un parteggiare micidiale, un odio, un sospetto, che distruggevano l'accordo, necessario per la quiete e per la sicurezza dignitosa. Alcun tempo prima la fazione popolare avea avuto il sopravvento, e poichè questa pendeva sempre a parte guelfa, legò amistà con Firenze. Non potevano di ciò darsi pace i nobili, ghibellini per affezione, per eredità, per calcolo personale; e senza far mente ai reali vantaggi della patria; onde stavano adocchiando ogni occasione d'umiliare i popolani, romperla con Firenze, e tornar in auge la fazione imperiale. E l'occasione venne, allorchè i Fiorentini, desiderando acquistare Lucca, posseduta allora da Mastino della Scala, rifiutarono come sospetti gli ajuti che Luchino esibi loro onde toglierla per forza, e la comprarono per dugentocinquantamila fiorini, a patto di lasciarle il governo a comune.

Un romore senza pari levarono i ghibellini pisani d'un tale acquisto, per cui la città, loro nemica naturale, come caritatevolmente dicevano, accampavasi sulle stesse porte di Pisa: e sparsero voce che i Fiorentini avessero stabilito di ridurre Pisa a mulla più che un

quartiere, col nome di Firenzuola. Tali voci, appanto perchè esagerate, guadagnarono fede tra il popolo; si gridava all'infamia del governo che aveva sopportato un tale obbrobrio; e secondo le suggestioni dei mettimale, deliberarono di romper guerra a Firenze.

— Daremo ogni aver nostro (diecvano), fin le nostre « donne prenderauno le armi: ma perdio, non lascia-

« moci togliere Lucca; e il Signore per certo darà vit-

« toria al diritto contro l'iniquità arrogante ».

Tornati allora in posto i nobili, se l'intesero coi principali ghibellini di Toscana, e quel che più importa, con Luchino Visconte, il quale, indispettito dal rifiuto dei Fiorentini, bramoso di fare onta all'abborrito Scaligero, sperava inoltre di potere stendere così l'influenza sua sopra quelle parti, e forse, poichè da cosa nasce cosa, anche il dominio; e vantaggiarsi di tanto coll'aggiungere a' suoi stati mediterranei anche un porto di mare. Chiese dunque a'Pisani cinquantamila fiorini d'oro, l'annuo omaggio di un palafreno, di due falconi pellegrini e d'uno marino; e consentitigli, ebbe a sè Giovanni Visconti d'Oleggio, soldato di ventura, che da chierichetto del duomo di Milano salì fino a dominare dappoi Bologna; e gli affidò duemila cavalli, dicendogli all'orecchio: - Va. e movi difilato sopra Pisa; entravi, e in sicurezza di pace occupala; e fa che i « molti partigiani nostri gridino me signore. Se così « ti vien fatto, buon per te ».

Ventura fu che l'accortezza degli scaduti popolani rimediasse alla ambiziosa cecità dei nobili signoreggianti; il colpo fu scoperto e riparato, e Giovanni e Luchino, senza far mostra di nulla, ajutarono in fatti

Pisa ad ottenere Lucca.

Ma non va mai senza castigo un popolo libero, che

attenta alla libertà d'un altro.

L'alleanza d'un tiranno subdolo e attivo qual cra Luchino peggiorò ì costumi repubblicani di Pisa, e la trasse a consigli sleali e scellerati. Che per la prima cosa egli domandasse lo sfratto de'rifuggiti Lombardi, facilmente l'immaginerete. Mandata la proposizione ai partiti, molti generosi favellarono contro una domanda si bassa e vergognosa, ma i contrari prevalsero, e que' miseri furono costretti cercar altrove nuovi oltraggi. Mae nelle piccole cose e nelle grandi, e nei galinetti delle dame e in quelli di Stato, una concessione ne chiama un'altra, un passo dato in falso ne esige un secondo. Io non vi enumererò i diversi errori a cui trasse i Pisani la funesta amicizia del tiranno, bastandomi il dirvi che Luchino osò chiedere di potere, nelle loro acque, appostare il naviglio che riconduceva il Pusterla. col pretesto che questi fosse un suo gran nemico, un insidiatore della pubblica quiete, il quale veniva a movergii incontro una maledetta trama.

I vill suggerimenti di pochi calcolatori ambiziosi, che pretendevansi interpreti della pubblica volontà, impressero sulla libera Pisa questa nuova macchia, senza che la popolazione generosa ne avesse colpa; e consentirono che Buonincontro da Samminiato, condottiero agli stipendi di Luchino, arrestasse in mare una galea sotto bandiera pisana, e ne strappasse fuori il ribelle d'un

altro Stato.

Così nera, sozza, avviluppata procedeva la politica di quei tempi.

Varia fortuna corse sulle prime il vascello che di Francia riconduceva il Pusterla: rovesci di pioggia, turbini di vento e tempeste furiose, più che non sogiano mettersi in quel mare, parevano quasi voler respingere gli sventurati dalla terra desiderata e funesta. Venturino, riavendosi dal nauseato stupore in cui lo aveva gettato il trabalzare del naviglio — O padre (diceva) perchè ci siamo dipartiti da quel paese? Là stavamo fermi in terra e sui nostri piedi».

E il Pusterla rispondeva: — Perche quello non è la nostra patria.

- Ma ora dove si va? »

- Nol sai? andiamo in Italia ..

In Italia? Oh dunque nel nostro caro paese, eh?
 Là udiremo ancora parlar come noi, è vero? Là

« vedremo tutta gente che si conosce. È la mamma.

« la troveremo noi subito? »

— Povera mamma! replicava Francesco sospiroso. e carezzando i biondi capelli del suo fanciullo. Si, la vedremo, se Dio vorra. Ora prega per lei representatione del care del c

- Pregare? Oh non passa giorno ch'io nol faccia;

riegare. On non passa giorno en lo not lacola

 non momento ch'io non me la ricordi. Anche sta notte me ne sono insognato. Eramo là nella villeggiatura era in città; stadi Montebello: ma la villeggiatura era in città; stavamo in sala: io e lei, e tu entravi a cavallo con un

« esercito... Oh non mi raccapezzo; ben so che non l'ho « mai veduta più bella nè più cara. Oh foss'io grande! « avess'io il braccio forte; forte come te, come Alpinolo:

« correrei ben io a liberarla! »

Il Pusterla lo abbracció intenerito; e alzando gli occhi verso Ramengo che teneva su loro intento lo sguardo come la vipera sull'ussignuolo ammaliato — Oh amico (gli disse) qual consolazione nella solitudine, nelle sven-ture, il trovarsi allato un figlinolo!

Come al gettar olio sul fuoco, tal divampò Ramengo nell'intendere parole che gli rammentavano quanto esso pure avrebbe potuto godere di quella consolazione; e come gli fosse stata rapita, diceva egli, da quel Franciscolo che ora n'era beato. — Ma il sarai per pocouriò stringendo le pugna verso il cielo, e precipitosi a sfogar il suo fuorre giù nella sitva, tra la meraviglia

de'compagni di viaggio.

Frattanto una mattina, al dissiparsi d'una nebbia leggera, simile al velo che si getta sui mille ninnoli, sulle eleganti minuterie ne' tavolini delle nostre sale. che le copre senza nasconderle, il sole nascente mostrò spiccate le coste d'Italia. Francesco le contemplava in un' estasi religiosa piena di memorie, mentre la sua fantasia, stanca di prevedere il male, non gli dipingeva che le immagini deliziose del passato, le lusinghevoli dell'avvenire. Ed il fanciulletto, attenendosi alla mano del genitore, gli andava col piccolo dito segnando le cime di terra ferma, miste alle fantastiche apparenze di qualche bianca nuvoletta sorta sull'orizzonte, e chiedendo: - Che monte è quello che sporge là in mare? « e quell' altro così elevato ed acuto? e questa vetta « nevosa? vedi l'altra laggiù che fuma. Oh non è un « paese quel bianco? Pisa sta forse dentro a quel seno?

 Ve' ve' quel vascello che s'avvicina. E'porta sulla bandiera il biscione, come a Milano.
 Era in fatto cosi: ma quello che pel fanoiullo era soggetto di consolazione. fu di terribile augurio per Francesco. Ad osservar la nave che s'accostava trassero tutti i passeggieri sul ponte, e già distintamente, insieme coll'arma di Pisa, discernevasi quella dei Visconti. Curiosi di saperne la ragione, non più tosto furono a portata della voce, il capitano del Caspio chises nuove a quell'altro. — Viva Pisa ed i Visconti! > fu la risposta; indi colla concisione ed il disordine soliti in tali incontri, informò come Pisa si fosse congiunta coi Visconti di Milano; e che dal suo porto continuamente traversavano legni alla Sardegna, ove Luchino, per recente eredità, possedeva il giudicato di Gallura.

- Pisa allearsi col Visconti! » esclamava qualche Pisano. « Sarà la società della pecora col lupo ».

— Non dartene gran pena • gli soggiungeva un secondo. • È un cavallo bizzarro, che per poco soppor • terà il freno; • shalzerà di dosso il cavaliere. La • servitì non è per le città ricche di marittimo com-• mercio ».

— Per me » diceva il capitano, contemplando con occhio indifferente quella nave, i passeggieri, il mare, il cielo: « per me, comunque stia la patria, poco me « ne cale. Vivendo sempre sulla nave, mi sento libero

« come l'elemento che trascorro ».

Questi e simili commenti facevansi a quella notizia: ma per Francesco era la più spaventosa che in quel momento potesse ascoltare. Trattavasi nulla meno che della vita sua e del figlinolo, perdute irreparabilmente se desse in quelle navi. Bianco dunque come le vele del suo bastimento, coll'ansietà che gli cagionavano l'istinto della vita e l'amore di padre, cominciò a supplicare il capitano perchè al più presto desse la volta indietro e tornasse in Francia, esibendogli pagare, non che le spese del tragitto, ogni danno che ne venisse a lui ed agli altri naviganti, e una grossa mancia per soprappiù: ne destava anche la compassione col palesare chi fosse, perchè si trovasse colà, a qual pericolo esposto; prendesse pietà di quel fanciulletto innocente. Ascoltava il capitano quelle ragioni, quelle preghiere, seguitando a scompartire le occhiate fra il supplicante, i passeggieri, il sole e l'acqua: poi stringendosi nelle spalle disse: - Di tutte coteste fazioni

io non m'intrico: io sono libero come il mare. Ma
 devo stare agli ordini di quel signore ».

Ed accennò Ramengo, il quale bruscamente gl'inti-

mò: - Il vostro dovere e innanzi .

Che benda squarciarono tali parole d'in sugli occhi del Pusterla! Ragioni, suppliche, lacrime, che non adoperò ad intenerire quell'atroce? Per quanto gli repugnasse l'animo dal piegarsi innanzi ad un essere di cui quel momento gli rivelava tutta la turpitudine, pure nulla credendo sconvenevole ad un padre, fino ai piedi cadde; e unito al suo fanciullino, ne abbracciò le ginocchia, gli rammentò le antiche benemerenze di sua famiglia, il nome di Rosalia: — Anche voi dovete instendere che cosa sia l'amor paterno: voi ancora un

« momento foste padre... »

Il satanico riso che guizzava sulle labbra di Ramengo nel contemplare l'umiliazione, nell'udire le preghiere del suo nemico, e nel sentirsi determinato a non esaudirle, si converti in un ruggito feroce a queste ultime parole, e — Padre ancora e marito sarci, se tu non eri, o maledettol » esclamò, lanciando con un gesto brutale lontano da sè il supplicante. Poi soggiungeva: — Ma ringrazio Dio che almeno ho gustato la consolazione di veder to pure straziato in quell'affetto onde hai privato me ».

Non poteva il Pusterla comprendere del tutto il senso di queste parole: la beffarda e insieme atrocissima espressione del ribaldo non consentiva di chiederne una spiegazione; e poi il sentimento di sua dignità era rinato; e colla superbia che sente l'uomo leale allorchè si trova calpestato dall'infame, voltò dispettosamente le spalle a Ramengo, e senz'altro più dire, se non - Mio povero Venturino! • abbracciatosi al suo fanciullo, sedette sopra la coffa in calma disperata. I passeggieri non restavano indifferenti a quel patimento: alcuno interpose parola presso Ramengo, e non profittò più che la voce d'un mendicante sulla borsa di un avaro: i Pisani volevano persuadere il Pusterla a non temere, che, essendo in mare, su libera nave, non correrebbe rischio di sorta: altri gli profondevano consolazioni generiche e triviali, giacche gran filosofi sono gli uomini nel sopportare le disgrazie altrui e nel consolarsene! Scampati dai pericoli, vicini ad uscire dalle noje della lenta e discomoda navigazione, alleitati da un bel giorno, da un prospero vento, dall'aspetto del lido, della patria, la salutavano rallegrati.

Solo il Pusterla, tenendosi sulle ginocchia Venturino, sospirava in silenzio, curva la testa sulla spalla del figliolo, il quale, strettegli le braccia al collo, piangeva

dirottamente.

Oh i pericoli, quando sopravvengono all'uomo libero di sè e delle sue membra, che può volere, può tentare uno sforzo onde svellersi alla penosa situazione, se non altro coll'avventarsi in una peggiore, pare che raddoppino il coraggio. Ma qui, sopra una nave, coll'inevitabile aspetto delle medesime cose, delle persone medesime, vedersi oncia ad oncia avvicinare al precipizio, e non potere tampoco allungare un braccio al riparo! Deh come ora invocava la tempesta, paventata i giorni innanzi, avesse anche dovuto in quella perire! ma calmo affatto era il cielo, e se non fosse stato l'argenteo solco che la chiglia lasciavasi dietro, sarebbesi potuto credere il legno fermo in un mare di cristallo: la tinta carica della volta aerea confondevasi col colore dell'acque; ed il sole faceva scintillare mille vaghi splendori sulla liquida pianura, simili a diamanti che tempestassero la sciabola d'un guerriero.

Il Pusterla girava gli occhi per l'orizzonte, cercando una nube, una vela, un qualunque oggetto ove aggraparsi con un resto di speranza, e non vedea nulla: gli alzava verso la città, verso quelle coste d'Italia che di tanto desiderio avea desiderate, verso quei monti... Per vederli da lontanissimo, o piutosto per indovinarli, s'era tante volte arrampicato sui più erti picchi di Francia, stando ad osservarli col mesto tripudio d'un ritorno più ambito che sperato. Ed ora che se gli facevano più sempre vicini; gli osservava collo spavento di chi, in buja notte smarrito per deserta campagna, abbia seguitato un lume lontano, colla fiducia che gli segnasse un ricovero amico; e si trova condotto invece ad una speriore deserva campagna, abbia seguitato un lume lontano, colla fiducia che gli segnasse un ricovero amico; e si trova condotto invece ad una spe-

lonca d'assassini.

La nave intanto era stata veduta, e di dietro la Ca-

praja sbucarono due galere a remi battenti, movendosi alla volta di essa: la vipera viscontea sciorinata in penna non lasciava dubitare di chi fossero. Il Pusterla le guardò avvicinarsi; ardì gettare ancora un'occhiata sopra l'infame Ramengo, ma senza trovargli in viso che una scellerata contentezza: onde per disperato s'aggruppò ancora col singhiozzante figliuolo, e chiuse gli occhi aspettando l'inevitabile destino. Così prostrossi boccone nella sua piroga il selvaggio indiano, che sentivasi irresistibilmente strascinato verso la cascata del Niagara.

Non appena i due legni si furono avvicinati, chiamarono il Caspio all'obbedienza, ed ammainate le vele, si venne all'arrembaggio. Il capitano Samminiato richiese i nomi del passeggieri; e Ramengo traendosi innanzi, ed accennando quel pietoso gruppo, esclamò:

- Questo qua è Francesco Pusterla ».

Colla turpe soddisfazione della sbirraglia quando giunse a ghermire la prèda, si lanciarono tosto i soldati addosso all'infelice, la cui unica voce fu ancora:

— Mio povero Venturino! » e caricato di catene, lo gettarono nella sitva e seco il figliuolo; colà almeno gli fu tolto l'aspetto della ribalda gioja di Ramengo.

L'oro che seco portava il Pusterla, divenne bottino del traditore, il quale non si fidò di rimettere il piede in Pisa, ricordevole dell'avventura dell'altra volta, e domandò al capitano del Caspio che lo tragittasse a Genova. Questi volendo, diceva, esser libero come il mare, pose a terra il suo carico, e tosto diede la volta per dove Ramengo gli comandava. Il quale poi sbarcato, a gran giornate come chi reca una prospera novella, attraversò la Liguria ed il Monferrato, toccò a Vigevano i confini del Milanese. Quivi però dovette subire una contumacia, essendo allora sospetticcio di peste, e massime nella Toscana, ove la fame dei due anni precedenti sviluppò la contagione in modo, che la sola Firenze perdette in quell' estate quindicimila cittadini. Veniva come un tremendo foriero di quella che infieri sette anni dopo; intendo la troppo famosa, descritta dal Boccaccio, che sterminò centomila persone in Firenze, ottantamila in Siena, quarantamila a Genova, settantamila a Napoli, fra Sicilia e Puglia cinquecentotrentamila, restando alcune città, come Trapani, affatto disabitate; e perdendo tutta Europa tre quinti degli abitanti. Era ben altro che il colera.

In quell'occasione valse la severità di Luchino, che con rigorosissimi cordoni tenne lontano l'imminente flagello. Per tanto Ramengo dovette durare la quarantena a Vigevano, poi per lo stupendo castello di Bercguardo, fabbricato dai Visconti, passò sopra il ponte da loro gettato in sul Ticino, lungo un miglio, largo e sfogato a segno da potervi sopra correre tre carri di fronte e sotto le navi più grosse; con ponti levatoj in capo e due rôcche di legno assai forti in ordine di battaglia. Benchè fosse uno dei bei lavori architettonici, non credo che Ramengo v'abbia posto gran mente; e tanto meno, nel venire da Abbiategrasso a Milano lungo il Ticinello, avrà considerato l'ardimento d'una piccolissima repubblica, che osava tentare una tanta opera, qual era condurre artifizialmente il Ticino per trenta miglia fino alla città. Entrò in Milano per la stessa porta Ticinese, ove era entrato quell'altra volta colla parata trionfale; passando dalla Palla, diede un'occhiata al palazzo dei Pusterla, ove in benemerenza abitava il capitano Lucio; e coll'aria trionfale di chi sente d'avere compito una bella, se non buona impresa, si presentò alla Corte di Luchino.

morale ed additando i buoni esempi con certe sue storiaccie, ond' era provvisto a dovizia. — E sicché (diccea) non vedendo ella altro modo di trovarsi col ganzo, ed egli non rifinendo di richiederla, gli foce intendere che, la tal notte, entrasse nella camera dove essa dormiva col marito, e si facesse alla proda del letto, dalla banda di lei. — Ma, se il marito sente e m'accoppa? diceva il baggiano. Ed ella: — Portate in mano un par di guanti, e se v'accadesse di esser sentito, scoteteli imitando il batter delle orecchie di un cane, Egli vi crederà il bracco suo fidato, che

« dorme sempre nella stanza vicina. Non occorre al-« tro: e l'uomo piano piano, quatto quatto entra fin

Il buffone Grillincervello stava nell'anticamera in mezzo a camerieri e donzelli e paggi, insinuando la

#### TRADIMENTO

· al talamo beato. Un'anima di sambuco di quella sorta,

pensate che paura! che battisoffiola! Moveva i passi
 come camminasse sulle ova; teneva il fiato, da gon-

« come camminasse sulle ova; teneva il hato, da gon-« fiare come una bôtta: ma quando si dice nascere

« disgraziati! il diavolo ci mise la coda, e ser colui « urto della maledetta nella cassapanca da piedi della

« lettiera. Il marito ode: — Chi è la? e il prode, che

non aveva pelo che non gli tremasse, comincia a di-

« menar i guanti. L'argo ripete l'intimata, e l'altro a « scuoter più forte. Il marito balza dal letto; e il ga-

« scuoter più forte. Il marito balza dal letto; e il ga-« glioffo, vedendo che l'agitare dei guanti non bastava,

gnono, vedendo che l'agitare dei guanti non bastava,
 credette far l'effetto coll'aggiungere, con una gorgia

· da Cittadella, sont el bracch » (').

Uno scoppio di risa vive e sguajate secondò ed interruppe quel racconto: nel più vivo delle quali appunto, ecco entrare Ramengo. Tutti gli sguardi si volsero in lui, come al comparire d'un resuscitato: Grilincervello, troncata a mezzo la favola, tese il dito verso lui con un oh lungo e strascicato, fece due capriole, ed cutrato da Luchino, roteando il suo berretto e facendo nille attucci da babbuino: — Marcia, sparisci e tornascalamava. « Quanto mi pagate, ed io colla mia pol-"e vere di birilpara, vi fo comparire qua in petto ed

· in persona Ramengo da Casale? >

Luchino non mostro ne meraviglia ne piacere: già l'aspettava, onde asciutto rispose: — Entri ».

- Entri qui, o in carbonaja? » domandò Grillincervello meravigliato.

- Qui, qui · replicò Luchino.

- E ch' io vada avvertire mastro Impicca di pron-

« tare i ferri del mestiero? »

— Meno scede » l'interruppe Luchino, bujo come un diesire; e Grillincervello, che sentivasi ancora delle botte rilevate in quell'ultima lezione alla rocchetta di porta Romana, non istette a farselo dire due volte; ed introdotto Ramengo, diceva agli scioperoni dell'anticamera: — Non avevo mai visto i tordi andare a cena « col cacciatore ».

<sup>(\*)</sup> Sono il bracco.

Il vile cortigiano espose a Luchino di punto in punto tutta la sua involtura e l'iniqua trama, mettendo nel racconto la furfantesca soddisfazione che gli scaltriti usano nel narrare come trappolarono un semplice ed innocente. Luchino gli attendeva colla severità consueta. e s'avvicendavano in lui la contentezza della riuscita, e l'inesauribile disprezzo che tutti provano pei traditori e per le spie.

- Ed ora (soggiungeva Ramengo dopo finito) se « ho ben meritato della vostra magnificenza, permetta

« ch'io la supplichi ad impegnarmi di nuovo la fede « sua per la promessa impunità da qualunque delitto,

« sì a me, sì a mio figliuolo ». - Dove avete cotesto figliuolo? > chiese Luchino.

- A tempo la vostra magnificenza il saprà; ed io « confido potrà farsi al potere di essa robusto soste-

« gno, quanto volonteroso fu il genitore ».

Tratta di seno la pergamena dell'impunità, già speditagli come altrove abbiamo veduto, fece che Luchino v'apponesse di proprio pugno la firma. Conteneva essa che a Ramengo da Casale ed a quello che egli indicherebbe per suo figliuolo, fosse conceduta intera impunità, col solito ordine a tutti gli ufficiali di rispettare quella ordinanza. Ramengo teneva in serbo questo colpo estremo per mostrare all' esacerbato Alpinolo quanto l'amasse, e mitigarlo, e cancellato di bando e di condanna, restituirlo in patria agli onori ed alle ricchezze.

Ma ad onori e ricchezze aspirando, prese eglia mostrare a Luchino la grandezza dei prestatigli servigi; come per questi si trovasse, non solo scompigliato nelle proprie faccende domestiche (tacque della buona presa fatta sopra il Pusterla), ma disonorato in faccia de'cittadini, qualora se ne sapesse: onde era del decoro del principe il conferirgli un grado, un impiego, che lo tornasse e mantenesse in riputazione, e in grado di continuargli i servigi. Nol lasciò finire Luchino, ed alluciandolo biecamente, con atto sprezzante ed iracondo: gettatagli a'piedi una borsa di denaro — Tieni (gli disse) i pari tuoi si pagano con argento non con dignità »: e gli volse le spalle, e più non ne volle udire.

Quanto sia al povero nostro Pusterla non tardò molto

ad arrivare anch'egli: e il popolo corse a vedere quel famoso capo di ribelli, quel che voleva mandare Milano sottosopra, disfare lo Stato e ristampare la religione. Esso pure fu rinchiuso nella Torretta di porta Romana; ove appunto lo vide entrare la sciagurata Margherita, che noi lasciammo svenuta a quella vista. Al male vogliamo credere il più tardi possibile: ed essa, la infelice, s' ingegnava di non dar fede ai propri occhi:

— Vedendo così a spicchio, mi sarò ingannatà. — Sarà un'illussione dell'amore e del timore ». Ma ogni dubbio le fu tolto un giorno che il carceriero Macaruffo entrò nella sua segreta con un portamento di manierato sussiego, e con un viso schizzinoso, sclamando: — Che

- \* tanfo qua entro! Che odor di chiuso! perchè non date aria all'appartamento? Non vi si regge >: e facevasi vento con una pezzolina di seta. La Margherita fu presta a riconoscere il raso, sul quale ella aveva incominciato a ricamare una margheritina che poi non potè finire: quel raso che Buonvicino aveva tolto dalla sala nell'ultimo giorno che vi entrò, e dato in carissimo dono al Pusterla, il quale recollo sempre con sè. Ora nel ravvisarlo, la Margherita si scosse tutta, come alla memoria di soavi affezioni, di cari giorni, dell'ultimo istante di sue gioje tranquille; e Donde aveste quel «ricamo 9 » domando con ansietà all'aguzzioni.
- Che? vi piace?» le rispose il ghiotto, scherzosamente sciorinandoglielo sopra gli occhi. «Me l'ha dato « un altro camerata, alloggiato qui presso, e che voi « conoscete ».
  - Franciscolo? »
  - Franciscolo 7 >
  - Brava l'indovina! Il signore, signorissimo Fran-
- E veramente lui! proruppe essa, piuttosto esclamando fra sè, che non interrogando quel tristo. Il quale seguitava:
- Lui appunto: ne dubitate? Credereste non ci capitino che dei vestiti di frustagno? Guardate. L'è sotto
  a questa chiave ch'è qu'!
  - E il figliuolo?
  - Oh anch'esso, s'intende. Sarebbe una barbarie se parar il figliuolo dal genitore ».

Già per quanto s'industriasse di far inganno a sè stessa, Margherita era persuasa anche prima, d'aver qui vicino i cari suoi: c lo sapeva la desolata stanza, riempiuta quei giorni di gemiti senza consolazione. Ma l'udirselo ora assicurare, ma il vedersi dalle schernevoli guise quel mal arnese strappato fin l'ultimo filo di speranza e d'illusione, faceva su lei quel che fa sopra un reo l'udirsi leggere la sentenza di morte, benche già prima ne conosca il tenore.

E (seguitava colui) m' ha dato questo fiore, ve'
 com'è bello! perchè vi saluti voi, e ve lo faccia ve dere .

Sa egli dunque ch'io son qui? domando la Margherita, ravvivando la voce affievolitale da quello stringimento di cuore.

- Se mi disse che vi salutassi, e che...

- E che altro mi manda a dire?

Oh! vi manda a dire delle altre pappolate; uh!
 « tante da non venirne a capo dentro oggi. Ma non

« me le ricordo più ».

— Deh, procurate ridurvele alla mente » diceva Margherita, stendendo le mani giunte verso il torto ceffo di colui, in atto di tale pietà che avrebbe commosso le pietre. Chi sa? forse le doveva dire cose che importassero alla vita d'entrambi: se non altro una parola d'amore da colui, al quale tanto più bene voleva dopo che quel ricamo le mostrava quanto viva e delicata moria di lei serbasse. Ma quel rozzo, digiuno d'ogni sentir gentile, con un gesto espressivo le rispondeva: Ridurmele a mente? Non avrebbe ella signora mia.

Ridurmele a mente? Non avrebbe ella, signora mia
 qualche cosa allato per ajutarmi la memoria?

Nulla. Buon Dio! nulla. Voi lo sapete. Tutto quel
 poco che m'era rimasto ve l'ho pur dato, tutto tutto.
 Che cosa mi avanza più se non questo trito vestire?
 Deh! una tal grazia vogliate farmela per carità. Oh

chi sa che un giorno io non torni in caso di compen-

« sarvene? se no, ve ne rimeriterà Iddio...

E blanda, supplichevole, appoggiando le belle mani sulle spalle di colui, tentava piegarne l'impassibile cupidigia: ma non faceva sovra esso maggior colpo che il sospiro d'un vento d'aprile sopra una montarna di marmo. E — Che Dio? che diavolo? che carità? che compen-« sare? » saltava su egli. « La carità io son uomo da « riceverla, non da farla. I chi sa, le promesse di là « da venire, il bettoliere non le scrive. Alle corte: o « avete qualcosa a darmi, e schiodo: se no, statevi colla « vostra curiosità in corpo. finché non vel dica jo ».

E poiché essa non avera proprio nulla sottratto all'ingordigia di lui, nè potova dargli che lacrime, che una accorata supplicazione, ed inginocchiarsi a pregare il Signore, esso, rizzato un muso duro, le voltava tanto di spalle; e facendo sonare più forte i chiavacci nel richiudere, s'allontanava pel lungo corridojo cantazzando, finche la Margherita più altro non intese fuorche la sentinella, la quale di e notte passeggiava dinanzi alle prigioni, alternando due passi uniformi, come senza volontà, quasi dne pesi metallici che a vicenda battessero sull'ammattonato.



# CAPITOLO XVIII.

### Il Soldato.

Sdrajone sul pavimento se ne stava il carceriere Macaruffo nel corridojo delle prigioni, facendo sue prove di appetito sopra un tozzo di pane inferigno ed una fetta di lardo; e succiando tratto tratto da una brocca di vino, che con affettuosa devozione tenevasi fra le gambe, distese sul terreno. Era notte e silenzio; nè altro splendeva se non un fioco lampione sospeso alla vôlta, ed una lanterna sorda deposta a manritta di Macaruffo, i cui raggi l'illuminavano a mezzo, e venivano riverberati da un mazzo di chiavi, pendentigli dalla cintura, delle quali si sentiva lo sgarbato tintinno ad ogni volta ch'egli desse. Una sentinella passeggiava da capo a fondo taciturna, facendo dei monotoni passi rimbombare sordamente il-concamerato corridojo; poi si fermo d'accanto al carceriere, ed impugnata con ambe le mani l'asta della lancia all'altezza della testa, se ne fece puntello alla persona, alquanto incurvata verso il Bergamasco; al quale drizzò così la parola:

- Compare, la tua cena è parca da senno ».

— Pan d'un dì e vin d'un anno » rispondeva l'altro. « Ce ne fosse sempre, col caro d'oggidi l'Tutto « costa un occhio, e nel mestiero si fila sottile. Male-« detta sia l'ora e il momento che scelsi questo mestie-

« detta sia l'ora e il momento che sceisi questo mestie-« ro! Farc il cane tutto il di; ingegnarsi di tormen-

tare più che si può gente che non m'ha offeso per nulla; e in pagamento aver da litigare il pane; e in tasca neppur tanto da far cantare un cieco. Uf!

E qui tirava un buon fiato di vino, poi forbendosi la bocca col dosso della sinistra, soggiungeva tenten-

naudo il capo: - Se non fosse, se non fosse... >

 Ma se tanto ti pesa cotesto arrabbiato mestiero. « perchè non lasciarlo? » l'interrogava il soldato.

- Lasciarlo, eh! Mi fai ridere, ed ho male. Hai un e bel dire tu che hai tutta la casa nella valigia. Ma « di'su: come si fa allora a mantener la moglie e una « nidiata di ragazzi e un'altra di vizietti? E mia ma-« dre m' ha fatto qui un osso, che, è inutile, non « posso lavorare: mi fa male: sarebbe un accopparmi. Ma che serve darsi delle scese di capo? Cacciamo · i fastidj trincando. Mille pensieri non pagano un de-bito →.

E tornava attacear la bocca alla mezzina, poi ne offriva al soldato con rozzo garbo, dicendogli: - Te', « camerata: tirane un sorso, che il vino sbandisce le « malinconie ».

Ouegli prendeva la brocca, ne gustava o almeno vi poneva le labbra, e rendendogliela - Dunque vuol dire « che se tu trovassi da vivere altrimenti lo faresti, eh? »

- Se lo farei? e di che voglia! Non so che altra « vita durerei per abbandonare le chiavi, il nervo, i ceppi, « i catenacci, e il diavolo che se li porti. Qualunque vita,

« purche non fosse quella manifattura del lavorare. Mi « torrei di passeggiare tutto il di nato a far la ronda

« come te: andrei fino a Gerusalemme in ginocchione, « quand'anche vi fossero cento miglia: perchè, vedi, « son mantello da ogni acqua, purchè si buschino quat-

« trini, e non vi s'abbia a mettere la schiena ».

- Ma dimmi; se nel tuo mestiero ti cascasse da « guadagnare? »

- Guadagnare? . domandava Macaruffo con ansietà, « guadagnare denari? »

- Per esempio (continuava il soldato) una cin-« quantina di fiorini d'oro? »

Il carceriere guardò in faccia all'altro con un'aria di attonita mentecattagine, poi diede fuori in uno scroscio di riso sgangherato, come chi ne sente una grossa; ed esclamando - Sit son lì che covano! » bagnatasi di nuovo la gola, porse il fiasco alla sentinella, dicendogli: - Bacia, bacia questa reliquia; che, a quanto vedo, « il cervello ti comincia a ballare la frullana, e così « finirai di darvi volta ».

— Non do la volta per niente » ripigliò l'altro ricusando il bere: «ti parto del miglior senno »; e caciò a mano una borsa di pelle, e svolgendola, fece scintillare allo sguardo del carceriere un hel marsupio di oro. Stupefatto, questi balzò in piedi; di tratto l'occhio suo, già luccicante per quel che aveva bevuto, lo divenne ancor più per la meraviglia; e presa la lanterna, ne foce balzare i raggi sopra quei ruspi che il soldato gli faceva scorrere davanti per metterlo in maggior succhio: e col dito teso verso di quelli, — Tut¹ esclamava: «tu povero soldato; tanta grazia di Dio ? « Deh mestier grasso è la guerra! Chi più ruba è più « bravo. Quello doveva essere il mio pane! Viver di

rubatura non di limatura. Se però non vi fosse quel l'appendice del farsi ammazzare .
 Questi (replicava il soldato con una bizza mal

repressa) questi non son rubati ma di buon acqui-

« sto. E... e se fossero tuoi? »

— Se fossero mici? » rispondeva l'altro, sempre col
tono dello stupore. « Se fossero mici , domanderei se

Bergamo è da vendere .
 Ebbene (continuava l'altro) prima di domat tina possono diventare belli e tuoi, e senza una fa-

« tica al mondo ».

- Che celii? Ma per guadagnarli, di'su, che s' ha da fare?

 Nient'altro (ripigliava il soldato abbassando viepiù la voce) se non tirare un catenaccio, e lasciar an-

« dare di gabbia due uccelli ».

— Zz! s fece il carceriero, premendo la mano sopra la bocca della sentinella. Poi con tono serio e profondo — Che? Come? due carcerati? Possarmio, cames ratal so che tu hurli s.

Posò ancora in terra la lanterna, borbotton borbottone; si tornò a sedere dinoccolato presso di quella;

pensò, vi bevve sopra e tacque un momento.

Ma'i fumi del vino facevano effetto; maggior effetto faceva il bagliore di quegli zecchini, il quale, siccome avviene a chi guardò nel sole, era rimasto fitto indolebile negli occhi a Macaruffo, che mai non ne avain vita sua veduti altrettanti. Onde il soldato che, scontento del primo tentativo, non però disperato, avea ripreso il regolar suo passeggiare, ebbe per buon augurio quando, al tornargli d'appresso, Macaruffo, con voce più di rammarico che di collera, rappiccò il discorso, dicendo: - Ma ti pare? Lasciar fuggire due prigio-

nieri? Domani si cercano: non vi sono più. - Ehi, · Lasagnone, che n'è? - Illustrissimo, io non ne so · niente, io: proprio niente in coscienza. E lui: - Fuor

· camicciuola: mettetelo sulla corda; e dalla corda alla · forca... cu cu! Avrei fatto la panata al diavolo. I da-· nari va bene, ma la forca! Di me, mia madre non

« ne fa più ». - Oh certo - soggiunse la sentinella, affettando scarso interesse per la cosa; « certo se tu fossi gonzo al se-

« gno di lasciarti pigliare. Ma pareva a me che, con « cinquanta di tali fratelli in saccoccia, vi fosse a far meglio che cotesta arte. — In quanto? in quattro « ore tu sei ai confini: salti l' Adda, ed eccoti a casa « tua, sulle tue montagne, ove voglio chiamar bravi · quei che ti verranno a rintracciare. Tu rivedi la mo-· glie, i figliuoli; rizzi casa, prendi figura di galantuomo

· in paese, fai collottola, e la sguazzi in pace e trion-· fale ».

Teneva l'altro le pupille intente senza trar fiato, assorto nelle belle fantasie che quelle parole e quei danari sviluppavano nel suo cervello, come in quel d'una fanciulla le prime lusinghe di chi le parli d'amore. Poi strette le labbra e scotendo il capo, esclamava - Cam-« pare da vivo, e ben avere da morto! è pur bella co-· sa: non dice male no colui ». Poi si tornava a tacere, a pensare: onde il soldato, che s'accorse di far breccia, rincalzava così: - Ma fai bene: sta a cotesto pa-« ne; getta il benefizio della fortuna; chè chi non sa « ghermirla non la merita. Mi ero figurato che a cin-

« quanta di questi, guadagnati in grazia di Dio, tu non « dovessi torcer il grifo. Tal sia di te. Questo tesoretto

« non mi mancherà modo di goderlo, a me. Tu se-« guita ad ugnerti il grifo col tuo lardo: e se un bel

« giorno al signor Luchino salterà la bizzarria di cac-· ciarti fuor dei piedi, e tu, vecchio e impotente a la-

« vorare, colla moglie e coi ragazzi andrai sulle strade « ad accattare per Dio, allora dirai, mia colpa ».

E facendo sonare la borsa, se la rimise nella fusciaca, e continuò le sue volte innanzi indietro, ostentando più trascuranza quanto la cosa gli stava più a cuore, e più sentivasi combattuto fra la voglia di romper il muso allo sciocco montanaro, e la necessità di tenne buono colui, e di star egli medesimo in cervello.

Tutto questo a Macarulfo pareva un sogno, e fregavasi gli occhi quasi per accertarsi di essere hen desto, e che non fosse, comi<sup>c</sup> diceva, uno scherzo del decotto di uva: ed in tentenno fra la paura e l'ingordigia, l'andava librando dentro di sè. Alzossi: colle mani; alle reni e la faccia curvata, a guisa d'un matematico che cerchi la soluzione di un problema, si pose anch'egli a misurare il corridojo con certi passi disuguali, ora celeri or rallentati, secondo gli passavano i pensieri. Da prima andava a ritroso della sentinella; poi como vide he questi non, rompeva il ghiaccio, se gli accostò.

- Ehi, camerata; chi avrebbero ad essere cotesti

« uccelli da sgabbiare? »

Il soldato, facendo più il fastidioso perchè capira prender buona piega la facenda rispose: — Mi piac« que! dal momento che non te ne senti, cosa accade far coteste none? Per iscalzare, el, poi correre ari« fischiarlo? Ma ti costerebbe salata! » e spalancando due occhi di fuoco, faceva colla labarda un gesto, del cui significato non si poteva dubitare.

— Chi? io la spia? nemmeno pel doppio oro di quel che hai tu allato. Di', via; non istare sul tirato; toccala su: ho forse detto assoluto che non volessi?

« Parla dunque, Chi sono costoro? »

Il soldato, accostandosi di più a Macaruffo, gli proferi all'orecchio: — Quel signore e quella signora là »: ed accennò le porte, sotto le quali, uno dall'altra lontano, stavano rinserrati Franciscolo Pusterla e Magherita.

Capperi! • esclamò il carceriero: « uccelli grossi » .
 O grossi o no, cosa fa a te? » ripigliava l'altro.

Quando tu sei fuori, tanto monta l'aver liberato costoro, come l'aver lasciato sgattajolare lo spazzaturajo
che fu preso stasera e uscirà domattina. Col divario

che quelli, — già chi non muore si rivede — quelli

« ti tratteranno in modo che buon per te; il monello

« all'incontrario, la prima volta che gli darai nell'ugna,

« ti farà la sassajuola ».

Macaruffo ruminava un poco; indi tornava su: - Que-« sta m'entra. Ma in fede mia, il danaro non m'indur- rebbe. Credi: se c'è persona per cui farei questo ser-vizio, sarebbe quella signora appunto. È così buona!

« Io la bistratto, l'aspreggio, che anche Giob rinneghe-· rebbe la pazienza: ed essa mai un lamento; e mi

« saluta con cortesia, e mi augura bene: augura bene a me quand'io gliene fo delle crude e delle cotte. - E poi è innocente » soggiungeva il soldato: «in-

« nocente come una santa: è una mostruosa iniquità « di quell'infame.... »

 Che innocente o non innocente? » l'interrompeva Macaruffo. « I padroni san loro quel che va fatto, e noi dobbiamo obbedire senza cercar il quinto piede nel · montone. Se la castiga così il signor Luchino, se le · ha tolto fino que' bocconi da paradiso, avrà le sue

· buone ragioni. E messer quell'altro chi è? »

- Suo marito ».

- Lo so: ma che cosa ha fatto?

- Niente al par di lei, com'è vero che son battez-« zato».

E Macaruffo sogghignando: - Qui dentro tutti ripetono la stessa canzone. Se tu sentissi ! ci pare il « limbo de' bambini. Ma appunto, anche un bambino « egli tiene con sè ».

- Si, suo figliuolo; figliuolo di lor due ..

- Ma, vo'dir io, e quello avrebbero a lasciarlo « qua? »

- No no: andrà con loro ».

- Ma tu hai parlato solo di due ».

- Oh quest'altro si sottintende: è la giunta sopram-« mercato » diceva con qualche impazienza l'uom d'arme. Ma l'altro: - Che giunta? che soprammercato? onon tirarmi fuori altre gretole. Se ha da andarsene anche quello, voglion esser altri quattrini. Dici poco?

· Tre persone per cinquanta fiorini! Fuori fuori degli « altri : già per quel che ti costano! O ripiega in altro « modo: o se non sai, buona notte; il cecino resterà « in bujosa ».

- Odi, mascalzone · ripigliava il soldato, frenando a stento il parosismo di sua rabbia: « i cinquanta « fiorini sono qui » e gli gettava la borsa: « pel ra-« gazzo guarda questo ». È distendendo la mano sinistra, mostrava in dito un bel diamante. Il carceriere fissandolo, toccandolo, volgendone le brillanti faccette diversamente alla luce, domandava: - È scaglia di « bicchieri ? »

Il soldato lanciò un potentissimo giuraddio, ed esclamando a tutta voce - Che tristo ti faccia Iddio I se « tu sapessi quant'è prezioso! » andò colle pugna sul viso del malnato, e batte col calce della lancia per terra con tal forza, che Macaruffo diede un passo indietro parandosi, colle mani spiegate, e dicendo: - Ih ih! « che furie! Casca il mondo per così poco? »

L'altro ricompostosi come chi si frena per necessità, e col nifo d'un ragazzo che inghiotte una medicina disgustosa perchè sua madre l'assicurò che altrimenti non guarirà, ripigliava: - Questo anello, parola d'o-« nore, val la metà di quei danari e davvantaggio. E « te lo darò a te in prezzo del figliuolo, al primo uscir « loro all'aria aperta ».

Qui un gran ricambio di ma, di se, di objezioni, di confutazioni, sinchè, per non ve l'allungare, il partito e la fuga, e il come e il quando rimasero accordati. Il soldato bacio l'anello, e stette a contemplarlo fiso fiso: Macaruffo, strettagli la mano e detto - Birba chi manca », sdrajatosi di nuovo sull'ammattonato. pieno d'allegrezza e di buon pro ti faccia, al lume della lanterna guardava, pesava, numerava, fiutava persino i florini. - Tante volte il danaro corruppe per un delitto; allora corrompeva per salvare degli innocenti: corruzione ancora: ma del peccato non deve ricadere la sua parte sopra coloro che trascinano a commetterlo?

Qui però, o lettori, dovete esser curiosi di sapere chi fosse il pietoso che patteggiava lo scampo di esseri pei quali, tristo il mio racconto se voi non aveste preso interessamento.

Era Alpinolo. Vi deve ricordare come il lasciammo, in quella funesta sera del 20 giugno 1340, sulla via di Brera, dove consegnò a frà Buonvicino il fanciulletto del Pusterla. Scarico di quel sacro peso, allora primamente rivolse gli occhi sopra sè stesso; e non dubitando di essere anch'egli compreso nel novero dei proscritti, trascinato piuttosto dall'istinto della conservazione che da un calcolo di salvezza, errò di via in via, di porta in porta, e lungo tutta la mal compiuta mura, finche là verso la rocchetta di Porta Romana, dove era un monte di materiali preparati per finre i l'avori di questa, trovò modo di uscirne, siccome l'avevano trovato moll'altri de'perseguitati e de'timorosi.

Vedutosi alla campagna, si diede a fuggire in arbitrio di fortuna e secondo il cavallo lo portava, come una cosa pazza. Pur troppo conosceva che immediata cagione di tanto disastro era stato lui medesimo; e per quanto gli paresse non averne colpa più che d'un'imprudenza, colpa che la coscienza dei giovani così facilmente si perdona; per quanto s'industriasse di voltar ogni male a carico dello scellerato Ramengo, pure, se non un atroce rimorso, certo il più disperato furore lo lacerava: bestemmiava il traditore, bestemmiava tutta la razza umana quasi fosse complice delle iniquità del suo offensore: ma poi finiva sempre col maledire sè stesso, perchè non avesse mai saputo frenare gl'impeti sconsigliati di gioventù, perchè non avesse imparato mai la virtù che, diceva egli, è somma ed unica nella società, quella di simulare e dissimulare cogli uomini, in cui non vedeva più che ingannatori ed ingannati, che oppressi ed oppressori, che brutale dominio della forza, o maligno dell'astuzia.

Ben cercava consolarsi, rassicurarsi almeno col rifletere a quanto aveva operato per salvezza del Pusterla, all'avere a questo serbato un figlio; un figlio che gli facesse conoscere la speranza, che l'attaccasse all'avenire. Ma... come attribuire lode a sè stesso d'avere in parte medicato una ferita, da lui medesimo aperta?

— « Non è il Pusterla tuttavia nel forte del pericolo? quando pure gli riesca di camparne, qual vita sarà la sua, esule dalla patria, profugo fra sconosciuti, diviso da ogni suo bene, dalla Margherita... E questa? sventrata Sa Dio quante ambasco, quanti patimenti! Ed

io son qui, qui in sicurezza ?... No no, si ritorni : dividerò con loro i guai, di che sono stato o causa ed occasione: andrò fuggiasco con lui; lo servirò da fante, gli parlerò di Margherita, gli conterò il mio fallo, diventerò per penitenza il suo schiavo: assisterò almeno alle sue miserie come fui a parte di sue fortune ».

E così, senza dar lena o fiato al suo cavallo, voltava la briglia, e si metteva a ritornare verso Milano, Schiariva già l'alba; ed ecco altra gente venire di colà cavalcando. All'incerto crepuscolo li ravvisò: erano altri Milanesi, o colpiti dalla persecuzione, o paurosi di quella, o goffamente vani di mostrarsi perseguitati. Aveano a capo Zurione, fratello di Francesco Pusterla, il quale ravvisato Alpinolo - Ehi, ehi! qual furia? dove si va? « verso Milano? indietro, indietro ».

 Perchè?' » domandò il giovane con un piglio fra torvo e smemorato, a guisa di persona destata per

E l'altro: - Come ? Non sai nulla ? Tanti arre-« sti.... »

- Li so pur troppo! · esclamò Alpinele.

- Tu avevi entratura colla casa nostra: non la « camperesti netta. La città è chiusa; drappelli di sol-« dati battono la campagna su tutte le direzioni. In-« dietro con noi ».

 E il signor Franciscolo? » proferì Alpinolo, più per una riflessione sua che per una domanda ad altrui.

- Non si sa : è scappato: lo raggiungeremo ».

E la sua signora?

L'hanno pigliata ».

Se sapete come accori l'udirci assicurare da altri d' una disgrazia di cui pure già siamo certi, non vi stupirete che Alpinolo, a questi detti, si scotesse da quella specie di sonnambulismo, e urlando, e cacciandosi le mani fra' capelli prorompesse: - Maledetta

- Oh sì! > entrava a dire Ottorino Borro. « Non può essere stato altri che qualche infame spione. « Ma.... »

- Ma non andrà a Roma a pentirsi » l'interrompevano gli altri in coro: e ruminavano chi potesse esser costui, senza però nè indovinare nè darvi appresso; e ginrando di fargliela pagare. Pronta allora come un vendicatore, insistente come un rimorso, affacciavasi ad Alpinolo l'idea del suo peccato; e che colui che maledicevano era lui appunto; e perdeva il coraggio di riferire come la cosa fosse passata. Tutti avrebbero inteso la sua colpa; pochi udita, nessuno accettata la scusa.

Persuaso dalle loro istanze, e comprendendo come il suo tornare sarebbe, non solo inutile ma anche dannoso, crescendo i testimonj e le vittime, s'accompagnò col Torniello, con Maffino da Besozzo, con Lodovico

Crivello e cogli altri fuoruscenti.

Ma da una parte que'fuggiaschi, per cacciare l'incalzante pensiero di quanto abbandonavano e perdevano, volentieri cercavano ogni occasione di spassarsi. Benchè si trovassero ancora su terre viscontee, la tirannide non faceva sentire il suo maligno influsso così lontano da sè, nè soffocava i buoni frutti della primiera libertà; incontravano cuori amorevoli, gente cortese, ospitale che li soccorreva d'ogni loro bisogno, li compativa, ed ajutava come potesse. Deposto quindi ogni timore, cercavano conforto ai casi loro col bagordare sulle bettole, tentare le fanciulle, mescersi ai giuochi nelle borgate dove arrivavano. Del che li disapprovava apertamente chiunque avesse fior di senno, e principalmente Maffino da Besozzo, che ripetea doversi acquistare credito alla propria causa, e chiarire l'ingiustizia degli oppressori, con un dolore decoroso, col mostrarsi allo straniero degni dell'amore de'buoni e superiori all'odio de' ribaldi. Ma un rabbioso dispetto ne provava Alpinolo, che avrebbe voluto vederli tutti desolati e sempre colla lagrima sugli occhi, l'imprecazione sulle labbra. Anche il loro frequente augurare ogni mala ventura a chi aveva cagionato tutto quel disastro, era un martoro insoffribile al giovane, talmente che più non poteva vedersi fra loro.

Una mattina, cerca, aspetta, più non trovano Alpinolo. — Ove sarà andato? • uno domandava all'altro e nessuno sapeva rispondere; onde persuasi che, perqualchoduna delle sue stravaganze, avesse preso altro



partito a' casi suoi, seguitarono la strada, e passarono su terre sicure.

Imperocchè quello sminuzzamento d'Italia, che sempre di tanto pregiudizio riusci al suo politico ordinamento, di qualche vantaggio tornava a chi fosse costretto sottrarsi alle persecuzioni, offrendogli a pochi passi dalla patria un asilo, salvo almeno dalla prima furia, e sinchè il persecutore non avesse tempo di preparargli insidie anche colà.

Ma Alpinolo, scostatosi da loro con orribili pensieri per la testa, s'avviò lunghesso il Po verso i luoghi dove avea passato la sua prima fanciullezza. Quante care immagini se gli destavano in mente al rivedere que'luoghi! immagini placide, serene, come son quelle dei primi anni, trastulli puerili, quiete cure attorno a colui che chiamava padre, ajutando a distender le nasse. a mettere giù le insidie ai pesci, a cercare vermicciuoli da infilare su la lenza; immagini a cui aggiungeva una solennità profonda il bujo della notte che tutt'intorno taceva, e che formavano, deh quale contrasto collo stato presente di lui or che tornava reo di tanta colpa,

abbominevole altrui, esecrabile a sè stesso.

Quali accoglienze avesse alla capanna de' mugnai. lo udiste già raccontare da Maso a Ramengo. In quel piccolissimo mondo, era stato un grande accidente la partenza di Alpinolo, era un grandissimo il suo ritorno; onde tutti, Alpinolo qua, Alpinolo là: e la gioja e le carezze loro, e fin il tripudio del cagnuolo, avrebbero imbalsamato l'animo di esso, ove meno profonda ne fosse stata la piaga, Egli traendo tutto a suo tormento - Ecco « diceva » : qui tanto tripudio pel mio ritorno; tanto disgusto quando scompariro; e laggiù, in quella fogna di città, spariscono a quel modo tante persone e tali, e pochi lo sanno, e meno se n'accorano. O gente, gente! Davvero somigliante all'erbe, che una per una sono fresche e verdi; ammucchiate fermentano e imputridiscono . .

Abbiamo già detto altrove siccome colà lasciasse il cavallo, i danari, e fin quell'anello che teneva caro sopra ogni cosa, come unica eredità e memoria de' suoi genitori, e che a sè stesso aveva giurato di non levarsi di dito se non per l'ultima cosa di questo mondo. E per l'ultima credeva egli in fatto abbandonaria; giacché il suo divisamento era d'uccidersi, per finire a questo modo gli spasimi della sua delirante volontà.

Con tale proposito, scese al margine del fiume, colà appunto ove gli narravano che la prima volta aveva preso spiaggia semivivo con sua madre; e dove poi cresciuto, avea piantato una croce sopra il cadavere di essa, educandovi fiori all'intorno. Ora i fiori erano appassiti, la croce stessa, battuta dal vento, era crollata. Con mortale scoraggiamento stette a contemplarla Alpinolo, poi affisossi al fiume, coll'occhio cristallino ed incantato d'uomo senza speranza, e proruppe; - Deh! perche non mi diede sepoltura quando appena nato m'accolse? Almeno sarei morto innocente e senza tanto peso d'affanni... e di colpe, senza conoscere gli uomini.. in grembo a mia madre. Oh madre. madre mia! Aver una madre, un padre, qual consolazione in terra maggiore di questa? Ah! ella è morta, e chi sa quanto sofferse. Ma mio padre... perchè nol vedo, nol conosco, non gli parlo una volta? una volta almeno non posso dirgli padre mio? Oh questo solo basterebbe ad inondare di dolcezza una vita, di cui non ho assaporato che il fiele. Mio Diol se siete in cielo, se ascoltate il pregare degli uomini, fatemi una volta vedere mio padre: un solo momento, e di più non vi chiedo. - Ma... che importa a me di mio padre? che m'importa di nessuna cosa terrena? Tutto è finito. Quest'acqua, ecco il mio rimedio e la mia speranza: mi fu culla, mi sia tomba. Fra un momento si avvolgerà sopra il mio capo, ed avrà spento quest'incendio. - Addio! »

Volgevasi a dare un'estrema occhiata al rozzo casolare de'quieti mugnaj. — Fossi almeno figliuolo di quellil Avrei padre e madre. Scarso di speranze e di patimenti, stando al bene e al male con loro, sarei vissuto della vita oscura e vegetativa degli operosi, che nascono e muojono ignorati dal mondo che nutricano. Povera gentel così buoni! Il cavallo e i danari miei li rifacciano delle spese per me sostenute... Ecco! ho imparato anch'io dal mondo a credere che tutto si compensi a danaro, a rispondere danaro ove si domanda sontimento e cuore. Deh almeno ignorino per sempre la mia

Disse e si slanciò nel fiume.

O giovani! a tale passo lo strascinava qual altra cosa se non l'imprudenza?

Nessuno lo vide, eccetto il fido cagnuolo che si pose ad urlare, a guajolare, correndo e ricorrendo dal mulino fino alla riva: l'acqua si chiuse sopra di lui, poi trasportatolo assai più in giù dal luogo ove erasi tuffato. lo risospinse a galla fra un istante. Ma quell'istante avea fatto risorgere in Alpinolo l'amore della vita e una risoluzione istintiva di trarsi in salvo. Espertissimo nel nuoto, ben presto si ridusse all'altra riva, dove spossato si gettò sulla ghiaja flagellata dalle onde; ed un sopore di stanchezza, somigliante al sonno, lo prese. Ouando l'anima tornò agli uffizi suoi era pentito del tentato suicidio. - Perchè dare altrui il gusto d'avere una vittima di più, un nemico di meno? E quanto al castigare me stesso, il morire cos' è mai? Un momento. Il peggio è vivere: qui sta la forza, qui sta il coraggio: non nella viltà di sottrarsi a un peso che ci aggrava... Ed io vivrò, vivrò pel mio tormento, ma anche per la punizione di quello scellerato ».

Così rasciutti al sole di luglio i panni, unico avere rimastogli, per trovare come pascersi su quelle prime, si allogò presso un contadino, ajutandolo nei sudati stenti della segatura. Con due braccia di quella forza ed una tale pertinacia di volontà, era presso a tutti il benvenuto. Già udimmo annunziare come si fosse imposto il castigo di non proferire sillaba per sei mesi; nè occorre vi dica se egli l'osservasse a puntino, e se questo il facesse più caro ai villani, si per compassione d'uno sgraziato, sì perchè non perdeva tempo nel chiaccolare. Cosi mise il collo sotto, tirando la vita l'un di per l'altro, finchè l'ottobre terminò i lavori campestri : ed egli, ajutandosi alla meglio, riprese la via, tanto che s'avvenne in altri profughi lombardi, i quali lo tolsero seco, e non sapendosi spiegare quest'improvvisa infermità di lui, lo rimisero in assetto di panni, e il tramutarono a Pisa. Quivi a suo tempo ricuperò la favella con meraviglia di tutti, e senza che mai ne spiegasse la cagione. Già ne fu narrato come a Pisa succedesse il suo incontro con Rannengo, e come questi gli sfuggisse. Tristo e peggio contento che mai fosse, Alpinolo per tutti i giorni successivi non si diede pace, ricercandolo in ogni canto, appostandolo su tutte le vie: ogni giorno più volte ritornava alla bettola d'Acquevino a ricercarne: ma questo gli rispondeva: — Cosa credete, e che Piga sia un orto? bisognava mettergli un grand di sale sulla coda ». In fatto Ramengo gli sfuggi pur

troppo, ed egli si rimase col suo farnetico.

Ma sebbene quella città si governasse liberamente. e desse ricetto a questi e ad altri dei tanti che sottraevansi ai tirannelli sorti in ogni paese d'Italia, non è però che vi fossero i ben veduti. Da antico, in cuore di questi poveri Italiani sono radicati orribili rancori fraterni, che fanno riguardare come straniero chiunque nacque di là dal monte o dal fiume ond'è circoscritto quel palmo di terra che chiamano la patria: rancori che li fecero più ingordi della vendetta che gelosi della sicurezza, ostinati a volere schiavi pericolosi coloro che avrebbero potuto provare fedeli e soccorrevoli amici: e che li spinsero a disputarsi a vicenda un dominio ed una libertà, che non doveva a nessuno toccare. L'esule poi, se da una parte eccita a compassione i generosi, dall'altra gli animi volgari (e il volgo è più numeroso che non si creda), avvezzi a confondere la forza e il diritto, la vittoria e la giustizia, lo riguardano con un occhio, se non disprezzante, almeno ombroso, quasi un irrequieto che, se non seppe trovarsi bene in patria, amico a'suoi paesani, peggio il potrà in terra forestiera.

Questo esacerhava ai nostri profughi la loro situazione: talchè segregati da quasi tutti i cittadini di colà, s'adunavano fra di essi, e massime le sere nell'alberghetto d'Acquevino; dove discorrendo col dialetto nativo, trovandosi fra visi tutti conosciuti, cantando le patrie canzoni, ragionando gl'interessi della terra natale, facevano illusione a sè medesimi, quasi ancora calcassero quel suolo che ambiyano tanto.

L'ostiero li veniva accarezzando, e persuadendo a smettere gli impetuosi loro disegni: - Fate a mio

consiglio I non c'è anche in Toscana buon'aria, bel civiere, liete campagne, squisito vino e cortesi donne?
Ferchè bramare miglior pane che di frumento? Godele la vita e la gioventi » Ma essi ne beflavano i codardi pareri, e confondendo l'irsos desiderio colla speranza, tramavano le guise di ricuperare la patria e di migliorarla, senza mettervi però nè la pazienza, unica operatrice degli stabili mutamenti, nè un giusto calcolo delle difficoltà che poi sono rivelate dal primo accingersi all'opera.

Searse (già molte occasioni avemmo di ripeterlo) crano le comunicazioni fra gli Stati; non correvano gazzette che, spacciando il falso ed alterando il vero, servissero agli interessi delle fazioni: e se Pisa pei tanti negozi poteva, più d'ogni altra città d'Italia, cioè del mondo, ricevere e trasmettere notizie, queste però arrivavano ricise e in ombra nelle lettere dei mercanti, dei quali era costume non dare man nè derrate senza giunta, nè novelle senza frangia. Giò appunto apriva più vasto campo alle immaginazioni concitate, che sopra un motto, un cenno, ergevano i più superbi edifizi, cui la prima aria mandava in fumo, siccome il bel fenomeno della fata morzana.

Tra quei rifuggiti, molti n' avea di buona fede, che di cuore amavano la patria, ricordavano i passi che avea fatto mentre si governava a comune, e vagheggiavano la gloria di renderla a quel franco stato, durante il quale tanto era progredita. E per l'abitudine, tanto più naturale all' nomo, quanto è più giovane é sincero, di supporre in altrui i propri sentimenti, credevano che i compagni della sventura e del servaggio fossero anche compagni d'affetti e di pensieri; e che per via di ragioni si potrebbe, non che Milano, tutta Lombardia ridurre concorde nel non tollerare un'ingiusta oppressione. E a dimostrarla ingiusta ricorrevano alla storia, - fievole voce dove tuonano altre più robuste e ricordavano i tempi della Lega Lombarda, e l'ultimo atto ove i nostri aveano espressa la loro volontà, cioè la pace di Costanza, ne sognavano il rinnovamento, e una federazione che resuscitasse la penisola a nuove sorti gloriose.

Capo di questi che, comunque passionatamente, pure ragionavano, era Maflino Besozzo; quel che, ancora in patria, vedemmo come fosse accusato di freddo, di moderato, di troppo cristiano.

Pover nomo i halzato nella sventura, ridotto a vedere sempre in apposizione i diritti col fatto, la giustizia coll'esito, fu tratto al sepolero da una malattia, endemioa tra i fuorusciti, e che i medici non seppero bate tezzare, perciè nel loro cataloghi non hanno classifi-

cato il crepacuore.

Altri operavano ad impeto e per vendetta: credevano legittima qualunque via per ottenere il vantaggio o quel che essi chiamavano vantaggio della patria; esageravano e per-sino fingevano i torti privati ed i conuni, i guai cagionati al paese da Luchino: torti e mali: che credevano fin troppi per sollevare, al primo invito, tutta Lombardia contro i Visconti; ottenere il favore degli altri popoli in nome dell'umanità; e determinare l'imperatore a sposare la causa de'molti deboli infelici contro un solo prepotente fortunato.

Questi conoscevano l'uomo!

I pochi poi, meglio astuti degli uni e degli altri, che volevano raggirare la cosa secondo i loro fini e verso i propri intenti, applaudivano alle valenterie de'secondi, fiancheggiavano le ragioni dei primi; e mostrandosi zelantissimi della libertà, e d'intelligenza coi ben pensanti d'ogni paese, venivansi acquistando sopra i fuorusciti un'autorità che, qualora se ne presentasse il destro, avrebbero adoperata poco meglio di coloro cui miravamo a spodestare. A questi si conveniva la divisa di tulti i rivoluzionari ambiziosi, — Esci di la che ci voglio entrar io ». Mi dispiace a dire che i più frugatori tra questi erano Zurione Pusterla ed Aurigino Muralto, che dal vinto Locarno erasi qui pure rifuggito, e che vi ricorda qual trisfo servigio rendesse al nostro Francesco.

A quali appartenesse Alpinolo è mestiori ch'io ve lo dica ? ma la fierezza spensierata ch'ei dimostrò nell'incontro con Ramengo, fece conoscere agli ambiziosi come costui potesse divenire stromento opportuno a qualsivoglia colpo arrisicato : 'onde' posero 'ogni artifizio ad ingannarlo sul vero stato degli affari, esagerando il malcontento dei Lombardi, le speranze, le intelligenze,

le forze congiurate.

Sorso il primo inverno fra progetti, fra ordire macchinazioni e dilatarle in Milano e negli altri Stati, collaprisi della primavera aumentarono le speranze dei aostri fuorusciti. Nè crediate che avessero trovato qualem miglior modo ai loro disegni: ma è uno dei fatti più accertati (ne diano poi la ragione i fisiologi) che il ringiovanirsi della stagione veniva e viene riguardato dai desiderosi di novità come apportatore del compimento dei loro voti. Onde, nel mentre ai moderati le circostanzo parevano o sfavorevoli o disopportuze, e predicavano doversi aspettare l'occasione sictiffa, perchè un tentativo fallito è un puntello al potere minacciato, gli impetuosi li tacciavano di vigliaccheria, di remore, d'invecchiati.

 Mentre l'erba cresce, il caval muore » esclamava Ottorino Borro. « L'occasione, se da sè è lenta a ve « nire, bisogna farla nascere, Non è già tutto dispo-

« sto ? »

 Tutto • rispondeva il Muralto. « Per messi, per « lettere da ogni parte io sono stimolato: è un fremito « universale: non vedono quell'ora di menar le mani.

In tutti i quartieri di Milano c'è combriccole de' nostri: nostri sono i caporioni delle altre città: Guglielmo Bruciato in Novara; Simone da Carobiano

s in Vercelli; in Cremona Venturino Benzone....

— Passerino Bonacossi di Mantova (l' interrompeva Zurione Pusterla) e il Lanzavecchia d'Este, ecco, m « scrivono delle gagliarde pratiche che hanno in piedi « con Guglielmo Cavalcabò di Cremona, con Giovanni « Simon da Correggio, con Brandaligi de Gozzadini « di Bologna ».

E il Muralto soggiungeva: — Per Franchino Rusca di Como, Castellino Beccaria pavese e i Tornielli di

Novara e i Vestarini di Lodi, un segno appena, e

« ranno in piedi altrettanti eserciti ».

— Me in che anni? » domandava Caccino Ponzone da Cremona. E Bellino della Pietrasanta gli rispondeva: - Uh, gli anni son fatti per le prigioni. Il povero · Maffino da Besozzo ripeteva che le nespole maturano « solo col tempo e colla paglia. Non siamo anche a tiro. Vuolsi aspettare il momento favorevole a coglierlo « al volo ».

- No, no · ripigliava Zurione: « non aspettare: · tener tutto disposto, perchè d'occasioni può nascerne

« una come cento ».

- E quali sarebbero?

- Eh, si va a Roma per più strade. Se per esema pio ai Visconti rompesse guerra il papa ..

- Il papa? > saltava su Ottorino Borro , « Ma se o non sa dire che pace se non sa cercare che con

« cordiá ». - E se fosse vero quel che ci disse quel Milanese · il giorno della festa di ponte, che Mastino della Sca-

« la.... » - Quello era uomo da credergli? - così il Pietrasanta interrompeva Aurigino: ma più violentemente l'interrompeva Alpinolo, mandando tutte le pesti e tutte le saette addosso all'esecrato Ramengo. Poi come si fu rachetato un poco il bollore episodico suscitato da quel nome e da quell'idea, Zurione ripigliava : - L'occasione però meglio opportuna sarebbe se il signor-

· Luchino morisse ».

- A questa ci s'ha da venire senza fallo: ma Dio « sa quando » esclamava Lodovico Crivello.

- È ben vero « seguitava il Pusterla, » che la si · potrebbe accelerare ».

- Un buon veleno, eli ? arrischiossi a dire il Ponthe officer of himsender and zone.

- Si rifletteva il Pietrasanta: ma chi deve · essere quel muso che glielo mesca? Cinto di cagnotti, non accosta al labbro un cibo, che non gli al-· biano fatto la credenza gli scalchi . . .

- Ma « tornava su il Ponzone » da un coltello vo' · veder io chi gli faccia la credenza ..

- Oh si; un coltello » parlava l'impetuoso Ottorine Borro. · Quand' io feci il passaggio oltremare, intesi · come nella Siria viva un gran re - lo chiamano il « Veglio della Montagna: e tiene:a'suoi cenni uno stuolo di bravi, devoti ad ogni prova, che han nome gli
Assassini. Vuol egli disfarsi di qualchenemico? castigar un oppressore? dice ad un Assassino, Va ed
ammazzalo. L'Assassino va e va, gira l'Asia, gira
la cristianità, finchè lo trova: trovatolo, se gl'inchioda ai fianchi, sinchè viene il' bello: allora gli
pianta un pugnale attossicato nel cuore; con un

altro uccide se stesso .

Applaudivano quei focosi al racconto, alla risolutezza, alla fedelià: e Zurione, commentando, diceva:

— E che? mancherà chi voglia fare per salvezza della
patria quel che altri fanno per cieca obbedienza?

Tanti si tolgono da sè la vita per fuggire un momentaneo dispiacere: e nessuno vi sarà che abbia
una colpa da tergere, un fallo da riparare coll'avventurar così santamente la sua? O il colpo riesce e
sopravvive, quanta universale riconoscenza! Se perisce, qual dolce riposare sotterra fra il compianto
generale, con una fama perenne, agguagliato a quei
generosi Armodio e Bruto ed altri eroi, che liberarono il mondo da simili pesti!

Divampava a tale discorso Alpinolo; e considerando sé stesso come causa di tanti mali, lo crelleva diretto proprio ed unicamente a sé. Né in tutto apponevasi al falso, poiché il demagogo avea fatto disegno sulla vita di quel giovane ardimentoso. Il quale già da un pezzo stithondo di sangue, strascinato dalla forza prepotente d'un pensiero abituale, ora più non frenandosi si fece avanti, e battendo il pugno sulla tavola, gridò: — lo sarò quello! »

Una concorde acclamazione lo saldò nel suo proposito. Milano è città grande è popolosa: la barba cresciuta sul giovine volto di Alpinolo e coltivata al modo che solevano i soldati, le chiome diversamente composte, un abito diverso e divisato, gli davano fiducia di rimanervi sconosciuto. Giusto in quei di era corsa voce che il signor Luchino soldava fruppe: poichè, non essendovi altora eserciti stanziali, ne una fittizia necessità avendo giustificato il martirio di due milioni d'Europei, condannati a patimenti e disagi per toner le nazioni una in sogregione dell'altra, avevano i tirannelli compreso che, per acquistare e conservar il potere sgradito, unico spediente era il circondarsi di truppe mercenarie, pronte ad ogni cenno a scannare quelli che essi chiamavano loro figliuoli.

Luchino, ridotto, come tutti gli oppressori, a minacciare tremando, con titolo di dar riposo ai cittadini. gli aveva disarmati: ma i molti insofferenti della vita tranquilla, e i Giorgi sottrattisi al rigore del capitano di giustizia, o in grosse bande o sparpagliati mantenevano la guerra a minuto infestando le strade, e fin le borgate assalivano e saccheggiavano. Che pensò dunque Luchino? Gli invitò a sè, promettendo di stipendiarne il valore. Così soggettati a militare disciplina, poteva agevolmente tenerli in freno, ed avere ad ogni uopo una gente disposta ad ogni suo volere: essi a vicenda trovavano comodo peso la milizia che porgeva occasioni di rubare e soperchiare impunemente, senza i disagi del vivere alla boscaglia. Accettavano dunque il partito; e segnitavano a frotte i pifferi che andavano in volta a reclutarli"; poi, sotto il comando di Sfolcada Melik, divenivano guardiani de'luoghi che prima solevano infestare,

Fra questi fece disegno d'arrolarsi Alpinolo, confidando gli verrebbe il destro di trovarsi vicino al principe. - Alla prima occasione « diceva esso ai compa-

gni d'esiglio > io l'assalgo....

- E non lasciarlo nemmen confessare. Vada al dia-« volo eternamente » soggiungeva il Muralto. Esso con occhi di bragia proseguiva: - Così potessi col colpo « istesso finire qualche altro! Poi.... »

- E poi « l'interrompevano i consorti » corri per le « strade con quel pugnale fumante alla mano: il po-« polo trae dietro esultando: ti tolgono sulle braccia: « gli amici nostri e noi accorriamo: la patria è salvata

« dalle sue branche, e il tuo nome immortale ». Se quelli che così dicevano parlassero persuasi e di

cuore, è bene non cercarlo: ma Alpinolo, convinto che tutti partecipassero all'ardore suo stesso, non era cosa che non si promettesse: - Ma alla peggio (diceva) « so come si fa a morire ».

Con tale proposito, rientrò in Lombardia, ben pro-1 16 000

visto a danaro.

Non volle scostarsi dal Po senza visitare anco una volta il mulino de'suoi educatori. Travisato e in quell'arnese, appena sulle prime il riconobbero: fin il cangunolo gli abbajo contro come ad un pationiero: ma quando il ravvisarono, che gioja per quella buona gento, per Maso, per la Nena principalmente nel vederlo tenrare dopo che non era male che non n'avessero temulo! La loro contentezza toccava nel più vivo l'anima affettuosa e passionata di Alpinolo: rildetteva; — Se etanta in persone non legate a me se non dai benefizi fattimi, quanta sarebbe se fossero i mici veri genitori? come tripudierei se una volta raggiungessi quella somma delle felicità da me immaginate, di poter trovare il padre miol?

Per la prima cosa ridomandò dai mulinaj quello che di carissimo avea dato loro in serbo, le lettere di sua madre e l'anello. Non sapevano essi come e-sporgli la cosa, e finalmente, mortificati, a ritaglio, suppendo l'uno quando mancava la parola all' all'en, gli narrarono quel che era accaduto coll'ignoto signore, e lo sperpero delle lettere, e lo smanie mai più vodute. Quali imprecazioni non avvento Alpinolo contro colui che avea trassinato così sacri pegni! ma quando gli n porto il diamante, quasi gli venisse restituito un' figliuolo da gran tempo perduto, si attuti; lo premette contro le labbra; e più d'una grossa lacrima gli caddo su quell'unica memoria de'suoi genitori. Andò a prostrarsi sulla zolla che copriva sua madre, ne ravviò i fiori dattorno, indi prese congedo:

- Ora non sarai di tornata fin Dio sa quando! » gli diceva la Nena. « lo sono vecchia: un'altra volta « non mi troverai più. Ricordati sempre di me nelle « lue orazioni ».

Non parlargli di malinconie » soggiungeva Maso.
 Io lio girato il inondo, e so che le montagne stanno
 a posto ma gli uomini s'incontrano. Ci rivedremo.

n'é vero, signor Alpinolo?
 Si » rispondeva questi: « forse più presto che
 nol pensiate; e in tutt'altro aspetto.

- È di più buon umore » ripigliava la Nena.

- E carico di onori e di ricchezze » aggiungeva

Maso, il quale, pratico del mondo, sapeva in che consistano le sue felicità.

Alpinolo se n'andò; raggiunse un drappello di quelle cerne, ed entrò con esse in Lombardia. Erano costoro feccia di gente, come chiunque fa mercato del proprio sangue; ai più, da un sucido stracciume trasparivano le carni sporche ed abbronzite: molti ancora avevano manco un occhio od una mano, perchè come ladri avevano già subito la pena degli statuti di Milano, che infliggevano pel primo furto la perdita d'un occhio, pel secondo l'amputazione della mano, pel terzo la forca; ma sozzi, storpi, ladri servivano egualmente ai fini di Luchino.

Nè avvicinandosi ai luoghi di sue giovanili memorie, esultava l'animo di Alpinolo; anzi con una scontenta meraviglia, con un iracondo stupore vedeva come, non ostante i guai della tirannide, i contadini seguitassero tranquilli ai lavori, i trafficanti al commercio, i padri alle faccende casalinghe; egli che erasi immaginato da per tutto sconforti e desolazioni che pietà fosse il vederli; e che fino la terra, fin l'aria, sfruttata, immalsanita, dovessero partecipare al duolo e all'onta del servaggio. Quando poi da'casali e dalle borgate traevano, come si fa, a guardare quella frotta di soldati, e dietro e a paro di loro marciavano i fanciulli, misurando il passo secondo la cadenza de' pifferi, ilcuore faceva sangue ad Alpinolo, sembrandogli che avrebbero tutti dovuto riguardar con orrore quegli artefici di loro catene. - Ma « diceva tra se » non è che volgo ignorante e materiale. In città, oli in città sarà tutt'altro andare ».

E in città fece la sua entrata fra un centinajo di quella soldataglia; e colà pure la plebe a riguardare le move reclute, e chiamarsi un l'altro, e mostrarsele, spensierati come la pecora quando vede arrotare il ferro destinato a scannarla. Intanto su per le piazze cerretani è saltambanchi mantenevano nel vulgo quell'allegria che tanto piaceva a Luchino: i signori, in un'attività inoperosa, passavano i giorni fra risa e motti e festeggiare compagnevole: le botteghe, non che fiorire come prima, erano cresciute in numero è in appariscenza; stabilte tessiture d'oro, d'argento, di seta; introdotte bellissime razze di cavallie di cani da caccia: il vino, migliorato coll'innestare la vernaccia sulle vit nostrali, moltiplicava le ubbriachezze popolari e la patrizia festività: ganzere sul Ticino e sul Po, mettevano Milano in comunicazione cogli altri paesi, talche non d'una città, ma aveva aspetto d'un' intera provincia, dove argento, oro, perle, larghissime balzane sfoggiavano le donne sui vestimenti; e nelle case cibi squisiti, bevande prelibate e forestiere, ed ogni guisa di delicatura.

Questo fenomeno riusciva inesplicabile ad Alpinolo il quale ignorava come ripiglino fiore le terre confortate di pace e di sicurezza, e come alla prosperità materiale si fossero volte interamente le classi medie, dopo che il governo di un solo le dispensava dal dovere necessariamente pigliar parte alle fazioni interne ed alle guerre esteriori. Que' principotti poi, mentre calcavano i ricchi e chi facesse ombra, favoreggiavano la moltitudine: aveano gara tra sè, non meno in magnificenza di Corte e d'apparati, che in prosperità e ricchezza de'piccoli loro Stati: poco o nulla s'impacciavano nelle particolarità dell'industria e del commercio, abbandonandoli all'operosità di ciascuno ed all'emula concorrenza; onde, nel mentre coll'avarizia, colla libidine, coll'invidia, colle personalità tormentavano chi stava a loro vicino, lasciavano godere agli altri i comodi della primitiva libertà, senza le agitazioni di essa.

Soltanto l'eccesso della politica depravazione rovina a bella posta il traflico e la coltura d'un paese per fiacarlo: soltanto più tardi senti la Lombardia la silenziosa oppressione di governi che, senza individualmente ucidere nessuno, disanguavano l'intera nazione. Potrebbero i primi paragonarsi ai flagelli, che trattto tratto desolano un paese, guerre, turbini, contagi, poi cessano e lo lasciano rifarsi; gli ultimi, ai miasmi che corrompono l'aria, e che, senza parere, moltiplicano vittime alla sorda, ma continuamente.

Chi però ha fiore di sentimento, pensi quanto atroce penitenza si fosse imposta Alpinolo in quell' ostinato suo intento. Tra una marmaglia spregevole e spregiata,

dipendente dal brutale comando del conestabile Sfolcada Melik, vivere ancora, passeggiare per quella città che in sì diverso aspetto lo aveva veduto, che in ogni luogo gli ridestava tante memorie, che viepiù aveva cara dopo costretto ad abbandonarla: vivervi come uno straniero, come un ministro della tirannia; e non potere mai con veruno manifestare le commozioni di un cuore convulso. Mirava le case ove già soleva essere il ben accolto e passare le gaje serate: ora stavano chiuse per lui. Imbattevasi talora in alcuno degli amici, con cui tante volte avea comunicato timori e speranze, ragionato del presente, dell'avvenire, che gli avevano promesso ogni poter loro per la causa del bene; ora tacevano, obbedivano. Scorreva ancora per la via degli Spadari; Malfilioccio della Cochirola non v'era più, chè, a forza di rimpiangere i tempi passati, era ito ad acculacciare la pietra: ma tutti gli altri lavoravano come e più che prima, lavoravano (pensava Alpinolo) le armi pei propri padroni, le punte contra i propri petti. S' incontro qualche volta anche nel Basabelletta; cauto e coll'acqua in bocca tirava costui lungo le pareti, contento d'averla scampata, nè più brigandosi di leggere sul libro dei ricchi e dei potenti. Passava Alpinolo dal palazzo dei Pusterla, vuoto degli antichi padroni, ed abitato dal capitano di giustizia Lucio: — un Lucio sostituito a Franciscolo, alla celeste Margherita l

Le persone da questa beneficate se la saranno certo ricordata; se la ricordava la fanciulla di Santa Eufemia, per lei campata dal disonore: ma i poveri, gli infelici, i disumiti cosa altro possono che amare? Spesso in un chiassuolo, sur una piazzetta, Alpinolo scorgeva otto o dieci giovani, stretti a colloquio animato, confidente, misterioso: il cuore gli dicova di che parlottavano: tanto più che quando s'accostava lui, con quella divisa in dosso, li vedeva o disperdersi timorosi, o non dissimulare con atti e con motti lo spregio verso chi aveva venduto il suo sangue per riinforzare le loro catene. Come l'animo di lui si struggesse sotto quella lenta tortura, io non farò prova di descriverio. Fu per soccombere delle volte assai, o fuggire: — ma ripensava

il suo fallo, e gli pareva che ad espiarlo fosse scarso

qualunque inferno. .

Fatalità I certe anime robusto, nate fatte ad ogni gran cosa, capaci de'più ostinati sagrifizi, delle più magnanime risoluzioni, quante volte si vedono andare traviate, e svaporaro-quella vampa in null'altro che in rendere infelici sè de altrui, perché all'impeto della volontà non è proporzionata la ragionevolezza: perché conoscono ogni eroismo fuor quello della pazienza.

Così spasimava Alpinolo quando stava scevro e soltario dagli altri; quando era accompagnato, seppelliva dentro il suo dolore; obbediva come un automa ai cenni dei caporali; per quanto se ne facesse schifo, mescavasi alle gozzoviglie de suoi commilitoni, a trar sulle carte, a sbalzare dadi, ove, ad onta delle severe probibizioni del principe, biscazzavano il loro guadagno; pagava ad essi il flasco, lasciavasi spillare il suo, tanto per farseli amici: onde tutti « Quattrodita » di qua « Quat trodita » di là; unico nome col quale il conoscessero.

Ma il vino, che nelle orgie lascive tracannava di brigata, tornava in tanto veleno a quel dispettoso; e a vedere una ruga sdegnosa che tratto tratto gli solcava la fronte, e ne alterava il baldanzoso raggio giovanile, era facile accorgersi come quella fosse una testa pensante, fra tutte l'altre impassibili e macchinali. E nel bel mezzo di loro, mentre in apparenza alternava con essi i brindisi e lo sguajato motteggiare, concentravasi in sè stesso, è fremeva e si stomacava nel dovere vivere confuso tra quella schiuma di ribaldi, che per mestiero, diceva, oggi custodiscono l'assassino, domani il martire generoso; oggi difendono una vita insidiata, domani ne spengono mille; oggi scannano il nemico, domani il camerata; e sotto la divisa che si chiama del prode, velano la massima delle viltà, un'obbedienza irriflessiva sino al delitto, ai voleri di colui che ne comprò o di colui che ne forzò la volontà.

Fu alcuna volta che s'arrischiò a gettare fra di loro alcune lontane parole di emancipazione, di libertà: pei più era un parlar di colore a ciechi: i pochi che lo intesero gli chiedevano che pazzo gli toccasse di desiderare di meglio? non era libertà la loro di aver a mangiare e here e fare stare gli altri?

giate e pere e fare state gu attit

Alpinolo davasi premura di assentire a dottrine così antiche, e rodendo il freno, capiva la necessità di non far conto che sopra sè stesso nell'adempimento de'suoi disegni.

Non gli era riuscito difficile accostarsi a Luchino. Quando il Visconti si presentava spettacolo ad un popolo che opprimeva e disprezzava, credevasi sicuro perchè cinto di guardie: eppure fra queste n'era una, il cui unico pensiero era d'ammazzarlo. Alvinolo in fatti, dominato da quell'idea, tratto tratto divampava in viso e negli occlii, sporgeva sino la mano al pugnale: pure il trovarsi circondato da pronti nemici, e quel che più gli pesava, da incerti fautori, lo smoveva dal proposito di sangue. Allora poi che gli veniva un bel destro di scannare Luchino e forse porre in salvo sè stesso, quello che prima gli era parsa una giusta vendetta, anzi un fatto glorioso, gli si presentava come un delitto: spingevasi innanzi, poi si ritraeva sgomentato; perchè la coscienza con voce imperiosa gli diceva, No. Di questo provava dispetto e vergogna come d'una flacchezza, d'una viltà, d'una perfidia alla parola data a sè stesso: e ne'momenti di passione tentava conficcarsi nel suo proponimento, e rinvigorire la volontà con ragioni, con superstizioni, con stillare le colpe altrui e il proprio livore. Stava mezzo un di appoggiato in quel canto del Broletto nuovo, dove s'era lasciato tradire da Ramengo: ore ed ore teneva gli occhi fissi sovra la porta dei Pusterla, donde avea veduto strascinar fuori la Margherita; andò alla Madonna di San Celso, che in quegli anni appunto aveva cominciato a diventare celebre per miracoli; e con un fervore intenso, ma distratto e irrequieto, ben altro da quello di chi prega la giustizia ed ottiene la pace, supplicò nostra Donna: - Datemi « forza per uccidere il nemico vostro e nemico del a pubblico bene, e di quella santa che tanto v'imitò. · Se me ne fate la grazia, voglio andare pellegrino armato a Nazaret, e non tornarne finchè io non abbia ucciso mille di quegli infedeli che negano culto al vostro

« santo nome ».

Da quest'insana preghiera, da quel voto di vendetta fatto alla Madre della misericordia, credette egli d'avere

attinto nuovo vigore, e pochi giorni dopo parve gliene nascesse favorevole occasione. Era di guardia ad un gabinetto di piaecre, posto in mezzo ad artifizioso boschetto, nel parco di Belgiojoso, delizia dei Visconti; e guardando attraverso al graticolato della gelosia, che vi lasciava liberamente circolare l'aria, vide Luchino che rinvolto nel mantello, vera addormentato addormentato solo, coi due mastini al piede, che dormivano anch'essi. Alpinolo rinnovò il suo voto, accostossi, brandi il pugnale, 'linnalzò sul capo del tiranno, ed esclamò dentro di sè: — Cane! non ti ridesti più fino al giorno del giudizio.

Il giorno del giudizio!

Questa idea se gli attraversò come una sbarra che, gittata fra i violenti passi d'un furibondo, lo fa cadere per terra. Il giorno del giudizio! Dunque e lui ed le avremo a trovarci un di al cospetto d'un giudico-comune. Anche Luchino potrà a quel tribunale aver torto. — Ed 107 dovrei mostrare, io, la mano lordata d'un assassinio? »

Simile pensiero gli rattenne il colpo, sventò in un minuto la risoluzione maturata per un anno: e cautamente indigetreggiava per uscire; ma non potè fare così cheto, che non risvegliasse, i cani. Balzano questi abbajando: Luchino stesso destasi e sorge impugnando la spada: — volle il caso che in quella appunto il capitano Lucio entrasse a riferire con aria trionfale, siccome il giorno innanzi, nella rocchetta di porta Romana, crano stati condotti Francesco Pusterla ed il suo fichiuolo.

L'accostarsi del soldato fu interpretato per zelo d'avere voluto dar l'avviso di chi veniva, ed Alpinolo fu salvo: ma qualunque peggior tormento, ma il lacerargli brani a brani le membra, non avrebbero a pezza uguagliato le strazio chi e' provò nell'intendere la fiera novella, nel mirare la gioja spietata di Luclimo e del capitano di giustizia, e udiril dire: — Ora daremo spaccio a tutto. Domani a Milano; e presto ogni cosa sarà finita >.

Anche questo supplizio gli serbava la sua imprudenza! Or chi dipingera le furibonde smanie di lui? nuovo sangue parevagli accumularsi sulla sua cervice; e da quest'ora diverso consiglio il predominò, quello di tentare la liberazione di quegli infelici. Concepire un disegno e balzare al momento dopo l'esceuzione, senza per nulla calcolare i passi intermedii, cra stile di Alpinolo: e chi gli avesse posto mente, sarebbesi accorto come, da quel punto, egli acquisto quella specie di serenità, che nasce da una forte risoluzione.

Non ebbe a stentare per farsi destinare alla custodia delle carceri di porta Romana; ma al momento di superarle, tutte gli si attaversavano le difficoltà dell'impresa, come un viandante, giunto a'piedi d'una montagna, comprende insormontabile l'ertezza d'un varco che da lungi gli era parso un lene declivo.

— Di notte, quando le altre sentinelle dormono (considerava tra sè), scanno il carceriere, e libero quei tre infelici. Oh la gioja di rivederli congiunti! — Ma... e se colui schiamazza?.... poi, come troverò-le chiavi? come la via per tearli non visti da questo andirivieni di camere, d'anditi, di scale? — E poi, e poi... ucciderlo! cosa mi ha egli fatto di male? Un'altra vittura, un innocente; che forse ama ed è amato, che forse- ha quel ch'io non ho, un padre. Son io forse il signor Luclino da sgozzare un uno sezua valutare il dolore che ne verrà a tanti esseri incolpevoli? E coll'aggiungermi quest'altro peso alla coscienza, potrei sperare d'allegerir il primo? Per cagion mia non s'è pianto assai? »

Risolvéva dunque di guadagnarlo a danaro. — « In al caso (pensava egli) l'avrà voluto da sè, qualunque cosa accada. — Ma ancora, e quando sono tratti di carcere? Come camparli se di fuori nessuno mi da mano? se nessuno mi prepara l'occorrente alla fuga? Darmi io stesso in traccia dei cavalli noleggiarli io ? postar-li? Ma darei nell'occhie; potrei esserei nidicato, e mandar tutto in fumo. Ne andasse solo la mia vita, non esiterei. Ma la lore! Dunque è forza meltersi in mano di qualc'altro. Ma a chi far capo? Non ho io già troppo caro pagato l'avere una volta creduto ad alcuno? E poi, che sozzura d'uomini non mi sono veduto attorno? I più vi credono pazzo se vi prendete affanni per altrui; quelli di miglior pasta v' ajuterebbero anche,

purchè ciò non ne guastasse gli agi, fion rompesse i sonni, non tardasse il pranzo, sovrattutto non disgustasse i superiori. I giovani chiamano merito-il potere, i gradi, le dovizie; e politica e sapienza il conescer l'arte di procacciarsene: i vecchi erigono in virti l'impotenza dei loro desideri; i pochi generosi giacciono sviliti, e contenti di guajolare e bramare. O romini, uomini! tutti tristi, corruttibili e corrotti; nominate prudenza la scaltrezza, virtù la dissimulazione, vizio necessario la falsità: il potere vi sgomenta; l'astuzia vi divide; l'oro vi compra; l'aspetto dell'innocenza non fa che allettarvi ad ingannarla! v



## CAPITOLO XIX.

#### Fuga

Così esclamava Alpinolo nell'amarezza 'del cuore, quando al suo abbattimento trovava unico appoggio il disprezzo: ma poi a molte eccezioni gli andava la mente, e sovrattutto ad una persona sulla quale sentiva di non poter dubitare, fratel Buonvicino. A lui avrebbe potuto aprire alla libera il suo pensiero, a lui che, tornando, avea trovato tale appunto, qual nel fuggire l'aveva lasciato; ma qui medesimamente v'erano ostacoli ed esitazioni e paure. - Se gli spiego tutta questa matassa (egli pensava), mi riprendera; vorrà predicare; troverà un mondo di ragioni da opporre. La prudenza sarà d'impaccio al coraggio. Vorrà la meta, e non la via che vi conduce. Parlerà di giustizia, quasi al mondo ve ne sia più la semenza. Sebbenea, giustizia? non è egli dritto adoperare ogni sorta di armi contro chi ogni sorta ne adopera a danno dell'umanità? E che? Dunque il ribaldo, perchè non teme l'inferno, sarà tanto avvantaggiato sopra il giusto? - Perdonare.... soffrire!.... Si; si; belle parole; ma non fanno che crescere baldanza in chi mette il piede sul collo all'umanità. - E poi alla fine, che male può tornarne? O l'effetto mi riesce a disegno; ed ecco salvata l'innocenza; ecco impedito un delitto; ecco lavatami dalla coscienza questa macchia, questo verme che nè giorno nè notte riposa. Se il tentativo fallisce, se la fortuna mi disajuta.... pei Pusterla nulla è peggiorato. Non sono essi già al colmo del pericolo e della miseria, dacchè si trovano in tali mani? E quando pure ne accelerassi di alcuni giorni la morte, non è acquisto il sottrarli più presto alla barbarie dei manigoldi? Quanto a me, la vita mia cessò da un pezzo di appartenermi ; è appassita prima di neppur giungere all'intero suo fiore. Come potrei spenderla meglio che tentando lo scampo degl'innocenti? Se muojo, avrò soddisfatto in parte al grand'obbligo che mi rimane a scontare: troverò finalmente la quiete... cesserò di fremere, d'esecrare ».

Durata molti giorni la lotta co'suoi pensieri, e sempre più risolvendosì di tentare ad ogni costo l'impresa, deliberò di rivelare al frate quel tanto solo che fosse indispensabile, cioè il fine, non i modi. Un dì, tra il chiaro e il fosco, si conduce al convento di Brera, contempla un momento quella soglia, ricordandosi con qual devota gratitudine l'avesse baciata il giorno che vide sopra di essa salvato il Pusterla; ed al portinajo chiede di vedere Buonvicino.

Angiolgabriello da Concorezzo, antica nostra conoscenza, nol misurò da capo a piedi coll'occhiata scrutatrice abituale ne'portinaj, ma tutto dolcezza e benevolenza rispose: - Fratel Buonvieino? volete forse cone fessarvi, signor soldato ? Dio vi benedica! Entrate in chiesa; lo chiamerò; vado e torno.

- No; non l'incomodate : se c'è anderò io stesso 

- Ah, siete pratico della casa? lo conoscete quel « sant'uomo ? » e qui cominciava per recitare una leggenda di sue virtù; ma come vide che Alpinolo gli avea volte le spalle, badandogli come un pedante al buon senso, gli esclamò dietro: - Passate, passate pure, che Dio vi benedica », le d'emetagy e d'a

Stava Buonvicino nella piccola camera, le cui masserizie, secondo la regola esi riducevano al paglione con un capezzale e due lenzuola di lana, e ad un predellino di legno. Su questo sedeva il frate, inchinata la fronte, le mani intrecciate sulle ginocchia, cogli occlui fissi sopra non so qual oggetto indifferente e senza vederlo: Alle rughe anticipate della sua fronte, a guancie pallide e scarne, all'occhio affossato, ognuno avrebbe potuto dire - Per costui il pensare è soffrire : ma nel dolore di esso non v'era abbattimento, e potevasi scorgervi frammista una speranza - o forse una memoria. went this went le americal electron to

Al passo incerto, all'ansioso occhieggiare, al tono della

voce, ben avvisò Buonvicino nel soldato qualche cosa di straordinario: onde, sorto dal meditabondo riposo, se gli fece incontro col consueto saluto: - La pace « sia con voi, o fratello ».

Non rispose l'altro al benedetto augurio, se non in-

terrogando:

- Padre, siamo soli? »

- Soli con Dio .

- Nessun pericolo che altri c'intenda?

- Nessuno » rispose il frate, e fissava attentamente il nuovo arrivato: il quale fattosegli più vicino, gli chiese: - Padre, amate voi Margherita? la Pusterla?

Ad una domanda così inaspettata, una domanda che schivava di fare a sè stesso, per quanto la maestà della sventura avesse resa più venerabile e santa agli occhi suoi quella che un tempo aveva amata d'amore, tutto si risenti Buonvicino: rizzò la testa abbattuta, pose la mano sulla bocca del soldato come per imporgli silenzio, rabbattè attentamente l'uscio e l'impannata della celletta; indi, afferrando il braccio dell'ignoto, - Ma « voi chi siete ? »

- Sotto le spoglie del vile prezzolato, non mi rico-

« noscete, o Buonvicino? »

Da'patimenti, dal nuovo abito e dall' arte sfigurato. tardava Buonvicino a ravvisarle; poi, come l'altro si nominò, anch' egli con tono di meraviglia e d'interrogazione, ripetè: - Alpinolo? » poi ne strinse fra le mani il capo e - Figliuol mio, figliuol mio! tu qui? « come ardisci rimanere? perchè cotesta divisa, - tu?»

Alpinolo alla presta, e con termini di viva esecrazione, senza perdonare a sè stesso, gli espose il seguito delle sue avventure; la parte che aveva avuto al disastro del Pusterla, il tradimento di Ramengo, che fece raccapricciare il frate, e che gli scoperse di tratto una serie d'iniquità, quali non aveva sospettate possibili. - Ora comprendo » esclamava « perchè Ramengo è « tornato sicuro, mette casa riccamente, e si allegra.

· e pare che dica all'anima sua, Godi, esulta, abbiam « trovato il nostro riposo. Ma tu, per amor del Cielo,

« come sei tu qui? perchè? »

Ed Alpinolo - Come io sia venuto, e perchè sotto

« queste divise, è un secreto ch'io giurai di non ma-« nifestare: non vi riuscira però difficile l'apporvi ».

Sciagurato! un assassinio? » prorompeva Buonvicino, respingendolo dalle braccia tra cui lo teneva serrato a guisa d'un padre che accoglie il pentimento d'un traviato figliuolo.

— Padre » interrompeva quell'altro l'incominciato rimprovero: « qualunque vostra ammonizione sarebbe « fuor di luogo o di tempo. Così avessi avuto il coraggioi Ma più di quel che potreste dirrii ora a voce, mi disse e mi dice sempre la yostra immagine,

che tratto tratto mi si affaccia a ripetere quei consigli che m'avete dati tante volte in mia fanciullezza. Ora però non son qui per questo. Rispondetemi:

za. Ora pero non son qui per questo. Rispondetemi:
 amate voi la Margherita, il Pusterla?
 So gli àmot » esclamò l'Umiliato, e corrugò la

- So gn amor » esciano i uminato, e corrugo is fronte, guardando il cielo con un sospiro. - Ebbene: dovete darmi mano a salvarli ».

— 'Salvarli ? Oh come ? » domandò con ansietà Buonvicino; e come quando nel bujo d'una camera divampi il
solfanello di subito rompe le tenebre una gaja luce,
the poi immediatamente spegiendosi, lascia di nuovo
al bujo, così nell'occhio di Buonvicino l'ampeggiò una
gioja vivissima ma passeggiera: all'istante un medanonico velo gli ottenebro la fronte, e le esclamazioni
di allegrozza finirono in un doloroso ohimè. Poi soggiunse: — Ah garzone, garzone! tu sei sempre quol
desso: ancora non hai abbastanza imparato a che
possa trascinarti cotesta foga intemperata, cotesto ope-

possa trascinarti cotesta foga intemperata, cotesto ope rar sempre e non riflettere mai. Tu precipiti te stesso

e loro .
Padre . replicava l'altro; « il mezzo, a dirvelo,
è meglio che nol conosciate: sull'esito però ho cal-

« colato abbastanza: e se il diavolo non vi mette... cioè, « se Paccidente... In somma, anderà bene. Andasse an-

« che male, ad essi che può risultare di peggio ? Quanto « a me, della vita mia non devo conto a nessuno ».

. — No? nemmeno a Golui che te l' ha data, e che può chiederti perchè l'hai tu gettata innanzi ch'egli

può chiederti perchè l'hai tu gettata innanzi ch'egli
 medesimo te la ridomandasse? Non-sono davanti a

« lui eguali l'assassino ed il suicida? »

Stette un momento sopra pensiero Alpinolo, poi stringendo ancora la mano al frate ripigliava: - Vivete e pure tranquillo su quanto riguarda a me. Il cuore mi dice che nessun male ne avverrà. Proprio dal · cuore mi viene questa potente ispirazione; e le ispi-· razioni di raro ingannano ».

Tentennò il capo Buonvicino, e posandogli l'altra mano amorevolmente sulla spalla: - O figliuolo! e cotesta « ispirazione da chi l'hai tu implorata? hai tu pregato

« mai con fede Iddio? » - Iddio! » interrompeva il giovane: « c'è egli pro-· prio questo Dio? , E subito correggendosi: « Ali si . certo egli vi è - vi deve essere per aver creato la « Margherita, per avere tratto con sè mia madre in pa-· radiso. Ma in paradiso che fa egli? perchè non repri-« me l'iniquità? perchè lascia il reprobo mangiare in pace il pane delle delizie, mentre il giusto affanna · a'suoi piedi? Perchè il Pusterla è in carcere e Ra-· mengo fra gli agi? Perchè voi qui a gemere sulle mi-« serie comuni, e Luchino in trono a moltiplicarle? » Di poca fede! • replicavá Buonvicino con un sospiro.

· Chi ti ha dato il diritto di scandagliare l'inesplo-· rabile abisso della Provvidenza? Giusto è Dio, ed i « suoi giudizj /sono veri ed approvati per sè stessi : il' uomo li riverisca, nè presuma comprenderli. -· Pure tu, sei tu entrato nel cuore dell'empio e del savio? Hai visto quel che si nasconde sotto le bu-· giarde apparenze del godimento e delle pene, del-« l'umiliazione e del trionfo ? Che se anche in terra questo patisce e quello esulta, forse che il regno di « Dio finisce tra gli angusti confini di questa vita? · Sarà giorno, quando, in bilance assai diverse da quelle « dell'uomo, staranno il riso e i patimenti, le soperchierie e la pazienza: quando i fortunati udiranno dirsi, la vostra porzione di beni già l'avete tocca in terra. — Frattanto ti viene lezzo dell'iniquità che domina il mondo? della mal provvista distribuzione « di ciò che il secolo chiama beni e mali? Torci da « loro, e forbendoti del fango, solleva il pensiero sopra r queste lotte terrene, e pensa a Dio, e prega Dio .. Soprastava l'altro così un poco siccome in meditazione, poi ripigliava: — Pregare! Quanto tempo ch'io « non prego Dio di vero cuore! Oh, mi ricordo allorchie fanciullo, col signor Ottorino; colla Margherita, io « veniva a questo chiostro, in questa chiesa; e il dolce « nome di padre, che non potevo dare a nessun uomo, lo davo a Quello che è ne'cieli; e pregavo, e svelavo i miei peccati, i miei pensieri ad un buon sacerdote questo mi benediceva, sicchè tranquillo e consolato « io me ne partiva siccome un angioletto. Che dol« cezze! che giorni! — Ora sono perduti, e irreparabilmente ».

— Ma chi ti toglie » soggiungeva il frate con premurosa amorevolezza; « chi ti toglie di far altrettanto « qualora tu il voglia , in questo medesimo istante? « Credi forse esausti i tesori della misericordia? quel « Padre non è sempre la colle braccia aperje ad aspetatri? chè non rispondi alle sue chiamate? »

- No no - replicava il giovane con tono deliberato:
- No no - replicava il giovane con tono deliberato:
- no! impossibile, impossibile! Finché un odio bollente,
sanguinario mi parla solo di vendetta come potrei?
- come ardirei?... No no: verrà tempo: son giovane:
- forse non durerà sempre a questo modo. Oh allorat...
- Ma adesso a quel che importa. Io mi apersi con voi,
- perche in voi solo ho fiducia. Non venni per chiedervi parere: gli è un perder tempo il tentare di
- stornarmi. Ho bisogno di voi. Rispondetemi risoluto.
- Se io trovo modo di consegnare a voi il Pusterla e
- la sua donna, prendete sopra di voi di ridurli a sal- vamento? -

- Cosi Dio m'ajuti come il farò; me ne dovesse costar la vita. Ma... »

— Ebbene: sia vostra cura che, in tutte le seguenti notti, tre cavalli di gran lena sieno lesti a quell'onorme noce, sapete 7 la a mezzo della strada di Quadronnio, di costa alla vigna di Susone de'Cantu. Il volgo racconta non so quali paurose fole di quel luogo, di quella pianta, di streghe, di tregenda, di sabati, è però nessuno vi bazzica: onde è opportunissima per chi non patisca di queste ubbie ».

Il frate taceva; pensava, come chi è preso da un desiderio senza speranza; e il giovane con accorata

insistenza ripigliava: — Vi domando pur poco! lo « farete voi? Ad ogni modo, se vi ricusate, non sarà « che un crescere i pericoli a me ed a loro. Lo fa« rete? »

Buouvicino, deciso meno dagli argomenti del giovane che dalle ragioni librate fra sè, sollevò la fronte depressa, e con aria di tranquilla energia, ben diversa dalla impetuosa temerità di Alpinolo, rispose: — Lo farò ».

— Deh, siate benedetto! • esclamò Alpinolo con effusione di gioja riconoscente, stringendogli con ambe le mani la destra, e baciandola e ribaciandola: poi divisati i luoghi, distintamente accordata ogni cosa, già s'avviava a partire: quando si rivolse, e messo a terra il ginocchio: — Un'altra grazia, o padre; beneditemi •.

Il frate commosso, posò le palme sovra il capo inchinato di Alpinolo, e — Dio ti benedica! voglia insi-« nuarti uno spirito d'amore, di prudenza, che temperi

« cotesta impetuosa volontà... »

Nò fini, sentendosi intenerire ai singhiozzi d'Alpinolo, il quale, come rimproverandosi questa comnozione, si levò e precipitossi fuori della cella; misurò rapidamente il corridojo, illuminato da un fioco lampione, e giuntone in capo, si volse, rimirò il frate, il qual ancora dalla soglia gli accennava colla mano, e si dileguò,

Tali concertí ritornarono ad Alpinolo tutta la haldanza del pensiero, e provò la confidenza che ispira
una robusta deliberazione, tanto somigliante alla soddisfazione d'un disegno compito. La sera dopo, era
egli sciolto dal servigio, onde si condusse verso Quadronno, per vedere se il frate vi stesse, secondo l'intelligenza. Scontro un ragazzo, il quale a furia scappava, e quando vide Alpinolo — Signor soldato » gli
gridò « non andate in là. Al noce v'è una frotta di
« diavoli in forma di cavalli; » e continnò a correre
verso la città come spiritato, e tutta la vita sua seguitò
a dire a chi non credeva, che stregoni e demonj e tregende erano cose di fatto, e ch'egli ne aveva l'esperienza de'propri sensi; — esperienza infallibile, come
dicono certi filosofi.

In fatto, accostatosi Alpinolo presso al noce concer-

tato, vide tre cavalli in ordine, con un famiglio che li teneva: e se le tenebre non avessero impedito la vista, poco quindi lontano, dietro una macchia avrebbe scorto il frate, che durava in orazioni ed in aspettazione. Ad ogni stormire di foglia, ad ogni susurrare del vento autunnale fra i pampani della vigna, risentivasi Buonvicino, e guardava; poi ad or ad ora alzavasi a mirare verso la porta Romana se alcuno arrivasse, e sempre se ne torceva deluso. Vedere una volta ancora la Margherita, vederla salvata dall'abisso ove l'avea fatta perduta, darle la buona andata, poi tornarsene a raccomandarla al Signore, queste erano le fantasie che lusingavano il buon frate; e la delizia di saperla una volta contenta co'suoi cari, tanto più cari dopo tanto vicendevole patire. Ma poi le infinite difficoltà se gli affacciavano, e disperava, e cadeva colla faccia sulla terra pregando e singhiozzando.

L'altro domani toccava ad Alpinolo montare la guardia; e allora solo legò col carceriere il discorso che abbiamo riferito; per non lasciargii tempo a riflettere, e per tenergh le mani ne capelli. Con esso rimase d'accordo che quando egli, dopo la scolta che a momenti verrebbe a rilevarlo, entrerebbe ancora in sentinella, farebbero uscire i due dalla prigione, e per la cucina del carceriero, scendere in un cortiletto posteriore, dov'era la porta del soccorso, non divisa dallo spianato che per un fossatello largo un passo.

Abbiamo già fatto avvertire come la Rocchetta non fosse ridotta a compimento; molte pàrti ancora imperfette di mura; non approfondata la fossa: lavori tutti che erano stati sospesi perchè il luogo non trovavas abbastanza adatto; per-la qual cosa venne poi abbandonato, fabbricando invece il forte dall'altra bandorerso San-Nazaro: Tutto! ciò agevolava un' evasione.

— I soldati (diceva Alpinolo) se la dormiranno a quell'ora così tarda: benchè la luna sia nel suo pieno, è però questa sera adombrata da nuvoloni minacciosi, «talchè l'oscurità ci darà favore. Se possiamo procedere senza rumore, niente più facile che andar

fuori . . . . . Come poi sarete fuori (soggiungeva Macaruffo)

pensateci voi: che, quanto a me, m'allaccio le scarpe,
e la do per la campagna senza guardarmi ai piedi,

« finchè non mi sento in val d'Imagna ».

Poco dopo venne un soldato a dare lo scambio ad Alpinolo; venne shadigliando e divincolandosi come chi allora si sdormenta, e dicendogli con una voce sonnacchiosa: — Avevo atlaccato di gusto. Te beato, e o Quattrodita, che hai dinanzi due belle ore di dor-

« mir della grossa! »

Alpinolo gli cedette il posto senza lasciare scorger nulla, e si ritirò nel camerotto; si ritirò, ma (lo crederete agevolmente) tutt'altro che a riposo: bensi all'agitazione naturale del tempo che scorre fra la deliberazione d'un disegno pericoloso e l'effettuarlo. Terribile tempo, quando tutte le forze dell'anima stanno assorte in quel pensiero, in quell'avvenire così vicino e forse così lontano; in un caso che fu lungo tempo meditato, svolto, blandito, e che sarà condotto a termine fra pochi istanti, o non più! come gente che si accalchi ad udire un'ambita novella, così mille idee di possibili pericoli affollansi alla mente, e dietro a queste, altrettanti spedienti per ripararvi: tutti li scorre l'intelletto, a nessino s'appiglia. Ora una fidata speranza già trasporta l'uomo al momento dopo.... gli vedresti allora l'occhio scintillare, allungarsi le labbra ad un sorriso. Poi la riflessione slancia attraverso dell'immaginativa un cupo spavento; ostacoli insormontabili tra il frutto e la mano, ogni cosa scoperta, sventata: allora il ciglio si rabbuja, aggrinzasi la fronte, un ribrezzo invade la persona, i capelli s'arricciano, il sangue rigurgita al cuore, e un freddo sudore cola giù per le guancie.

In questo sogno immaginoso passavano Alpinolo e Macaruffo le due ore, — ore lente come il passo della morte. Il giovane computava ormai imminente l'istante che riscatterebhe ogni suo errore, tornerebhe alla libera e all'onore vittime innocenti, farebhe per astio amarissime al tiranno molte giornate. Gli pareva già vedere i Pusterla mettere il piede fuor della Rocchetta: — Ecco i cavalli: si monta; si sprona. — Addio, Milano! Domattina trovano il carerer vuoto: che rediimento il si-

gnor Luchino! ha da mettere più di sei e più di dodici capelli canuti. Invano tenta soffocare il dispetto fra le tazze e le lascivie e il concetto di nuovi oltraggi. - E Ramengo? vedersi fuggire le sue vittime - mancargli sotto la base, su cui ideava sollevare la scellerata sna grandezza - sapere liberi e lontani quelli che alzerebbero la voce a proclamarlo infame, traditore, spia! - Presto: cavalli su tutte le direzioni ad inseguirci. - Eh si! noi siamo in sienro. Si va; si rivede il tugurio de'mugnaj che curarono la bambina mia vita: ci tragittano: voliamo di là, troviamo i fratelli. - Oual gioja d'essere ancora fra cuori consenzienti, poter ancora fremere, bestemmiare! - L'hai tu scannato quel maledetto? mi domandano. - No, ma ho fatto di meglio: ho strappato due vittime di bocca al serpente. -Sono conosciuti, festeggiati; la vista loro rinfuoca gli sdegni, rinfresca la memoria di quanto pati ciascuno: più non è che un fremere d'armi: ci uniamo: vendetta è il nostro grido; si move sopra Milano: il popolo, sazio della costui tirannia, esce in folla ad ingrossare le nostre file: appena sa che appressiamo, la città rumoreggia: da su: - sant' Ambrogio, sant' Ambrogio! scannano quella sua caterva di scherani: e lui, quel cane... oli potess'io essere il fortunato, che, tra la mischia e non più come assassino, l'incontrassi, l'abbattessi, gli piantassi questo pugnale nel cuore! »

Brillavagli dentro il coraggio, e con un moto macchinale che preveniva la volontà, brandiva di fatti il pugnale in atto di chi mena un mandritto; e soffiando, si sentiva andar tutto in sudore. Trasse di capo il morione: colla palma terse la fronte, ed anch'egli si pose a sedere sul pancone, sopra il quale tranquillamente sdrajati russavano due dei suo commilitoni. Tenne il guardo biecamente fisso su loro: — Anime vendute! ministri della prepotenza! Ancora due ore, ed avvò gettata di dosso l'infame vostra assisa. Ancora due ore, e poi... E poi?... Forse da qui a due ore essi saranno levati contro di me, addosso a me. Se si destassero? — Ch'io gli ammazzi? — Ma altre guardie vegilano la abbasso. — No; non ci voglio pensa-

re. Buonvicino prega ».

E cacciava quest'apprensione come un maligno fantasma; e quasi per istordirsi diceva: - Che temere? dormono sodo. Importa assai a que'ghiotti se stia per cadere il tiranno che ne ha comprato il valore! d'altri suoi pari sono piene le città d'Italia, non mancherà chi li tolga a stipendio per sicurezza de'suoi delitti, e per

isgomento della virtù generosa ».

Ouindi per far inganno a sè stesso, e mostrarsi ai propri occhi spensierato e sicuro, piegava il capo, e quasi si trattasse di deludere altrui, fingeva addormentarsi. - Si, addormentarsi! La coscienza d'un gran pericolo, e non solamente suo, lo scoteva in fiero soprassalto: gli tremavano le giunture: acceleravano il battito le arterie: chi l'avesse esaminato, ne avrebbe scorto il viso pallido, contraffatto, come il cadavere d'uomo violentemente soffocato. Sentendosi mancar il respiro, si alzò: cheto cheto affacciossi ad un finestrone alto e stretto, s'abbracció ad un'esile colonnina, posta a sorreggere dne archetti acuminati che facevano il vôlto; e sporto il capo fra lo stipite e quella, stette osservando la cupa maesta della natura addormentata nel fondo della mezza notte. Il cielo era ingombro di nuvoloni pregni di pioggia e di tempesta, che rapidi pel fosco silenzio camminavano, cozzavano, accavalcavansi, come i pensieri nel capo di esso,

- Oh, versassero almeno torrenti di acqua! romoreggiasse il tuono, sicchè, fra il crosciare della pioggia e lo schianto dei fulmini, andasse inascoltato ogni rumore de'passi nostri! Perchè... già un passo basta a risvegliare questi mastini. - E allora ?... Oh. ma no: tutto è silenzio, il tuono li desterebbe: meglio così. E la luna sia velata, almeno sinchè abbiam valicato quel fossatello. Allora, giù pei campi;... il desiderio di libertà impenna l'ale a quegli infelici - quanti ringraziamenti! quanto ben me ne vogliono! - No, no; ora non è tempo di parole, di ringraziamenti: lesti al noce: colà sono i cavalli....

E l'occhio di lui correva via via per la pianura, colla celerità che augurava possibile ai passi fuggitivi. La campagna era posseduta dalla sorda bonaccia che snole preceder lo scoppio della tempesta. - Fra poco (rifletteva Alpinolo) quella quiete sarà rotta dallo scalpitare de' tre cavalli che ci portano lontani da questa maledetta Milano ».

E spiegando verso la città il pugno, in atto di chi slancia un sasso, rizzavasi, ed incrociate le braccia sul

petto anelante, ponevasi a riguardarla.

— Anche colà tutto dorme: dorme il povero, trovando nel sonno tregua alla fame, mal saziata col tozzo che od un ostinato lavoro o la superha carità del dovizioso gli procacciarono. Dorme il ricco smaltendo la sovrabbondante cena: dormono i forti concordì e i dissuniti oppressi: dorme il tiranno... Possibile clie dorma lui, mentre tante voci gridano contro di esso vendetta in ciclo? mentre qua vegliano tanti per sua cagione, per ordine suo, nel dofore beffato? mentre per lui son to tempestato così? Eppure, si, dorme certo: non l'ho visto io dormire nel parco di Belgiojoso? Clie fa a lui il duolo, il pianto dei miseri, se quel duolo, quel pianto ne assodano il potere?
— Ma i cittadini?... Dormono anch'essi. Oh! se non

vegliarono mai neppure di giorno? Se cullati dalla pace tra le oziose braccia, hanno sempre gli occhi chiusi ai torti onde vengono oppressi ogni ora, ogni momento? Vigliacchi! hanno veduto la rovina di tante persone lor care, e tacquero. Che fa a loro il soffrir degli altri? E quand'anche toccano una nuova sferzata dall'oppressore, risentonsi un tratto, danno una volta stizzosa pel letto gridando, Come si sta malet: poi rattaccano più sodo. Se alcuno alza la testa, vede gli altri che dormono, e non l'odono o non gli badano; onde per lo meglio, tace, s'adatta, e l'ahi che preparava finisce in un va bene. Quando verremo a liberarli, non ei cureranno: staranno forse contro di noi. Vigliacchi ! Eppure tanti ne conobb'io - generosi, pronti a versare il sangue per l'utile comune. Or dove sono? Dove son più quei giorni? Ecco! appena diciannov' anni io conto, e già rimpiango

il passato come un vecchio che gemette sulla tomba di tutti i suoi conoscenti : Lievemente ondeggiando il capo, cogli occhi aggravati da una spasmodica veglia e colla bocca socchius si, stava incantato a riguardare quei tetti, quelle torri, su cui tratto tratto qualche nuvola squareiando si versava un raggio di luna tanto cluiaro, quanto fugace. Adesso erano immagini lontane ch' egli cercava nelle proprie rimembranze: la fanciullezza sua, gli spensierati trastulli, rive tranquille dove era destinato a trascorrere sua vita, ignorando le iniquità degli uomini; accudendo un mulino, insidiando ai pesci, ed imbandendoli la sera sulla mensa frugale, pari a tutti gli altri mugnai.

— Eppure no: ché essi hanno padre, madre, fratelli o no: lo nessuno! io germogliato come il grano di segale che il vento trasportò in cima di questa torro. Oli potessi almeno rimembrare di mia madre! potessi richiamarmi i sorrisi. i vezzi onde m'avrà vagleggiato appena io nacqui, ed in quella sua terribile corsa giù pel fiume! y

Osservava in dito l'anello, il b'aciava e ribaciava.

— Avevo giurato di non ispiccarmelo se non morendo. Ora lo butterò in gola all'avaro carceriero. Che importà! Trattasi di compire una buona azione. Tu ne sei cautenia, o madre: non è vero? Tu sei sant alsas\u00ed, et ipiace ch'io salvi quest'altra santa in terra.

E raddoppiava i baci intenerito.

— Ma mio padre? dov'è egli? percle non lo concerô Oh se lo sapessi! se il rivedessi! una parola di lui basterebbe a formare la dolcezza di tutta la mia vita: un suo consiglio tempererebbe questa foga rovinosa. Vederlo, trovarlo ed esser beato — beato come

nel paradiso! »

Né con minore sospensione d'animo passava quel tempo Macaruffo. Seduto per terra, con una gamba distesa e coll'altra piegata in modo che colle giunte mani la reggeva al ginocchio, inchinato il capo sicchie tutta la faccia rimaneva adombrata, guardava egli sottecchi dietro dietro al soldato, che sbadatamente passeggiava. L'aria fiera di quel soldato, la partigiana che quegli recavasi in mano, e il cui ferro luccicante riverberava a momenti la fievole luce del lampione, mettevano i brividi a Macaruffo. Già gli pare d'essere scoperto, e vedesi quel guerriero venire incontro a ferito; già sentosi il gelo di quell'arma in mezzo al ventre... aspira con angoscia, come davvero ferito; ed un ahi di spavento gli corre fino alla gola. Allora per isviare la paura, caccia la mano in tasca, palpa la borsa, lento lento la slega, fa scorrere sotto a polpastrelli gli zecchini; e come un innamorato forma mille proponimenti, che tutti poi distrugge il primo rivedere dell' oggetto de' snoi sospiri; così i terrori shrattano dall'animo del carceriere al tocco, al rovistio di quel metallo.

- Uno, due, tre... venti... quarantanove, cinquanta! e sono miei! . pensava egli. . Altro che giuggiole! Tanti anni di fatica non mi partorirono che stenti e miseria; ed ecco una notte mi fa capitare quello che in vita mia neppure avevo sperato! Oh stamattina devo pure essermi segnato bene! Ora capisco perchè il fuoco jeri sera soffiava a quel modo... Ed io balordo anguillai prima d'accettare! Si si: m'han detto giusto a chiamarmi il Lasagnone. Ma ora sarà finito questo rodimento d'ascoltare ogni tratto, Lasagnone, tò qua, Lasagnone, fa questo, fa quello... E i bettolieri? che non c'è buco dove io non abbia messo il chiodina : domani gli avrò pagati di moneta corrente. Domani di quest'ora se le gambe mi dicono il vero, s'arriva a casa: moglie, figli saltano dal pagliericcio, mi si fanno intorno a chiedere: Che novità è cotesta? non è Natale, che anche i banditi vengono a casa. - Cheti là, dico io; son fuggito. - Ma il signor Luchino? dice la donna - Dico io: Me ne infischio del signor Luchino e di chi fa per lui; mangi chi ruole quel suo pane di sette croste, dico: vale meglio un cantuccio del mio paese, e lo stare in santa pace a maturar le ossa al mio focolare, che non tutta la sua città e'l suo palazzo, - Sì, dice la donna; ma mangiare? - Alfora senz'altro buttar fiato, caccio a mano la borsa: la fo sonare: - Che? sono cappelletti da chiodi? domanda Bortolino. Io li verso sul desco, e vedono - vedono! Che festa mia moglie! Perdincibacco, non fu si allegra da nozze. E i puttini che non han mai visto dindi, richiedono: Che roba son cotesti, o tata? - Sono, dico io, tutto quel che uno vuole; sono quelli che fanno morere il mondo, e godere il paradiso in questa vita e nell' altra. Venerateli, dico, che hanno

l'impronta di sant'Ambrogio. E se il tale e il tal altro vicono in sciali e la portano alta, e se noi baciam basso e gli obbediamo e facciamo le sherrettate, gli e perchè essi hanno di questi un buon dato. Altrimenti il Lasaguone sarebbero essi, ed io il bello ed il buono ed il bravo. Al alt!

Si stropicciava le mani, e brillava e rideva davvero, talchè il soldato di sentinella si fermò a guatario. Quel·l' occhiata operò su di lui l'effetto, che sopra un insolente scolaretto colto in falto produce il cipiglio del sopraggiunto pedagogo. E rapido come al mutar dei vetri in una lanterna magica, si convertivano quelle ridenti immagini teri magini teri di pericoli, di castiglii; o con queste gli entrava il consiglio d'un tradimento.

- Ah Macaruffo, buona minestra hai fatto! Ma son in tempo di ripigliare la parola. Or ora, quando ricompare il Quattrodita, gli vo incontro e gli dico: - Assolutamente non voglio : ho detto di baja. Ma egli rivorrà il suo danaro. Fossi matto! I fiorini al di d'oggi valgono sessantaquattro soldi di terzoli, e non se ne trovano sulle siepi... Se potessi salvare la capra e i cavoli l - A buoni conti i fiorini sono in saccoccia (e li palpava, quasi per accertarsene): potrei andare dal signor Luchino e spiattellargli tutto. - Spiattellargli tutto! e poi? vengono, pigliano il Quattrodita, l'impiccano: questa va di sno piede. Ma a me, cosa mi entra in tasca? Egli non potrà più pagarmi il fiasco ed un boccone, come ha fatto le tante volte: e quel ch'è peggio, l'anello di diamante è bell'e andato. È vero che potrei dire, - Signor Luchino illustrissimo, ho da canture, ma voglio una mancia: - egli me la prometterà: promettere costa poco: ma che mantenga? Dirà - Hai fatto parte del tuo dovere, e mi darà delle zucche marine. E poi, e poi, stesse li. La pena sarebbe che soggiungesse: - Que'fiorini sono di mal acquisto, e me li togliesse, c li serbasse co'suoi, tutti d'acquisto eccellentissimo ».

Pure questo partito, e come più sicuro, e come il meglio confacente alle abitudini sue, gli piaceva al gusto: ma anche qui non era tutto zucchero. — Come ho da fare? Piantar qui, e correre a svegliare l'illustrissimo? — mai più... di quest'ora! Lo dirò a questa guardia?... Olibò! Forse è di balla col camerata: se no, crederà ch'io sia in cimberli. Gli mostrerò in prova i danari. Ecco subito un bolli bolli: — ma il Quattrodita è un bizzarro che Dio ne guardi. Certo sta all'erta, tutt'in orecchi come una lepre: al primo passo che fo, salla fuori: a colui non gli scroscia il ferro: e m' ha certi occhi, da non vi metter nè olio nè pepe a tirarmi una lanciata. Una lanciata! Allora l'illustrissimo mi rammenderà quell'occhiello ?

Fra questi e simili pensieri trascinò quel pajo d'ore. Non erano finite quando Alpinolo usci a rilevare la sentinella, mostrandosi in atti ancora sonnacchioso.

- Bravo Quattrodita! • gli diceva il soldato. • Ar-

- Va pur là, Pagamorta (rispondeva Alpinolo) e dormi col cuore quieto, che se anche lascerai trascorrere il tempo, non ti guasterò il sonnellino dell'oro. Viva il Quattrodita replicava l'altro, sporgen-

dogli la mano rozzamente. « Tocca. Un po burbero, « un po stizzoso. ma di buon fondo. Bravo ragazzo! « Lascia faro, che appena io diventi principe, ti eri-

· gerò caporale ».

E con 'uno sghignazzo che si conchines in un sonoro sbadiglio, e se n'andò. I passi di lui sonarono lungo il corridojo, più e più sempre allontanandosi; ed Alpinolo li contava, guardandogli dietro con ansieta Quegli entrò nel camerotto, lasciò rabbattersi dietre l'uscio, e tutto ritornò nel silenzio. Alpinolo diede una girata origliando, guardando; e non udendosi fiato; s'accostò al carceriere. — Ebbene? >

Ebbene » replicò Macaruffo, alzando il capo come per ismemorato, a guisa d'un baco da seta che dorme, e fissando in volto ad Alpinolo due occhi d'artificiosa storditaggine. Ma questi in atto imperativo e minaccioso afferrandogli il braccio, diceva: — Sta su: l'ora è opportuna ».

E poi? domandava l'altro, mentre rizzavasi dinoccolato, e sentendo in quel punto meglio che mai quanta distanza corra fra il promettere di fare e il fare.

the per a content

- Come? tu cagli? e i danari? » replicava risoluto Alpinolo.

- E il diamante? » ridomandava Macaruffo.

- Sì: il diamante è qui; ed al varcare della soglia « ti giuro da uom d'onore che sarà tuo. Ma a noi, il

« tempo stringe ».

L'altro si mosse dimenando la testa, e brontolando fra sè: - Uomo d'onore, uomo d'onore! » Ma una guardatura fulminante di Alpinolo, ed una stretta di mano che parve una tanaglia, lo fece accorto che non era più tempo di trarsi indietro, e neppure di star in tentenno. Per far dunque che almeno l'effetto gli riuscisse senza sconciature, si trasse le scarpe, ossia gli zoccoli che allora ne facevano le veci, inginocchiossi, e recitò una preghiera che solo il terrore gli traeva sulle labbra, e colla quale non voleva se non domandare a complice il Cielo. A taciti passi allora inoltrandosi, spense il lampione che fiocamente rischiarava il corridojo: spiccò dalla cintura le chiavi, e s'avvio muro muro e tastene verso la carcere di Francesco Pusterla.

Solito sempre a mutare i passi fragorosamente, fischiando e cantando canzonacce con voce assordante, senza il più piccolo riguardo a'prigionieri, cui il gridare spezzava i sonni e conturbava la fantasia, ora moveva con tutte le gelose e timide premure d'una madre, la quale gira attorno alla cuna dell'ammalato suo bambino. Il men che lieve fruscio dei panni, gli metteva i brividi; i passi suoi, comechè fosse scalzo, gli parevano sonare più che quelli d'un guerriero tutto ferro dai capelli alle piante; fin l'anelito studiavasi rattenere: le chiavi, per cura, che adoperasse, girando nella toppa scricchiolavano, crocchiava l'imposta, onde se gli rizzavano le chiome in capo. Men pauroso, ma più sollecito, Alpinolo gli era sempre alle spalle, colla sospensione di un ladro, mentre il compagno sconficca lo scrigno d'un usuriere. Alla fine il chiavistello fu aperto, tirato il paletto; ed Alpinolo si precipitò giù per due o tre rozzi scaglioni, chiamando sommessamente: - Francesco! signor Francesco! >

Questo, al sentire dischinder la prigione in ora tanto insolita e in più insolito modo, già coll'immaginazione era corso a que'timori che sono abituali ne' carcerati, una violenza, un assassinio Buttossi ginocchione, chicasa a Dio mercede de'suoi peccati, e gli raccomando l'anima sua come fosse sul punto di comparirgii davanti: risvegliò il suo Venturino, baciollo, il rincantucciò nel più riposto angolo della prigione, dicendogli: — Sta zitto: lo ricoperse col suo stramazzo; gli pose davanti, come trincea, i soli arnesi che vi si trovava, uno sgabello e la brocca: premura di paterno istinto, che ricorre ad ogni mezzo di difesa, per fiacco ed inutile che il mostri la ragione. Così la chioccia, udendo la romba del nibbio che volge sopra il capo di essa le ampie ruote, chiama e ricopre i pulcini sotto l'ala, che neppure un momento li schermirà dal rapitore.

Fra queste ambasciose attenzioni, ode chiamarsi a nome: si scuote: è una voce conosciuta, ma da gran tempo non intesa. — Chi è là? assassino od amico?»

domandò.

Silenzio: un amico » rispose Alpinolo, e si nominio. « Vengo a camparvi: non perdete tempo: u- « sciamo ».

- E Margherita? fu la sola voce che replicò Franciscolo.

- Verrà anch'ella .

— Dio ci ajuti! • e strinse al giovane la mano in modo da esprimergli tutta la gratitudine passionata dell'uomo clue, abbandonato da tutti, tradito, vicino a morte, ritrova un amico. Il giovane la senti, e parvegli significare tante cose, che fossero fin troppe a compensare quel che aveva operato. Poi Francesco tolse sulle braccia il bambino, replicandogli: — Taci! •

Il carceriero, a cui quel brevissimo indugio era parso un'eternità, non li vide, gli udi rimontare la scaletta, e raccomando loro all'orecchio — Fate piano ».

Così vennero alla stanza della Margherita.

La meschina non erasi dimenticata e di che si dimentica il prigioniero?), non erasi dimenticata che quel di era il settimo anniversario del suo Venturino. Per una madre, per una malarrivata, di quante idee doveva essere feconda una tale rimembranza! Le doglie del parto, mitigate dalla consolazione di vedere, di toccare, di baciare una tenera creatura, un essere vivente, frutto delle proprio viscere, pegno d'un amore benedetto, illibato; nuovo nodo di tenerezza fra lo sposo e lei; e non saziarsi di guardarlo, di blandirlo, di comporlo; e col proprio latte sostentargli la vita ch'essa medesima gli diede, sono gioje di che il Cielo privilegio le madri per ristoro ai travagli ed alle fatiche del sacro loro stato.

Ma ricorrendo su quel giorno, alla Margherita tornava in mente una stanza agiata, un onorevole letto, e tante persone intente a prodigarle amorevoli cure, compatimento, congratulazioni: ed un marito contento, e le speranze che carolano intorno alla cuna d'un neonato.

Ma ora ? tutto mutato: squallore, tenebre, insulto stizzoso, il dubbio, lo sgomento: e peggio di tutto ciò, il trovarsi disgiunta dal marito, e saperlo gettato in tormenti pari a'suoi, se non forse più atroci. E quel fanciullo, quell'essere innocente e caro, sua compiacenza e suo conforto, in sull'alba della vita condannato, senza colpa, senza perfino possibilità di colpa, a soffrire le pene dello scellerato. Questo di, che soleva essere una domestica festività, un giorno di felicitazioni sintanto che vissero insieme, ora non poteva che esacerbare gli spasimi, ora che, così vicina a lui, a loro, non poteva neppur una volta abbracciarli, nè tampoco vederli. Oh! vederli, vederli almeno da lontano, questo le pareva sarebbe bastato ad inondarla di dolcezza: e ne richiedeva il buon Gesù, ed inginocchiata pregava che almeno quella tenera pianticella fosse risparmiata, potesse crescere alla vita, conservando memoria e compassione d'un padre, d'una madre, chi sa a qual fine destinati.

Poi quando l'orazione le aveva tornato alcuna calma, esclamava: — Signore, sia fatta la vostra volontà...

Alfine aveva declinato gli occhi al sonno; il sonno che, a malgrado de'tormentatori, vien pure soccorrevole alle ambasce del sofferente. Candida anima! il suo angelo le svolgeva innanzi sogni, visioni di tranquilli tempi andati, consolatrici speranze. Ridestandosi le immagini contemplate nel giorno, le era d'avviso trovarsi libera, e scorrazzare sicura fra'suoi, sulle rive del Lago Mag-

giore; ed era una primavera bella quanto mai possa vedersi; tutto fiori, tutto riso, tutto quel mistico canto, onde la natura par che conviti i mortali al banchetto della gioja e della benevolenza: e l'immaginazione vi aggiungeva quei magici vezzi che colorano un lungo desiderio insoddisfatto. Le pareva stare colà a trastullo colle fanciulle coctanee, ma esser già madre, e mostrana a quelle il suo bambino che fenevasi alla poppa; e sollevandone lento lento i pannolini, scopriva ad esse quel viso d'alabastro, quegli occhi azzurri come il cio donde le era discesso.

Ed ecco la ferisce una voce lontana, fioca, - Mar-

gherita! Margherital »

— È mio marito » dice ella : « quanto tempo che « non ne intendo la voce! Sarà uscito di prigione, e « vorrà vedere il suo figliuolo. Ora vengo. Addio, com-

« pagne: state allegre finchè io ritorni ».

E cosi, continuando il sogno, alzasi di fatto dal giaciglio, e colla sorda voce del sonnambulo, risponde Vengo-e si move realmente, e sente abbracciarsi. A quel tocco, all'intendere una voce, che le suona quel dovette a Lazaro quatriduano sonare quella del divino Amico che dal regno dei morti lo richiamava, si sveglia anch'essa, e trovasi in braccio al suo Francesco:
in braccio al cesso, e fra loro il fanciullo. Credeva sognare tuttavia, moveasi, fregava gli occhi:— quella cra pure la mano di lui che le premeva il capo contro il suo volto: eran pur quelli i suoi baci; vere lacrime sentiva scorrere infocate tra la guancia di lui e la sua.

sentiva scorrere infocate tra la guancia di lui e la sua. Qual momento! Godine, infelice; godine l'ebbreza meritata con si lungo soffrire: godi un lampo che folgora attraverso la notte del tuo patire: — un lampo.

- Zitta (le disse Francesco) e seguimi ».

Nulla rispose la Margherita'; gli tolse dalle braccia il fanciullo, e lo strinse al cuore, lo coprì di baci, l'inondò di lacrime: o madri, voi sole sarete capaci di comprendere quell'istante. Il pargoletto non sapeva che così affettuoso lo baciasse, lo stringesse: ma anch'egli, per quel ricambio che l'amore impone, prodigava i baci e le carezze. Margherita, premendogli il volto controi proprio seno, tra per amore e perchè stesse cheto, si

375

mise sui passi del marito. Il quale presala pel braccio, s'atteneva ad Alpinolo, che colla-labarda in una mane tentando, coll'altra stava appigiiato al carceriero; e questi a passi lenti e lunghi procedeva, col corpo aggobbato quasi per occupare spazio minore, appoggiandosi tutto sul piè destro, sporgendo le mani tentone, e fer-

FUGA

mandosi ogni tratto in ascolto.

Già è varcato il primo corridojo, passato l'uscio entro cui dormono le guardie: traversato un andito oscuro, entrano nella cucina del carceriero, il quale rabgatte dietro sè l'imposta e respira, come già avesse compito il più difficile dell'impresa. Un altro usciale metteva ad un cortile: - l'aprono: - là in faccia si vede una porticina: - cinque passi: uscir da quella. saltare il piccol fosso, e sono in salvo. Dalla soglia tendono l'orecchio.... tutto è silenzio. Ma una sentinella sdrajata boccone sur un muricciuolo dallato, appoggiando la fronte sulle braccia, dormiva, Macaruffo l'add tò ansioso ad Alpinolo: ma questo, spunzonandolo, gii fece, intender- a cenni che non era nulla, che dormliva sodo; niente paura; non si sveglierebbe. Escono; scendono tre gradini; la Margherita, venendo ultima con Venturino, poneva il piede sul lastrico: la luna fendeva in quello il denso velo delle nubi, ed un limpido raggio mostrava uno all'altro i fuggitivi, e lasciava distinguere la povera Margherita, pallida, scarna, in un trito e lacero vestire, diffuso il crine sulle spalle mezzo scoperte, come donna che sorge allora allora dal letto. eppure bella in tanta travagliosa negligenza.

Francesco ed Alpinolo volsero uno sguardo pieno d'amore, di compassione, di venerazione sopra di essa: il hambino sollevò anch'egli l'angelico capo, e colla manina facendo indietro i capelli che gli ingombravano la vista, fissò gli occhi per vedere chi fosse l'amorevole sua portatrice; la sofose; la ravvisò: — Che tripudio, povero fanciulletto! — O mamma; mamma! sesclamò con uno strillo acuto, a guisa di chi rivedesse vivo un suo caro che avea pianto estinto: e le rettò

le braccia attorno al collo:

Gelarono tutti a quel grido: essa gli turò colla mano la bocca — invano l era tardi.

La sentinella riscossa alzò il capo, vide gente, balzò in piedi: — Ajutol gentel all'armi! > Non fini d'urlare queste parole, che Alpinolo, dirupatosegli addosso, in men ch'iol dica gli ebbe spiccato il capo di netto poi colla sciabola insanguinata alla mano, accennava agli atterriti che corressero, fuggissero, campassero: egli starebbe alla porta ad impedirne l'uscita ad altri, finchè essi guadagnassero tempo.

Tutto inutile! Il grido d'all'arme era giunto agli alri soldati: da ogni parte traevano con lancie, con flaccole, gridando, minacciando. Alpinolo, col furibondo coraggio d'una tigre che difende i suoi parti, cominciò a menare prima la spada, poi la lancia, nifine il troncone di questa col potere che aveva maggiore, sicchè ne stramazzò tanti quanti ne colse. Ma arrivatogli alle spalle Solcada Melik, gli girò sul caschetto un sodo colpo di mazza, che lo fece, tutto grondante del sangue suo e dell'altrui, ruzzòlare come morto ai piedi di Margherita. Li baciò col labbro convulso Alpinolo; poi alzando su di essa il guardo ondeggiante, esclamò: — Perdonatemi! >

Macaruffo in sulle prime volle mostrare d'esser accerso anch'egli allor allora, e sguainando la coltella che portava a cintola, con parole fiere rivolto ai fuggiaschil, gridava a testa: — Ah canil indietro, o vi scanno tutti. « Di uneste s'ha da farne a me, di queste? »

Ma dovette accorgersi che il ripiego non valeva; e poichè il Melik, bestemmiando in suo tedesco, e menadogli di piatto la sciabola sulle spalle, gli diede la funesta certezza d'essere scoperto, gettata l'arma e la ferezza, si prostrò a terra, e colle braccia aperte e sollevate, badava a strillare: — O Signore! o Vergine e benedetta! pietà l'misericordia! ho moglie, ho fie gliubil! s

La Margherita intanto erasi abbracciata col marito; le loro lacrime si confondevano: i vagiti del fanciullo rompevano l'aria: ma nell'ansietà di quel terribile istante nulla si dissero: se non che Francesco esclamo: — O mia buona Margherita! • la parola così cara a quella

infelice già ne'prosperi suoi giorni, e che egli pronunziò con un tono, da esprimere ad un tempo amore, speranza, disperazione, una scusa, una preghiera, una do-

manda, una risposta, un giuramento.

Tutta ne comprese la forza Margherita, e ne trasse
una stilla d'inellabile consolazione anche in quello spasimo orrendo, anche fra le urla e gli schernevoli insulti de'soldati mascalzoni, che a forza li dividevano e li ricacciavano nelle loro prigioni.



## CAPITOLO XX

## Un Frate e un Principe.

Frà Buonvieino, come l'altra notte, avevà serenato, aspettando coi cavalli al noce in Quadronno: perocchè le regole del suo ordine erano scevre di ogni severità; e per poco che l'abuso le avesse rilassate, non si faceva caso che alcuno stesse anche tutta la notte fuori di convento. Aveva, dissi, vegliato in aspetto, pregando e talvolta abbandonandosi ad una gioconda speranza che il Signore darebbe favore all'innocenza, tanto da operar un miracolo per trarre la Margherita in libertà : imroaginava la gioja di sapere salve persone tanto care, il contento di rivederle una volta ancora, e poi mandarle dove fossero sicure dalla tirannia. Ma queste lusinghe davano tosto luogo ad un arcano spavento, ai calcoli desolati della ragione; e figurandosi tutti i pericoli possibili, gelava, sudava, e buttavasi colla faccia sulla terra, supplicando Iddio che li salvasse, egli che solo il poteva.

Îl minacciare del nembo non lo distolse di là: ben altro avrebbe affrontato per rivedere la Margherita. Ma quelle ore eterne passarono: i galli cominciavano a cantare dai rustici casali del vicinato. — Neppur oggi (egli disse) sarà potuto riuscire; > Dunque rinviò il mozzo coi cavalli ad un'attigua cascina donde gli avca levati, gli diede la posta per la sera vegnente al soto medesimo, e ritornossi al convento di Brera, fa-

cendo un distorto giro delle porte.

Ancor non era ben chiaro il giorno, ed i foresi del vicino borgo si avviavano a Milano per vender il latte, l'uva, le ortaglie: chi con due gran corbe infilate al braccio, chi con due zane in bilico sulle spalle: uno coll gerla piena in dosso: l'altro cacciandosi innanzi un somarello: quale spingendo le carriuole; alcune villane sbracciate escollacciate e col guarnelletto di stampato, reggevano in capo secchi di latte, coi gomiti a manichi di vaso: e parlavano tra sè del temporale della notte passata che divideva l'estate dall'inverno, della prosperità e delle disgrazie dei loro campi e degli orti, della fame che correva, della peste che minacciava, della comare, dell'amico; e facevano assegnamento sui danari che ricaverelbero quel di.

Giunti alla spianata fra San Calimero e la torretta di porta Romana, vedono da un ramo spenzolare non sanno clie: s'avvicinano: è un uomo impiccato. — Elti, « compare! guardate: quella pianta ha messo un grap-

« polo massiccio ».

- Oh oh! chi sara mai? .

- Mah! »

- E che diamine ha al collo ! »

- Una borsa ».

- Una borsa? volete dire che sia piena di quat-

E la additavano a chi veniva dietro, e si struggevano di saperne, per essere i primi a raccontarlo o nelle case dove andavano a portare il fior di latte e i bacelli, od alle fantesche, loro pratiche, che capitavano

colla corbella sul mercato.

Quando vennero fuori della rocchetta i primi soldati che solevano appostare le belle ortolanine per volere di esse il dondolo, e per pungerle con qualche arguzia sguajata, si seppe il fatto. E così la mattina per tempo la notizia si diffuse, e il verzajo (così chiamano a Milano il mercato dell'erbe e delle civaje, che allora tenevasi in piazza Fontana), fu tutto un pettegolezzo, un raccontare e domandare della grande ribellione che avevano fatto i prigionieri nella rocchetta di porta Romana, ammazzato i soldati, sfondate le porte, alcuni fuggiti, altri ripresi; e due singolarmente (chi fosse non importava: già s'intende ladri o simile lordura, chè i galantuomini non vanno a prigione) avevano corrotto il carceriero per fuggire; ma côlti, erano stati ricacciati in bujosa, e il carceriere mandato sui due piedi in piccardia.

Anche in Brera, il primo lavorante che capitò la mattina - Sapete niente, Frate Angiolgabriello ? . disse al portinajo.

- No: dite su, che Dio vi benedica: cosa c'è di « nuovo? »

E l'altro: - Udite e poi segnatevi » e gli riferiva il trambusto avvenuto a porta Romana, nel modo che andava per le lingue, e colle alterazioni che sogliono subire i racconti nel passare di bocca in bocca o di penna in penna - argomento opportunissimo a dimostrare, per nostra discolpa, la inclinazione che ha l'uomo

al romanzo storico.

Frate Angiolgabriello da Concorezzo non tardò a correre a raccontarlo al prevosto frà Giovanni d'Agliate. Ouesto era ancora a letto, esclamo - Povera gente! diede una volta, uno shadiglio, e rattaccò un sonnellino. Con maggiore curiosità facevansi intorno al portinajo gli altri laici o professi per udirlo: ed egli, glorioso d'essere il primo a sparger una notizia e d'andare per la comunità siccome autore (tanto questa gloria d'autore lusinga fin nelle minime cose!), volentieri la diceva e ridiceva, come il cieco la sua leggenda. I frati ascoltavano col pacato interesse onde si ascolta una novella che non ci riguarda; al più una moderata compassione; ed i migliori, facendosi il segno della santa croce, esclamavano: - Gesummaria per foro! >

Ma chi fossero quei fuggiaschi troppo lo comprese Buonvicino allorquando, appena mise piede fuori della cella, il portinajo che non aspettava che lui, corse a raccontargli il fatto, senza sapere di qual coltellata lo trafiggesse.

- Ma l'appiccato (chiese egli) era veramente il car-

ceriere od un soldato? »

- Il carceriere, che Dio lo benedica » rispondeva frate Angiolgabriello; « chi me lo narrò, l'aveva coi propri occhi veduto. Ed io sono stato il primo... >

- E nessun soldato n'andò di mezzo, che si sap-

« pia? » l'interrompeva Buonvicino.

- Eh eh! e quanti! . ripigliava l'altro, trinciando l'aria colla destra spiegata.

Buonvicino trasse il cappuccio sugli occhi, ma non si presto da poter celare la sua commozione agli occhi del narratore, Il quale dappoi al suo racconto aggiungeva questa nuova circostanza per dimostrare a tutti di che tempera compassionovolo fosse il fratel Buon-

vicino, che Dio lo benedica.

Quest'ultima tavola del naufragio era dunque fallita. Non già che Buonvicino vi avesse posta troppa fidanza: ma l'uomo è così fatto, che, col lungo fermarvisi sopra, s'invaghisce e s' affeziona anche di ciò che egli medesimo sa non esser altro che sogni e fantasie. Due giorni e due notti aveva egli trascorse, fissato, assorto in quell'idea, in quella speranza; ed era svanita: svanita così dolorosamente! Gli piangeva il cuore per Alpinolo che credeva dover essere perito in quella mischia: figuravasi i trattamenti peggiorati agli amici suoi; sicuro che l'oppressione avrebbe tratto da ciò motivo per esacerbarne la condizione. Poi il giudizio loro si sarebbe precipitato; e la prepotenza avrebbe côlta volentieri quest'occasione di mostrare come le intelligenze, di cui già non potevasi dubitare, imponessero la necessità di togliere ai fautori de'Pusterla la speranza di camparli con qualche nuovo tentativo.

Pur troppo dunque prevedendo l'esito, disperando d'ogni umano soccorso, volgevasi a Dio, a lui che può mitigare l'ambascia di chi patisce e la fierezza di chi fa patire. All'augusto sacrifizio dell'altare, se compunto sempre si accostava, quel giorno si presentò col più intenso fervore, tremando, piangendo: pregò per le povere anime di quelli ch'erano caduti uccisi, per Alpinolo: Dio è tanto buono! tiene a calcolo anche il sospiro d'un momento: e forse quel giovane sarà uscito da questa vita perdonando e perdonato; ed ora si trova ricoverato sotto le ale di Quello, delle cui misericordie non è numero. Pregò quindi pei due Pusterla, che Dio moltiplicasse a loro la pazienza; che ai loro giudici compartisse, non tanto il lume per conoscere la verità. quanto il coraggio per sostenerla. E gli parve che il Cielo nuovo pensiero gli ispirasse, un pensiero coraggioso e nobile: il ventilò, si risolse,

Altamente compreso della dignità del suo ministero,

Buonvicino era ben lontano da quella timida prudenza che insegna a tacere davanti al peccatore potente. Non aveva egli sottocchio le parole di Dio e gli esempi dei profeti, degli appostoli, del maggior dei profeti, e di Cristo? Il Signore aveagli detto per Ezochiello: — Te posi sentinella in Israele: amnunzia la mia parola. Se quando i dico all'empio, morrai, tu glielo taci, sicché esso persista nelle sue vie, egli morrà nell' iniquità, e del suo sanque domanderà conto a te (1).

Per questo i Veggenti d'Israele nelle corrotte citàs affacciavano gridando penitenza: e benchè il vulgo ne soverchiasse la voce, e gli oppressori intimassero silenzio, non isbigottivano e continuavano gridando. Penitenza. Così gridava il Battista alle genti sedute nelle tenebre della morte, e portava la minaccia alla corte del re, e n'aveva — ricompensa antica — prigionia

e supplizio.

Poi gli apostoli, fra la pertinace superbia dei Giudei e la spensierata lascivia delle genti, bandivano una legge di spirito, contraria alla legge della carne, instavano opportuni, importuni (2): battuti, scherniti, uccisi, l'ultima voce loro sonava ancora una vigorosa professione della verità. Chi avesso lor detto di piegarsi ai rispetti del mondo, alle spietate necessità della politica! Non così gli aveva ammaestrati il Divino che scese a portare la spada della parola, che predicava il regno della giustizia in faccia ai sofisti, agli inocriti, ai forti congiurati, sebbene sapesse lo trarrebbero a morte per seduttore dei popoli e ribelle. Chi volle innestar il Vangelo sulla pusillanime prudenza dei figliuoli degli uomini, piegarlo agli interessi del secolo, a rinflancare i prepotenti contro i deboli, dovette snaturarlo nel carattere suo principale.

Non così Paveva inteso Buonvicinos onde altre volte era uscito per le vie di Milano rimproverando i disordini della plebe, gli stravizzi dei ricchi, la corruttela degli obbedienti e l'eccedere dei magistrati. Vero è che allora, quando non erasi ancora aperto questo cancro

<sup>(1)</sup> Capo xxIII.

<sup>(2)</sup> A Timoteo II, IV, 2.

dell'indifferenza, questo ateismo pratico, la voce dei religiosi sonava venerata, perchè suggerita da intima convinzione ed ascoltata con fede: i sacerdoti guardavansi per annunziatori di pace, come il loro capo era destinato a stare sovra i potenti della terra coll'inerme credità di Cristo, per insegnare la giustizia colà. dove tutto

regolavasi a forza di spade o d'astuzia.

Traviarono? mescolàrono gli interessi della fede con quelli del secolo? Compiangiamoli: ma quale ingiustizia attribuir alla religione i disordini ch'ella appunto riprova! Benediciamo anzi la Provvidenza, che tra la forecia di animi incomposti, tra quel cozzo degli elementi sociali, avesse stabilito un ministero di riconciliazione (') per frenare il braccio del violento, spruzzare l'acqua della pace sui rancori fraterni, chiamare i furibondi a deporre gli sdegni nelle braccia d'un Crocifisso. Benefico potere, che interponeva il nome di Dio agli atti umani; se non altro, protestava in favore della calpestata umanità: chi oggi ne adempio le veci? Le istituzioni umane vanno soggette a speranze e timori: può la prepotenza lusingarle od atterrirle; può la scaltezza [asede alleate...

Buonvicino fermò dunque in animo d'andar a perorare dinanzi a Luchino la causa dell'innocenza. Invocato Colui che solo può dare efficacia alla verità, forza alla persuasione, e far dalle rupi zampillare acque vive, si diresse al palazzo, come Natan andava a rinfacciare a David il suo peccato. Le persone volgari, che lo vedevano meditabondo e sopra sè attraversare le vie, dicevano ai loro figlioletti: - Gli è un santo: quando lo scontri, baciagli la mano ». I nobili, facendo tacere l'orgoglio della nascita avanti ai meriti dell'intelletto e del cuore, gli cedevano il lato rispettosi: le guardie del palazzo e gli adulatori diedero il passo, inchinandosi a colui che indovinavano come venisse a bandire la verità dove essi facevano ogni studio per palliarla: ma è privilegio della verità il rendersi venerata a coloro, stessi che l'abborrono, come è privilegio della lusinghiera viltà il toccare lo sprezzo anche di quelli, innanzi a cui arde i suoi fetidi incensi.

<sup>(\*)</sup> Ai Colossensi 5.

Nell'avvicinarsi alla torre entro cui soggiornava Luchino, quattro fieri mastini si levarono incontro al frate, con un abbajare, con un ringlio che a stento repressero i custodi. Grillincervello, trattosi anch'egli il suo burlesco berretto, senza permettersi contro del frate i motteggi che a nessuno risparmiava, corse annunziarlo al Visconti, limitandosi a dire sottovoce agli altri:

- Oggi il principe ha predica in camera ».

Il Visconti stava in quel momento ritirato in un riposto gabinetto della sua torre, insieme con un uomo di gran barba, ravvolto in una veste nera, lunga fino ai talloni; il quale con aria d'importanza o d'impostura (l'una somiglia tanto spesso all'altra), teneva il dito teso sopra una figura geometrica che aveva delineata, e che veniva dimostrando al principe. Un astrolabio ed una sfera armillare posta fra loro, indicavano come costui fosse un astrologo. Era difatti quell'Andalone del Nero che già ci fu nominato altre volte, non meno celebre a Milano, che fosse ad Avignone quel Tommaso Pizzano, si mal a proposito consultato dal Pusterla.

Luchino, come futti solevano no casi più dubbj er rilevanti, aveva interrogato Andalone niente meno che sovra un problema a cui attendono da secoli migliaja di persone..., cioè se fosse possibile congiungere l'Italia sotto un solo signore, c se egli notrebbe essere

quel fortunato.

Gli elementi per risolvere quest'arduo problema sarebbero certo assai diversi ai giorni nostri: per lo meno non v'entrerebbe più quel che allora pareva capitale, voglio dire il consenso delle stelle e le influenze celesti. Anzi io credo che, in tale soluzione, troppo poco si

guarderebbe di sopra dei tetti.

Giovane, prode di sua persona, ricco d'accorgimento e di scattrezze, non mai rattenuto nella sua via dallo sgomento d'un delitto, valutando gli uomini come mezzi, le alleanze come lacciuoli, i patti come un'esca agli incauti, e ragioni la prepotenza, e giustizia la luona riuscita, poteva Luchino sperare di raggiunger una meta, alla quale avevano sempre avuto la mira i suoi predecessori; raggiungerla, purchè qualche aspetto maligno di pianeti noi contrariasse. Ma chi spassionato guar-

dasse alle condizioni del paese, trovava da un lato le abitudini radicatissime in popoli avvezzi a riguardarsi non solo come stranieri ma come nemici, la malvagia influenza degli stranieri che soffiavano nelle ire fraterne, le gelosie degli altri signorotti, e l'ostacolo interiore d'una potenza che i diritti temporali sosteneva con armi spirituali, allora spaventosissime.

Queste cose vedeva Andalone del Nero colla prudenza della politica: ma fingendo leggerle nelle congiunzioni degli astri, aveva rizzato l'oroscopo, ed ora spiegandolo a Luchino, da una parte non voleva scemare credito all' arte sua con promesse che uscissero poi vane, nè dall'altra disperare affatto l'ambizioso signore. Esponeva dunque le cose con tale avviluppe, con un gergo sì dottrinale, con tanti misteri, che Lucluno nè sapeva trovarvi accarezzate le sue speranze, nè volea vederle sventate: talchè ne rimaneva scontento e indispettito.

Più s'indispetti all'annunzio di Grillincervello. Conosceva egli Buonvicino fin da quando era nel secolo, e lo temeva come uno di quegli uomini dritti, che alle opere scellerate, agli iniqui consigli oppongono od un ostacolo legale quando possono, o quando non possono, una passiva resistenza: — uomini odiosi al potente ribaldo, giacchè con nessun atto eccedente gli offrono ragione

o pretesto di reprimerli, di perseguitarli,

A mal cuore senti pertanto il venire di lui; pure non ardi negargli udienza, sì perchè rispettato, si perchè la recente sua riconciliazione col papa il costringeva a maggiori riguardi verso i religiosi. Onde comandò andasse ad aspettarlo nella sala della Vanagloria, acciocchè la regia pompa del luogo facesse meglio sentire la gran distanza fra il principe temuto e l'umile frate, fra l'uomo circondato dalla forza e quello che non ha se non le umili virtù della beneficenza.

Quivi entrando Luchino, sebbene già si fosse messa intorno al cuore la calcolata freddezza d'un potente che va ad ascoltare chi ha già deliberato di non esaudire, pure con sembianze cortesi mosse verso Buonvicino, dicendogli: - Ben giunto! che ci recate, o « padre? »

Al che Buonvicino inchinandosi - Quando il mini-

« stro del Dio della misericordia s'affaccia alla soglia « d'un potente, può egli recarvi altro che consigli di « mansuetudine e di elemenza? »

- E sempre saranno qui ben accetti » soggiungeva Luchino con affettata sommessione, da cui ingegnavasi di non lasciar trapelare l'alterigia che di leggieri acquista chi non sa se non essere obbedito. E il frate: - Siatene benedetto! Ma non basta che l'orecchio sia dischiuso al vero, se il cuore poi non lo riceva. O « principe l corrono per la città strani rumori di nuove « vendette... »

- Vendette, vendettel » l'interruppe l'altro rinforzando la voce. « Vendette l solito nome onde la mali-« gnità denomina le punizioni. Dunque se un traditore · mi si solleva in casa, se alcuno trama per togliermi « quel che a diritto possiedo, ed io punendolo riparo e e me e la società di cui sono tutore, avrà a dirsi · vendetta? Non m'ha data Iddio la spada per ferire? >

- E Dio > riprendeva il frate con voce tanto niù

sommessa, quanto iraconda erasi fatta quella del Visconti: « E Dio vi conceda lume per ben adoperarla. Ma avete esaminato voi stesso se mai non vi traviassero · personali affezioni! Siete certo che non v'inganni al-« cuno di quelli, di cui sta scritto che preparano con-· tinuamente saette per colpire nelle tenebre i buoni (\*)?

· Avete considerato come il sangue innocente gridi in-« cessante al cospetto dell'Agnello ?... »

Nei moti del Visconti appariva l'insofferenza di un linguaggio così vero, ma così inusitato, e il frate proseguiva: - Ma sia: abbiano ordito tradimenti: non è · un precipizio punir l'intenzione come la colpa? quanti « cuori non vi guadagnerebbe la clemenza? quanti non ne « rimoverà da voi il rigore ? Oh la clemenza l essa è « un vanto per l'autorità benefica, è un calcolo per la · malvagia, allorchè suggerisce che ogni enfiato non « si dee tagliare, che il rigore può imporre il silenzio. ma non infondere l'amore, unico fondamento stabile « della podestà. Essa è un calcolo allorchè fa vedere « quanto divario corra fra un principe benedetto dal

<sup>(&#</sup>x27;) Salmo X.

 popolo ch'egli dirige da buon pastore, corregge da padre amorevole, ed un altro che nol frena se non tenendogli alla gola il pugnale. Guai al, giorno che quel pugnale si spuntasse! — Ma questi sono discorsi di prudenza umana. Io son ministro del vanreglo, e come tale vi domando: Siete voi cristiano?»

Rizzò-la testa Luchino ad un'interrogazione che gli sonara potente come uno scongiuro; ma tosto armatosi dell'ironica indiferenza contro cui si spuntano e la ragione e la pietà, tentennando il capo rispondeva: — Cristiano? 10? mel chiedete voi, o padre: voi d'un

· convento che dovrebbe conoscermi? >

— Come tale (ripigliava Buonvicino) fate ogni opera onde conformarvi a guel divino Modello che, non domanda olecausti, ma giustizia, che al par di sè ci vuole temperati e misericordiosi. Ora egli intimò preciso, che se il fratello ci offenda, non una volta, ma settanta volte sette, altrettante condoniamo: e promise misurar noi colla misura-che avremmo cogni di, allorche pregate che egli perdoni a voj. come voi agli offensori. Or quando ripetete questa preghiera, bagnato del sangue, anzi pur delle lacrime d'un nemico, non vi ricorda che v'è un punto a cui tutte le strade mettono capo? che un giorno un giu-vidice....?

— Lo so, lo so » interruppe Luchino, sollecito di sviar un pensiero che fa gelare il ribaldo sotto la corazza o fra un cerchio di spade. « Lo so; ma so an-«cora che l'ingiustizia invendicata provoca a nuove «offese. Bello si, sublime è il vangelo; ma per ridurre in pratica quella sua angelica società, converrebbe

« che tutti l'adempissero ».

E II frate: — Ma, quando il fallo altrui potè scusare il nostro? e se tutti seguitassero cotesta vostra ragione, che sarebbe il mondo, più che una spelonea di ladri? Oh già troppo la forza ha dominio nelle cose umane; già suggellò atroct distinzioni fra gli uomini. Invece di scusarsi coll'esempio di cli travia, perchè i potenti, perchè voi non vi fate esempio agli altri: non cercate rilevare l'umana dignità abbattuta, col sostituire il diritto alla prepotenza? » A questo modo vorrete inferire che sin ad ogge
 errarono quelli che punirono: errarono le leggi,
 prepro i postri antichi a

« rarono i nostri antichi ».

E il frate di rimando: — Quelle leggi chi le ha la ce le R L'uomo, abisso di contraddizione e di miseria. Ma più sopra sta un altro legislatore, infallibile, scovro da passioni e da interessi, che ha fatto legge la carità,

dovere il perdono. Se le istituzioni umane vi si conformano, benediciamone il Signore. Ma se sono

- disformi, se i sudditi mormorano.... »

- E di che non mormorano essi? » riprese Luchi-

no. « Non udite come continui suonino i loro lamenti?

Mormorarono di quei gloriosi imperadori romani;

mormorarono contro il gran padre mio; mormoreranno di me. Perchè dunque piuttosto non vi diffondete tra cotesti, intolleranti d'ogni autorità, a predicare la somma delle virità, la subordinazione ? che
non mostrate a codesti perpetui scontenti come il
comandare sia peso assa più grave che non l'obbe-

 comandare sia peso assai piu grave che non l'obbedire? Oh nor allora non occorrerebbero cotesti pa' negirici della clemenza, i quali tornano conto solamente a'rei, come ai vinti il panegirico della gone-

rosità .

E col piglio fra sprezzante e scrutatore che acquissava di traverso la venerabile fronte di Buonvicino, mortificata, ma non da riguardi umani, e più nobile in mezzo ai patimenti. Il quale temperandosi proseguiva: — Se i popoli si lamentano sempre, non correte a trarro per unica conseguenza che dunque sieme i incontentabili. Quanto alla subordinazione, che altre

incontentabili. Quanto alla subordinazione, che altre
 facciam noi se non bandirla tutto di fra il popolo?

 Oh forse la verità va riguardosa allorchè parla a cocloro, coi quali può essere franca impunemente? Ma
 Dio ci comandò di dirla al forte; e per questo ci

teniamo obbligati a predicare che, nel libro stesso dove è imposto ai sudditi d'obbedire, è comandato

ai principi di non provocare quelli all'iracondia, è comandato di ricordare che tutti vengono da un pa-

<sup>(&#</sup>x27;) Salmo XIII.

dre, futti camminario ad un fine. A chi in contrario ore non sia timore (). Se poi gli eccessi del capo, non dico scusino, ma traviino il popolo; se questo popolo mormori; se pensi togliere l'autorità a chi e abusa, avrà questi il diritto di vibrare la spada contro gli offensori? Non l'ha mintuzzata egli stesso il giorno che la volse a sostenere l'iniquità?

Egregiamente » riprendeva Luchino: e pratico nell'antico soffisma che mostra il torto dell'avversario col fargli dire più che non abbia inteso, continuava: «Egregiamente! negar al principe il diritto di puniret renderci da meno d'un superiore dei vostri conventi «Ma già il mondo non s'impata fra quattro mura: «nè il governo di una comunità ecclesiastica insegna quel che giovi ad una città, ad un popolo. Si, si: «vorrei veder io chi starà arbitro fra me e cotesto popolo; chi verrà a dirmi: Trascendesti i patti, dun-que discendi ».

È batteva la mano sul pome della spada. Ma Buonvicino: — Ecco dunque qual parrebbe a voi il gravissimo de'misfatti: l'osare parlarvi la verità. Sempre dunque misura delle opere la potenza: ogni quisitione risolta colla forza, per la quale potete comandar di tacere. Eppure questa società viha aflidato il potere: essa è l'organo di Dio; il quale è superiore a

« cotesto brando in cui fidate.... »

Eppure » l'interrompeva Luchino 'colla compiacenza di chi ferisce l'avversario coll' armi sue stesse; « eppure questo Dio si compiace d'essere chiamato il « Dio delle vendette ».

Ma il frate senza esitare: — Si, perchè egli è giusto per essenza, e però vendica gl'innocenti, giudica « le giustizie, si fa rifugio dell'oppresso e del tribolato. « Ed egli, seevro da passioni ed interessi imondani, dettò una legge superiore a queste fatte dall'uomo, « abisso di miseria e di contraddizione; una legge di umansuetudine e di perdono. Ed egli stesso ha dato « la spada ai signori della terra, ma per punire non per « vendicarsi, per tutela della società non per oltraggio, » non per fare misura delle opere la potenza. Se il patto s'infrange, non cessa da quest' istante il dirifto?.... E il ministro di Dio non ha obbligo di rinfacciarlo al trasgressore? > -

Come un fanciullo caparbio e ritroso che non sa come replicare e pur non vuole obbedire, il Visconti, con un tal riso che gli era proprio, esclamava: — Ob-

blighi nuovi! nuovi incarichi!

- Nuovi! » soggiungeva Buonvicino. « Nuovi quanto · il libro ove il più sapiente dei re scriveva: Ascoltate, o regnanti, imparate, o giudici; da Dio v'è dato il o potere ed eali interrogherà le opere vostre, e vedrà \* se mai voi primi aveste contraffatto alla sua legge (\*). « Nuovi quanto il Vangelo, dov'è raccontato del servo che fu sentenziato alle tenebre inferiori perchè non « aveva usato al conservo debitore la misericordia ch'e-« gli stesso aveva ottenuta dal padrone, Meno poi avreb-· bero a somigliar nuovi in Milano, e a voi che tante « volte tracte: a 'pregare alla basilica ambrosiana. A « quella stessa dirizzavasi un altro principe, la più gran maestà della terra, un Teodosio imperatore ro-· mano: quand' ecco uscirgli incontro un vescovo, il · mite. Ambrogio: e rimproverargli il sangue versato cin una città ribelle, che pur era sorta alle armi e all' eccidio. O principe, e il mite Ambrogio non ri-« cevette alla comunanza della pregliiera e del sacro « pane l'imperatore finchè con lunga penitenza non ebbe tersa la macchia.... O principe, e le mie son novità?

— Ma al nome sia di Dio, in conclusione che volete dar me? dava su Luchino con irrefronata impazienza. Ch'io disserri le prigioni; e m'empisca il paese di furfanti ed assassin?

Allora il frate con tono supplichevole: — Sono tutti lurianti ed assassini quelli che chiudete nelle vostra prigioni? E con loro confusi non gemono forse altri, non dirò rei, ma accusati di trame contro la vostra autorità? Qual impresa tentassero io noi so. Ma secosì pochi, pensavano togliervi un potere difeso dal popolo che ve lo conferi, non meritano piuttosto com-

<sup>(&#</sup>x27;) Sapienza VI. OT The Mr. of the out of T & THE

perdono altrettanti amici? Se poi avete ragione dicredere che il popolo stesse con loro, come persuadervi che il sangue di pochi affogherà le ragioni comuni? e allo sdegno sostituirà nella moltitudine l'a-· more, unico fondamento durevole all'autorità? Non è · a temere piuttosto, che il 'gemito d' ogni vittima rie · suoni ne'cuori già commossi, per eccitarvi il desiderio

di vendetta? Tanto più se le vittime sono illustri, se care per virtu, se credute innocenti. O principe. · voi tenete nei ceppi Francesco Pusteria:e la donna « sua.... »

- Che? tutta la predica dunque riesce a questo? · Ove si tratti di bella donna, anche voi, o reverendo,

« ne prendete a cuore la sorte ». A Buonvicino andarono sin al fondo dell'anima queste parole. Recatosi in sè stesso, rapidamente esamino se i primieri affetti avessero troppo parte nella condotta sua presente; gli parve di no, ma disse in cuor suo: - Ciò sia in riscatto de' miei trascorsi »; e tacque,

Luchino a cui quello scherzo era fuggito in un momento ove il naturale prevalse alla riflessione, rifattosi più serio di prima, continuava: - Voi non ignorate come i costoro complici sieno stati processati, o come · dalle spontance loro confessioni pur troppo risulti che

 la famiglia Pusterla, ingrata a tanti benefizi, stava a capo d'una trama contro la sicurezza mia e del mio · Stato. Osereste richiamar in dubbie un giudicato?»

- Anche Cristo fu gindicato: giudicati i martiri: ed il cristiano che sel ricorda, sa che talvolta la spada della giustizia emula il coltello dell'assassino: sa tal-

· volta vedere l'innocente in chi sale al palco, e il ri-· provato da Dio in colni che lo condannò ».

- Ebbene, Dio li salvi se sono giusti parlava Luchino. « Quanto a me, per non sembrare mosso da particolari affetti, ili sottoposi a giudici indipendenti: e e secondo parrà alla loro rettitudine, sarà fatto ...

- Qui appunto sta il forte (riprese la parola Buonvicino animandosi), che sotto il manto della rettitudine \* non si mascheri l'iniquità. I giudici saranno eglino « incorrotti? Avranno il coraggio di sentenziare diverso a da quel che altri accenna loro come desiderio del « padrone?... »

Non parve vero a Luchino di trovare un appiglio onde irritarsi e gridare, e sottrarsi così alle argomentazioni del frate, che più lo serravano quanto erano esposte con maggiore aspetto di calma e di soggezione. - E che? · gridò. · Osereste dubitare dell' inte-

- « grità de'miei giudici? Padre, finchè parlaste di noi,
- « finchè m'intimaste i miei doveri, dritto o no, io v'ho « dato orecchio colla sommessione d'un fedel cristiano.
- « Ora non più: voi intaccate i più onorevoli fra i miei
- « cittadini. Silenzio dunque, e basta. Della premura « che vi prendete per l'anima nostra e per la nostra fama.
- gran mercè: ve ne ringrazieremo meglio che con parole. Ma qui finisce la vostra parte. Vi sono leggi :
- « vi sono giudici per applicarle. Innanzi ad essi com-
- a pariranno cotesti vostri protetti, vedranno snudate
- « le-loro scelleragini, .... e .... e morranno ».

Ciò disse con quella voce risoluta che non ammette più replica; e quest'ultima parola, traboccatagli come in rimpatto della forzata degnazione adoprata sin allora, rimbombò terribile per la dipinta volta del salone, e a guisa d'un fulmine colpì il frate, che ammutolito chinò la testa. Quando la rialzò, vide Luchino che varcava la soglia a passi concitati, lasciandolo solo. Così anche le poche volte che la verità può accostarsi all' orecchio de' tiranni, la funesta abitudine di vedere fatto legge la propria volontà soffoca quel grido. e pone ancora al luogo del diritto l'arbitrio e la potenza.

Luchino tornò ad almanaccare la conquista di tutta Italia con Andalon del Nero: l'Umiliato discese come cieco le scale del palazzo; attraversò la città compassionando i popoli, a cui Dio manda il peggiore dei: flagelli che accolga nei tesori dell' ira sua, una trista signoria; e venne al convento di Brera meditando le miserie del giusto, le quali gli gridano come la sua patria non è quaggiù.

## CAPITOLO XXI.

Frattanto ogni cosa era disposta pel nuovo giudizio. Quel Lucio, capitano della giustizia, del quale già abbiamo accennato i severi e maligni procedimenti, era stato, in premio del suo zelo e della fedeltà, messo al temporario godimento del palazzo in Milano e della deliziosa villa di Montebello, ricchezza un tempo e ricreazione dei Pusterla: lasciandogli scorgere che qualora i primitivi possessori cessassero di potervi pretendere mai più, ne rimarrebbe in lui l'assoluta padronanza.

In un anno egli vi si era naturalmente affezionato. e naturalmente desiderava conservarseli tutta la vita. tramandarli al suo carissimo primogenito; ed, o non ritornare mai più nella patria la quale ricordava la vergogna dei suoi bassi natali e della originaria sua povertà, o recarvi un fasto ed una ricchezza, che gli attirasse l'invidia di chi prima gli aveva avuto compassione. Il mezzo poi era così facile! Quando mai l'avaro e l'ambizioso si tolsero da un loro divisamento perchè costasse un'ingiustizia?

Facile ho detto il mezzo, cioè la condanna dei Pusterla, poichè i giudici sapevano di gratificarsi il potente coll'aggravare il preteso colpevole, e che, sentenziandoli a morte, secondavano la legge, la forza. la passione di una di quelle anime dispotiche, in cui il non volere aver torto è il sentimento surrogato a tutti gli altri. E già come complici della congiura del Pusterla molti erano stati mandati al supplizio: forse anche è vero che alcuni, o per violenza dei tormenti, o per propria fiacchezza, o perchè credessero minor male if versar ogni colpa sopra chi si trovava in luggo

sicuro, avevano deposto a carico di Francesco quanto bastasse alla legge per, chiarirlo roo. Egli stesso, il Pusterla, col fuggire, avea somministrato un indizio di sua reità. Il principe poi avea manifestato troppo apertamente il voler suo col violare persino il dritto delle genti affine di aver nelle mani quel famoso ribele: come tale era egli stato rappresentato ai Pisani, affine d'indurli a consegnarlo: come tale nominato alle varie Corti che s' informavano di quel fatto: come tale rilenuto nei discorsi del popolo, fra il quale la congiura del Pusterla era divenuta, a forza di ripeterlo, un fatto di comune persuasione.

Senza dunque parlare de vigliacchi che non valutano la coscienza-se non pel vantaggio di poterla vendere, anche i meno ligi fra i giudici, convocati a formare la società di giustizia, erano in disposizione sfavorevole affatto ai Pusterla. I muovi tenevano a gran calcolo l'onore fatto ad essi dal Visconti col trasceglierli a riconoscere la rettitudine del suo procedere: e poiché ognuno crede sè medesimo probo e generoso, persuadeansi ch'egii, coll'elegger loro, avesse dato prova di giustizia, e quindi senza quasi accorgersi pendeano a non mostrare ingrattitudine a Luchino col contratiarne i disegni.

Ben n'avea di quelli che, come buoni padri di famiglia, come cittadini d'uno Stato che conservava il noone di alcune apparenze di repubblica, avevano fremuocontro un processo che l'intimo sentimento e l'esame spassionato dichiaravano iniquo: ma le fittizic opinioni della società hanno saputo creare due onestà diverse pel particolare e pel magistrato, e insinuarono chè uno possa, come privato, ammirare colui che; come giudice, pretende esporre all'infamia.

Io non dico che queste cose si analizzassero come oggi; dico che come oggi le si facevano.

Quanto a coloro che avevano già avuto mano nel giudizio precedente, troppo interese trovavano che il nuovo non ne discordasse. Posto ancora che contro del Pusterla fossero mancate tuttaltre prove; fossero anti caso poco men che impossibile in affari di tal genere) apparsi argomenti di sua imbocenza, il confessarlo incolpevole non tacciava di falsi i giudizi precedenti? Che sarebbesi detto se fossero comparsi innocenti, quelli, sulcui compilici già s'era proferito una condanna? Ove sarebbe andata la dignità della giustizia, qualora si fosse mostrato possibile ch'ella s'ingannasse? e s'ingannasse in decisioni irreparabili? Il ritrattarsi è tale s'orzo di virth, che rade volte n'è capace un privato; non so se mai un corno.

Pendevano dunquo-i gindici a volere trovar reo il Pusterla, persuasi fosse questo un atto di mera giustizia; per lo meno una conseguenza immediata e necessaria delle giustizie antecedenti. Così l'iniquità ha natura simile all'acqua; se appena faccia pelo in un edifizio, per robusto chi'esia, a noco andare l'avrà seas-

sinato e riverso.

Lettori miei di buon cuore e di retto senso; voi vedete ch'io m'ingegno di mostrarri come l'uomo passo passo giunga a soffocare il sentimento del retto e del dovere, deposto in fondo all'anima sua. So chi da tali fatti deduce che quel sentimento è un sogno, che l'uomo è una belva feroce, a frenare la quale bastino appena la forza de'patti sociali e la severità delle leggi; na se esploreremo le vie che guidano al pervertimento morale, e quel che possano l'educazione e le leggi, vedermo che, se esso si vela e deturpa fra l'ambizione, l'egoismo e la prepotenza, vive però nelle anime schiette e paghe del lorg stato, per attestarne l'origine divina.

Per la pura verità bisogna confessare che la causa del Pusterla trovavasi ora di gran lunga peggiorata. In quel suo esiglio crasi egli veramente adoperato a cercare nemici al Visconti; gli stava a fronte Ramengo, il quale smaniava di trarre a fine una tela scelleratamente ordita; e pur troppo poteva produrre a carico di Francesco le pratiche conosciuto a Pisa, i discorsi da lui tenuti nell'abbandono della confidenza, in fine il suo tentativo per unirsi allo Scaligero a danno del milanese. Farsi capo d'esercito straniero contro la patria, era colpa che destava orrore a qualunque buon Lombardo.

Dopo ciò mi permetterete ch' io tralasci la fralezza delle prove, l'assurdo dei confronti, il sofisma delle deduzioni, le confessioni estorte o con tormenti o con raggiri o con suggestioni; tutto l'artifizio onde Lucio e gli altri s'ingegnarono di travisare la verità: — qui, come altrove, la storia potrebbe aver apparenza di satira.

Che se pure fra i disconforti che troppo spesso ella reca, vorremo in tutto questo cercare cosa che ne consoli, sia il considerare quanto la dignità dell'uomo abbia. da quel tempo in poi, acquistato rispetto. Allora dalla condanna restava generalmente colpito, non il reo soltanto ma tutta la famiglia; e non intendo selamente del disonore, che fin oggi non s'imparò ad affiggere unicamente al colpevole; ma le pene ancora ricadevano sugli aderenti del condannato, come sugli averi di lui. Nei delitti di Stato principalmente, la brama di atterrire con esempi spaventosi faceva che i fratelli, la donna, i figliuoli s'involgessero nella condanna del ribelle: teneri fanciulli (tutte le storie il ricordano) vennero, per le colpe dei padri, sepolti nelle carceri, tratti al patibolo, dati a sbranare ai cani. Ora la nascita e la parentela danno soltanto diritto a gradi ed onori: allora erano più atroci, ma anche più logici.

Terminato il processo segreto dalla società di giustizia, il voto doveva, come l'altra volta, essere esposto al consiglio generale, che rappresentava o figuravasi rappresentare il popolo milanese. E Lucio in fatti, congregatolo per ordine di Luchino, gli presentò il processo affinchè il trovasse giusto, e ne confermasse la sentenza.

La campana del Broletto nuovo, che invitava i capi famiglia a radunarsi, ad ascoltare, e dir di si, piombò sul cuore di Buonvicino come un preludio di morte, come i botti dell'agonia: ed abbandonata la sua cella, disesse a pregare nella chiesa. Quivi si andò a prostrare davanti a quell'avello medesimo, sovra il quale erasi inchinato nel memorabile giovedi santo, in cui Dio gli aveva parlato al cuore, e chiamato a penilenza e a vita nuova. Quante cose erano mutate da quel giornot Anche ora la Margherita stava in cima de' suoi pensieri, ma deh in qual diversa sembianza!

Meditò, pregò pei sofferenti, pei loro oppressori: somigliante ai primi seguaci di Cristo, allorchè, nelle perseguitate catacombe, si raccoglievano sulle ossa dei martiri a supplicare il Signore pei loro fratelli, che in quel momento suggellavano col sangue la fede nella virtà e nella verità. Invocò lo Spirito divino perchè mitigasse colui che, pur troppo, aveva in sua mano la sita di quegli infelici lo sconforto e i dubbj desolati, se mai, come troppo temeva, fossero destinati a vuotare il calice sino alla feccia.

Quando la vita sua propria fosse stata in quel momento sotto la deliberazione d'un tribunale, non avrebbe Buonvicino fatta altrettanto fervida e passionata l'orazione, non ne sarebbe stata altrettanto penosa la incertezza. A volta a volta gli sorgeva in cuore una consolante fiducia nella bontà morale dell'uomo, nel trionfo. dei sentimenti generosi: ma tosto ne ricadeva in disperato abbandono. Tutto allora fissavasi in Dio, in Dio che si farebbe sostegno e premio dell'innocenza, che non darebbe il giusto qual nuovo trofeo all'empietà: ma poi si ricordava che Dio non somiglia al fango coronato del mondo, la cui autorità cessa appena che, come l'ultimo degli schiavi, ritorni alla polvere donde è uscito: ma che il suo regno si stende oltre i confini della tomba, e di là appunto cominciano le sue retribuzioni.

Alcune ore egli era rimasto così assorto nella meditazione e nella preghiera, allorchè senti gentilmente toccarsi la spalla. Levò lo sguardo come persona riscossa da un profondo pensiero, e vide accanto a sè un giovane, in un elegante vestire succinto, metà cilestrino e metà bianco schietto, assettato in modo da dare rilievo all'adatta struttura e all'agile robustezza del corpo, su cui il farsettino ed i calzonetti non facevano tampoco una piega. Appoggiando con leggiadria al fianco sinistro la mano arrovesciata, con cui reggeva il berretto di velluto pur bianco, onde cascava con grazioso vezzo una piuma di pavone, posando la destra sur un'elegante bacchetta d'ebano, col pome ed il calzuolo di terso argento, tenevasi esso in rispettosa distanza con quell'atto di ossequiosa gentilezza che s' impara nelle Corti. Una grossa serpe recamata d'argento sul suo

giustacuore non lasciò dubitare a Buonvicino che non fosse un cameriero del Visconti: e palpitando di speranza e di timore se gli levò incontro, coll'occhio che tutta n'esprimeva l'ansietà, e disse - Che ha a coman-

darmi il signor vicario? »

Al che l'altro con un inchino rispondeva : - L'ec-« cellentissimo signor vicario presenta per mio mezzo i suoi rispetti alla riverenza vostra: ha mandato larga · limosina di messe al convento, e si raccomanda specialmente alle orazioni di essa. Poi le fa sapere come a quelli che furono stamane giudicati...

- Furono dunque giudicati ? «l'interruppe Buonvicino: impallidì, arrossì, e chinando gli occhi, con voce

profonda richiese. - É come? »

-- Alla morte » soggiunse l'altro con una indifferenza avvilnppata nella cortesia, a quel modo che insegna il bel tratto sociale.

Buonvicino ebbe appena forza di ridomandare

- Tutti ? >

- Tutti » riprese l'altro: « ed il principe, in singo-« lare testimonianza della sua stima, concede a vostra « riverenza di poterli assistere negli ultimi loro mo-« menti » .

Fii vera pietà ? fu un insulto raffinato questo di Luchino ? Il frate nol cercò: ma in un istante penetrò tutta l'acerbità di questa nuova situazione, una di quelle in cui il cuore o si spezza o s'impietrisce. Sollevò lo sguardo al cielo ed esclamò: - Si compia il sacrifizio! » indi rivolto al messo - Ringraziate il signor « vicario di questo che ricevo da lui come un favore, e e dal Ciclo come un'ultima prova - e la più tre-« menda », va for the activities and other about the social

Delle ultime parole l'araldo non avrà inteso che il suono. I sentimenti profondi delle anime appassionate come possono venire compresi da chi s'è logorato fra le apparenze pompose e le frivole importanze di una società in maschera? Onde strisciando nuovi inchini, se n'audò a portare a Luchino i ringraziamenti del frate: e il frate tornò ad inginocchiarsi, ad orare, a prelibare tutta l'amarezza del calice preparatogli, e supplicare Iddio che desse coraggio a lui, a loro; che il sostenesse nel più doloroso e più sublime uffizio del suo ministero.

Al tocco del mezzogiorno dell'altro domani, la Margherita sente aprire la sua prigione ed alza gli occhi. - Oh! non è un burbero carceriero: non incontra, come al solito, uno sguardo insultatore o indifferente, no: vede --- oh vede, conosce un amico --- Buonvicino. Sulle prime non sa credere a sè stessa: un ah!; uno spalancare degli occhi, un tender le braccia, rivelano la meraviglia ond'è inondata: poi balza del svo scannello, s'avvicina al frate....

Momenti così fatti non hanno parole: e il muto lingnaggio non esprime null'altro, se non che la piena dell'affetto impedisce di manifestare l'affetto. Quando poi riebbe le parole - O padre · esclamo · o fratello! qual consolazione è mai questa? Neppure addoman-

darla al Signore avrei osato. Il Signore dunque si · ricorda di me, e mi manda un angelo fra questo purgatorio! - gatorio! - gatorio! - saste

- Iddio, figliuola, non si dimentica di nessuno nep-· pure del vermiccinolo che calpestiamo passando. · Tanto meno poi delle creature che più a lui somi-· gliano ». - 10a -

Così il frate con una voce carezzevole, affettuosa ed accorata, che mostrava come egli a fatica ritenesse le lacrime, e che le cavava altrui. Margherita in fatti ruppe in forte scoppio di pianto: era si gran tempo che non provava l'ineffabile consolazione di piangere sopra un seno amico, di sfogare un'anima ambasciata con chi l'accettasse, la comprendesse, la compatisse! Poi fra i singhiozzi ripigliava: - Lo so, padre; lo so che Dio · non si scorda di nessuno; che non s'è scordato di · me. Oh chi m' avrebbe sostenuta fra tante angosce

se non era il pensiero del Signore? Ma dite; mio · marito?... il mio Venturino?... Ne sapete notizie? V'è · permesso di darmene? »

E lo fissava con una sollecita attenzione, fra lo sgomento d'un sinistro annunzio, e la fiducia che un tale amico non gliene dovesse recare che uno consolante. Si rannuvolò maggiormente in viso Buonvicino, corrugò la fronte, e traendo un grave sospiro, come se il cuore gli scoppiasse — Finora (rispose) sono sani — finora! Gli

ho abbandonati testè. Fui con essi jeri, vi sarò anche
domani... Ed oggi e domani e l'altro verrò a portare
a voi, buona Margherita, quelle consolazioni, che un
bio morto in croce ha lasciato per gli infelici destinati
a seguirlo ne'patimenti.

Una parola umana all'orecchio di chi soffre non ha prezzo in sulla terra. Quanti, nei primi passi dell'errore a cui forse li sospinse la negligenza ed il disprezzo degli uomini, quanti sommersi nelle conseguenze del delitto consumato, o torcerebbero o si ravvederebbero, qualora l'orgoglio degnasse inchinarsi a susurrare all'orecchio loro una voce di commiserazione, un invito al pentimento, un fiduciale richiamo alla virtù! Ma l'uomo pensa al castigo, alla vendetta; ed esacerbando, ostina nel delitto chi così facilmente potrebbe ravviare al bene. Quando poi patisce il giusto, come la Margherita abbandonato agli strapazzi degli scherani, all'ansietà della solitudine, un motto di conforto somiglia alla voce dell' angelo che ad Agar, languente di sete col bambino nelle solitudini di Betsabea, addita la fonte ristoratrice.

A questi salutevoli conforti non providero le istituzioni umane: ma la religione, che mentre tutta sembra intenta al cielo, non abbandona mai in terra chiunque dubita, travia, combatte, patisce, ha scritto fra i più assoluti precetti della miscricordia il visitare i carcerati ('). Le convenienze degli uomini, le quali non hanno a fare col Vangelo, delle carceri hanno formato un luogo di squisiti tormenti per l'uomo non reo, perchè non an-

<sup>(\*)</sup> Pochi altri precetti sono espressi con maggiore assevera de insistenza. Tobia visitava i suoi fratelli in catività, porgendo loro salutevoli avvisi (\*Tobia 1, 43). San Paolo prega la misericordia di Dio sopra Onesiloro, che non prese vergogna delle catene di tui (11 a 'Imoteo 1, 46); ed agli Ebrei serive, si ricordino degli imprigionati come fossero imprigionati cone sis. Cristo nel di del giudizio dirà ai buoni: « lo era in caracce e mi visitaste: benedetti dal Padre mio, venite alla gioria; » ed ai malvagi: « Via da me, maledetti, perchè io a era infermo ed in carcere, e non veniste a trovarmi » (Matteo 23).

cora sentenziato. Ma nei paesi cristiani non hanno ancora rimosso dal soffrente le consolazioni della pietà religiosa, nè dall'uomo condannato a morire allontanano l'ultimo conforto, il mostrargli aperte le vie del cielo

quando gli uomini lo cacciano dalla terra.

E che conforto sia quello, il provava la nostra Margherita. Pur troppo l'apparizione del ministro della penitenza le annunziava chiaramente che il suo fine s'avvicinava: però in quel momento sembrava aver tutto dimenticato, tutto, pel tripudio di trovarsi ancora presso ad un uomo, un uomo diverso da quelli che soli da gran tempo vedeva, tormentati o tormentatori, uno che per ministero doveva esser buono, compassionevole, devoto alla sventura; uno poi come questo.

Con nuovo sfogo di pianto attestò ella dapprima la sua commozione; e Buonvicino non glielo interrompeva se non con qualche riflessione di pietà, di Dio, di perdono. Come essa potè riavere la favella, mille domande affoliava intorno a que' suoi cari: - non aveva ella compreso il senso delle parole di Buonvicino? o nol voleva comprendere? Poteva la ragione dirle altro, se non che erano destinati al supplizio al pari di lei? Eppure voleva fare ancora illusione a sè stessa: e qualvolta le correva al labbro una interrogazione precisa sulla sorte di essi, la respingeva sempre, quasi il sentirsene assicurare dovesse rompere quel tenue filo di speranza, al quale, siccome l'uomo che affoga, voleva pure tenersi appigliata in quell'estremità.

- E il mio Francesco ? tanto m'ero rallegrata allorchè lo seppi salvo! Come ricadde nelle mani di costoro? non l'avevate voi avvisato di non fidarsi?... Oh

- « quel giorno ch' io l'ho veduto a condurre! Quanto · deve anch'egli aver sofferto! Eppure in tanti patimenti « non s'è scordato mai di me. Se sapeste! Egli ebbe « cura di raccogliere un cencio, dove io aveva comin-
- « ciato a ricamare un cespo di margheritine, quando « mi condussero via da casa. Egli lo raccolse, il serbò: · oh queste finezze non le sa che l'amore più vero,

· più gentile! »

Buonvicino chinava la testa e taceva. Ella proseguiva: - E vi hanno narrato di quella terribile notte? Io non so bene ancora rendermi conto di quel trambusto.
Parmi tuttavia fosse un sogno. Eppure no, no; l'ho
veramente abbracciato il mio Francesco; ho portato
veramente su queste, braccia il mio Venturino.
Sfinita come sono, non avrei creduto mi reggesse la
forza di mutare due passi: na l'amore materno cit
non fa? lo lo sostenni, l'avrei sostenuto, quel povero
fanciullo, camminando per molte miglia. O padre,
che consolazione fu quella l che speranze! quanta

« vita in que'beati istanti!... e quanto fugaci!» Sospirava, e copertasi la faccia colle mani, tacevá: indi abbandonandosi di nuovo agli impulsi di un cuore schietto, bisognoso di esalare in parole l'affetto che da tanto tempo vi stagnava - Oh se sapeste « continuava · se sapeste a mezzo quanto m'hanno fatto soffrire! » E gli raccontava alcuni de'suoi patimenti, i più vivi, i più ricordati, con una melanconia profonda, eppure scevra d'ogni rancore. - Qui dentro « proseguiva » sono entrata il venti di giugno anno passato: or siamo « al primo d'ottobre : quattrocento sessantasette giorni! « Vi pare? non uno ne fuggi inavvertito alla prigioniera: « non uno in cui la monotonia de patimenti quotidiani « non fosse rotta da qualcuno straordinario. - E qui a non vedere, non ascoltar altro che oppressi o tiranni: · mai una faccia amica; paziente, caritatevole; mai una · parola di consolazione; mai poter credere; mai esser creduta! E neppure, vedete, neppur un poco d'aria · libera da respirare. - lo che l'amava tanto l'io che là, in riva al mio lago... — Oli voi dovete ben ricor darvene! »

E qui si gettava sulla rimembranza delle serene ore giovanili, indi ripigliava: — Ma coloro che possono; deh come non pensano al tanto che fanno patire?...

· Ah! — pur troppo ci pensano!

Gemeva, ed una nube subitanea di corruccio le conturbava la fronte. Poi sforzandosi di stornare il pensiero da'suoi persecutori, seguitava dicendo: — E il sole?... • O Buonvicino, come deve parer bello il sole; il sole • nella sua pienezza, nella libertà, su per le colline! • Lo non ne ho sentito che l'afa per tutta quest'estate; • led ora, in tal rezzo, già rabbrividisco dal freddo:

Eppure non fa che cominciare l'ottobre. Che sarà poi in decembre, in gennajo?

Un sospiro gemebondo del frate fece accorgere Margherita del vero; e cascando ginocchione, esclamò: - Alı si l allora non ci sarò più l »

Un dirotto pianto seguitò all'ineffabile espressione di queste parole, così semplici e così 'solenni. Tanto è bella la vita, che l'abbandonarla rincresce per fino a chi non la sostenta che di travagli e di privazioni. Non insulti il riso delle anime forti all'accoramento della miameschina. La generosità consiste, non nel disprezzare la vita, sibbene nel non commettere alcuna viltà per conservarla. Chi durò i combattimenti da cui ella erauscita vittoriosa, ne schernisca il dolore; gli altri, compiangano. ... piangano ri gasala di

- Morire! > prorompeva essa, « Morire così giova-

• ne! - e morire innocente! >

- Anche Cristo era innocente, figlipola mia: e la-« sciò per esempio nostro sè stesso; che bestemmiato « tacque, che possente non minacció, che moriva per-« donando ».

Cosi le diceva il frate; e dopo che l'indulgente sua pietà ebbe secondato l'affanno dell'angosciosa, blandamente cominciò a svolgerla dalle cose del mondo, per fissarla unicamente nel pensiero di Quello, davanti al quale fra poco doveva comparire. Queste idee non riuscivano a lei strane e nuove: già seminate in cuor suo nella prosperità, erano rampollate fra le sventure; e la fiduciale compunzione da essa palesata, la mostro a Buonvicino tanto più degna di vivere, quanto meglio la trovava disposta a morire.

Facilmente il lettore potrà immaginarsi come passassero il tempo fra loro, come lo passassero dopo che si

abbandonarono la prima giornata....

Un uomo, che sfinito da lunga e dolorosa malattia, e dalle pene, sovente non meno spiacevoli, della cura e dei medicamenti, comprende o da aperte parole o dagli atti mal dissimulati dei parenti, dei circostanti che per lui è finita, che conviene disporsi al viaggio, da cui in eterno non si ritorna, sente in quell'istante più caldo risvegliarsi l'affetto della vita; e como un autore che, giunto al termine d'un' opera sua, la rilegge e medita foglio per foglio, parola per parola, così egli ripassa sopra un corso di giorni ormai compito; numera ad una ad una le persone dilette, da cui fra breve sarà spiccato; ritorna sulle abitudini, sui luoghi, sulle cose che amò e che sta per lasciare: può rassegnarsi: per virtù benedirà anche il Padrone della vita e della morte: ma natura reclama i suoi diritti: e deh come ne lusinga la languida vitalità anche il più fioco raggio di scampo che gli baleni sugli occhi! Il momentaneo ristoro d'una medicina, pochi minuti di sonno riposato, uno spasimo che si rallenti, una buona parola del medico, un' adulatrice congratulazione dei visitanti, gli fanno riguardare come certa la guarigione; già in sua mente ritesse la vita; quanti propositi, quante fantasie, quante opere, quanti godimenti !.... Sciagurato! l'istante successivo, il male si aggrava, e lo spossamento, l'anelito, il rantolo vengono a poco a poco rimovendolo dalle affezioni, e facendogli desiderare l'indolente calma del sepolero.

Ma chi, sano di sua persona, in tutta l'integrità delle forze del corpo e della mente, si conosce destinato a vivere ancora molti anni, sopra ai quali ha fatto un calcolo tanto più fondato, quanto egli è giovane e vigoroso, eppure ode intimarsi come gli uomini hanno decretato ch'egli muoja; che muoja il tal giorno, alla tal ora determinata: questo è tormento oltre il quale non sa spingersi la più tetra immaginazione. Nè que sto avverrà nel fervore d'una battaglia, ove la foga, lo spettacolo, la mischia confusa, un'ira coraggiosa, una feroce emulazione inebriano i sensi e gli spiriti così, da gettar alle spalle il pericolo: ove il pericolo stesso è incerto, possibile la resistenza, la franchezza applaudita, ogni dimostrazione di timore beffata; ove il colpo giungerà repentino - se pure giungerà. Neppure è la condizione di chi trovasi in alto mare sopra un legno che affondi, senza scorgere a tiro d'occhio una spiaggia, una nave. Quell'immensità medesima del cielo e delle onde sembra sostenere la speranza; l'affaccendarsi della ciurma a ristoppare, ad alleggerire, a riversare l'acqua nell'acqua, conforta l'immaginazione: la

distraggono i tanti compagni di sventura: se non altro vede unicamente la mano di Colui che padroneggia gli elementi e che ordina ogni cosa al meglio delle sue creature.

Ma qui, nella muta solitudine inosservata d'una prigione, sapere che ogni respiro avvicina alla morte, e contarne ogni passo, e non poterla nè impedire nè ritardare: - e conoscere che un cenno degli uomini basterebbe a tornarti in mezzo del cammino di tua vita, ma che gli uomini hanno decretato il momento in cui un altr' nomo, che non ti conosce, che non conosci, snuderà il tuo collo, ti saluterà amico, e per guadagnare una mercede, in un atomo ti renderà cadavere sformato...!

L'umanità, ne' vantati suoi progressi, ha studiato il modo di rendere quell'atomo men doloroso al corpo: fremette pensando che gli avi-nostri ne esacerbassero gli spasimi; disputò, sperimentò qual sia men tormentoso al corpo, il soffocarne il respiro con un laccio, o il rompergli il petto colle palle, o lo spiccarne il capo: con dilicata sollecitudine valutò il calibro e la scorrevolezza del capestro, il fermo polso dei prodi che mi-· rano all' inerme petto del loro camerata, il fendente della mannaja che deve sprofondarsi in un ceppo ma attraverso al collo d'un uomo: calcolò i guizzi dell'appiccafo: notò il rossore che coperse il viso d'una magnanima decollata.

Miserabili! aggiungete queste atroci ironie alle troppe altre onde mascheraste d'ipocrita sensibilità l'egoismo: Miserabilit sembra troppo il dolore, dolor d'un momento: se il carpefice non è abbastanza destro per lunga sperienza, se alla vittima prolunga il patire, un fremito, un bisbiglio, un' indignata commiserazione si fa intendere tra la folla accorsa a vedere: Infelice! meschino! pover anima, quanto sofferse! Pieta interessata, o piuttosto inevitabile simpatia della natura alla vista delle pene d'un nostro simile: pietà sconsiderata, che non avverte al lento, penoso, atroce martirio dei momenti sì lunghi mentre passano, si celeri quando si contano passati, che compongono quell' uno, quei tre giorni interposti fra la sentenza e l'esecuzione ....

26

Ma quel dolore è inevitabile — ma la società ha diritto di recidere i membri infetti.

Si 7 so che? I si dice: ho udito filosofi e statisti sostenerlo, filosofi e statisti impugnarlo con ragioni per lo meno equilibrate, sicchè il dubbio stesso dovrebbe sospendere l'azione. Che sarà se vi si aggiungano l'umanità e la religione; se la speranza ponga una mano su quel capo destinato al manigoldo, e mostri che si può farne ancora un cittadino, un padre, miglioradolo colle tremende lezioni della sventura e colle amorevoli del perdono? Se la fede mostra una stilla di sanque d'infinito prezzo caduta a relenzione anche sovra quel capo che dal giudice è impassibilmente destinato alla forca, alla forca è impassibilmente strascinato dal manigoldo?

E se mai fosse innocente? se capace di pentirsi, di tornar utile? come riparare il colpo di quel ferro che tanto studiaste perchè riuscisse men doloroso?

E se pure è una di quelle che voi chiamate necessità, come la guerra, come tant'altre cose che per tali proclamate, permettete ch'io non ammiri tutti i progressi d'una società costretta a rimedi sifiatti; d'una società che stipendia un uomo per uccidere un altro, « che rende spettacolo de'cittadini il supplizio d'un loro fratello...

Se però la religione non ha potuto ancora abolir lo pene capitali, neppure segnando ciascuno col suggello della redenzione, neppure mostrando come a quel modo stesso finiva il Giusto : come colui che ora è martorato, può, il momento dopo, estiltare fra i heati; se non potè ancora ispirar tanto amore, quanto hasterebbe per far cessare i delitti, accostossi a quelli che solfrono, e portò consolazioni fino a quel terribite punto, per cui il mondo più non ne ha veruna.

Tra queste passò la Margherita il primo dei tre giorni concessito per prepararsi alla morte. Il secondo, a mezzodi ricomparve Buonvicino presso, alla tribolata. Sul volto di lei era cresciuto il pallore; tutto annunziava 
come nessun riposo fosse stato concesso all'ansia dei 
suoi pensieri. Non per sè sola aveva ella patito: erasi 
rivolta ad altifi esseri, così cari, così vicini, e che pure.

non potea vedere, non rivedrebbe più — o li rivedrebbe sul patibolo. Anche sul volto di Buonvicino, alle traccie di un lungo abituale tormento se n'erano aggiunte di nuove e spasmodiche. Quando ebbe salutato la sua penitente, con voce floca e. ben diversa da quella di uomo che annunzii un favore, una grazia — Signora be disse » vegliono chi o v'informi come le consuctudini vi concedono di poter domandare quella grazia « che vi piaccia ».

L'occhio shatuto e abbacinato della Margherita lampeggiò d'una gioja speranzosa; sopra il volto esangue le si diffuse un rossore così gentile, come quello onde l'immaginazione dipinge all'esule montanaro un tramonto di primavera sulle nevose cime della sospirata sua patria. E senza esitare esclamò: — Che mi mostrino mio « marito ».

Il frato l'aveva preveduto; e a stenti frenando le lagrime, rispose: — Di questo desiderio non può oramai consolarvi che Dio ».

- È morto? » chiese ella ritraendosi spaventata, e tendendo le mani irrigidite.

Il silenzio del frate ed un sospiroso abbassare del capo le diedero una terribile conferma.

- E mio figlio? • riprese ella con angoscia crescente.

Vi aspetta in paradiso ...

Come colpits da un fulmine, rimase immota: non parlò; chè dolori siffatti non hanno nè lacrime nè parole: poi come rinvenuta esclamò: — Ecco « spezzati tutti i legami che mi tenevano avvinta a « questa terra » e levando gli occhi in atto di una sublimo offerta, soggiunse: — Prepariamoci a segui-tarli ».

Si prostrò ginocchione dinanzi alla sua seggiola; fra i singhiozzi ripetè le preghiere di suffragio pei morti, alternandole col frate il quale erasi con lei inginocchiato: udi con rassegnato accoramento le ultime affettiose parole e le tenero scuse che le mandava il suo Francesco: intese con che coraggio fosse egli, un'ora prima, aslito al supplizio, in pace con sè stesso e cogli uomini, e conducendosi a mano il suo fanciullo, a cui

aveva sperato essere scorta sul cammino d'una splendida vita e nominata, e in quella vece lo doveva sor-

reggere sulla scala infame del patibolo.

I pensieri dunque della Margherita non avevano più dove fermarsi in terra: il cielo, oltre essere il porto di tante procelle, era dunque anche il solo luogo, dove oramai ella potesse confidare di ricongiungersi con que'suoi diletti, unica speranza, unico suo voto da tanto tempo. Colla confessione terse le macchie che potessero avere appannata l'anima sua, santificata prima dalla beneficenza, poi dagli affanni; e colla fiducia di chi è ben vissuto, si dispose a presentarsi al tribunale d'un Dio, la cui giustizia è così diversa da quest'inumana del mondo.

In questo mezzo la città seguitava tranquillamente le sue fatiche, i suoi riposi. Il seccore della stagione, la scarsa vendemmia di quell'anno, la guerra che avevano temuta, la peste che temevano, l'ultimo balzello imposto, le doniestiche faccende, i pubblici divertimenti, erano il tema vagabondo delle comuni conversazioni, Alcuni parlavano del supplizio eseguito quella mattina, altri annunziava che il giorno da poi s'aveva a giustiziare qualch' altro: ma i privati guai non dovevano mo-lestare i negozi e gli interessi comuni. Abitudine antica: giacche Buonvicino, nell'osservare un siffatto contegno, ricordavasi come, già da' suoi tempi, Isaia lamentasse che mentre il giusto perisce, non è chi in cuor suo vi pensi (').

I membri della Società di giustizia, alle care famiglie, ai raccolti amici, nelle case, sotto i coperti, raccontavano gli andamenti di quel processo, il gran da fare che ebbero a convincer ree delle persone che s'ostinarono sempre a protestarsi innocenti: ma sentivasi, dicevano essi, tolto un peso dal cuore coll'avere, dopo si gran tempo, esaurita una causa tanto importante ed avviluppata.

Che se alcuno domandava loro se la sentenza fosse stata giusta, dimostravano che era stata legale. Il signor Luchino quella mattina abbandono Milano.

Addition of the second of the second

CYLVII. Levi ma fi our a a grip artico .

per passare un pajo di giorni a Belgiojoso, villa tanto opportuna per le caccie in quella stagione. Usciva con lui la signora Isabella, che della lontananza del bel Galeazzino sapeva e darsi pace e rifarsi. Cavalcava con essi di conserva l'arcivescovo Giovanni, che nell'attenta pettinatura della corona dei capelli, che circondavagli la rasa testa, e nell'esattezza delle pieghe e nella disposizione d'una gran tonaca rossa foderata di zibellino, a maniche larghe, mostrava un desiderio più che secolaresco di fare pompa d'una bellezza, che lo faceva primeggiare sovra tutti i prelati del mondo. Dietro a loro seguitava uno stuolo di amici, amici da Corte; e servi e cacciatori, e palafrenieri. Il volgo traeva ad ammirare que' bei cavalli, quelle stupende mude di segugi di Tartaria, que'falchi di Norvegia; vantava il lusso dell'arcivescovo, la furberia della signora Isabella, e la grande abilità di Luchino a trar d'arco, a cogliere col lancione una lepre, un cervo, un cinghiale ...

Questo popolo, nel dare a Luclino il diritto di condannare a morte i rei, non gli aveva dato anche quello di far la grazia? Una parola di lui poteva dunque camparti, anche secondo l'opinione di chi li tenesse per colpevoli. Ora non è micidiale del pari chi trucida e chi, potendolo impedire, nol fa? e potendolo così agevolpotendolo impedire, nol fa? e potendolo così agevol-

mente?

Ma queste considerazioni non passavano per la mente

al dabben popolo milanese d'allora.

Si sarebbe desolato ove la grandine avesse guasti i campi; ma avrebbe creduto follia il torsi fastidio per un'ingiustizia, che si commetteva, a carico d'altri cittadini.



## CAPITOLO XXII.

## La catastrofe.

Come gli antichi adornavano di fiori le vittime che conducevano a scannare sugli altari, così un costume universale copre di cortesia l'uomo che deve essere abbandonato alla giustizia, cioò al carnefice. Anche Margherita, la vigilia della sua morte, fu tolta dalla tana entro cui da mesi languiva, e collocata in una stanza meno lurida, che serviva di chiesino. Era anche questa angusta, ma elevata ed ariosa; una finestruola, ingraticolata di ferro, dava la vista sopra la campagna: unaterasso, un tavolino, un ginocchiatojo e due sedili ne formavano tutto l'addobbo: un altare posticcio, con due candellieri di legno, faceva ricordare quelli su cui i primi cristiani immolavano l'ostia incruenta nelle perseguitate catacombe.

Ivi Margherita passò la notte, l'ultima sua notte, in preghiere e meditazioni. Pensava alle cose del mondo: tutto le rammentava che dovea lasciarle fra poco, ma vi si era ella forse attaccata più di quello fosse necessario per conoscerle e trascurarle? Pensava a'suoi cari: e consolavasi di doverli presto rivedere in paradiso. Ricorreva il suo passato: non le pompe e' gli illustri natali e la decantata bellezza e le magnificenze invidiate le tornavano ora in mente; ma lacrime terse, opportuni consigli, pietà profusa, ingiurie perdonate, risparmiati disgusti; li conosceva un tesoro riposto e vicino a fruttare.

Quello spiro d'aria più fresca, che suolo mettersi all'avvicinare dell'alba, la riscosse con un brivido molesto; e le corsero al labbro queste parole: — Che freddo avrà il mio Venturino colà alla campagna aperta!» Erano voci strappatele dall'istinto, che la ragione trovava vaneggianti, ma non riprovava per assurde. Affacciossi quindi alla finestruola, e pose mente al primo biancheggiare dell'alba, colà verso i monti della bergamasca; un cielo limpido, soave, d'un tremulo sereno, qual suole nelle prime mattine dell'ottobre invitare ai passeggi, alle caccie, alla giuliva faccenda delle vendemmie. Da per tutto alla pompa dell'estate era succeduta la fantastica pacatezza dell'autunno. Una rugiada bian cheggiante luccicava sugl'i ncurvati steli delle erbe nei prati intorno, e sulle tremule foglie dei pioppi che in unghi filari stendevansi per la campagna, agitandosi e sibilando come sentissero la vita, come salutassero l'avvicinarsi del sole, così caro dopo le notti già lunghe e più che fresche.

La Margherita si affissò in quello spettacolo: - L'ul-

tima aurora che io vedo!

Così ogni cosa le rammentava come tutto fosse sul punto di finire, il rammentava ad un'anima che dalla nascita porta in sè l'orrore della distruzione, il desi-

derio dell'immortalità...

Ma a che vorrei io provarmi di ridire che cosa passasse nell'animo di essa? quante memorie ed affetti e tormenti e desiderj e pensieri terreni e celesti s'affollassero, si mescessero nella sua mente? Mille e mille solleresero, se non in quel grado, però a quel modo; l' uomo li compianse, e ne crebbe il numero. — Affrettiamoci alla fine.

Non appena albeggiò, Buonvicino presentossi all'uscio della cameretta, e ritenne il piede sulla soglia, in riverente e pietoso silenzio contemplando la Margherita

che pregava.

La lanterna ch'egli recavasi in mano, lasciando luie tutto il resto nel bujo che colà entro dominava aucora, raccoglieva i raggi sopra la Margherita, la qualepareva alcuna cosa più che mortale. Erasi ella inginochiata sul nudo pavimento, china la fronte sopra le mani giunte, e queste, appoggiate sur una sedia, avevano intrecciato fra le dita un rosario, di cui stringevano la crocetta: — quel rosario stesso, quella croce che con si paziente cura avera Buonvicino medesimo

intagliati ne'primi giorni di sua conversione, e che aveva a lei presentato mentre dimorava in una ricca casa, cinta da ogni maniera d'agiatezze e d'eleganze, applaudita, contenta, fortunata, con a'flanchi il marito e sulle ginocchia un bambino, il quale cianciugliando la chiamava madre. Ed ora? quel marito, quel fanciullo erano sotterra; e fra pochi istanti ella pure sarebbe precipitata con loro, Osservandola Buonvicino con questi o simili pensieri, più e più gli si affondava l'occhio. s'affilavano, le scarne guance, simili ad un ruscello, ove l'assidua vampa del sole diseccò ogni umore, non lasciando che l'arido solco. Attento in lei, non ardiva turbare quello stato che somigliava a calma. Anzi sarebbesi detto che ella dormiva, se tratto tratto un guizzo convulso che le correva dal capo alle piante, non avesse dato troppo segno ch'ella vegliava, pativa.

 Sia lodato Gesù » pronunziò finalmente il frate con voce fioca e sommessa; alla quale risentitasi la Margherita levò il capo, balzò in piedi, e facendosegli incontro colle braccia tese, domandò col tono dell'angoscia;

- O padre, v'è qualche speranza?

Cosi questo balsamo che la natura preparò agli infelici, come il latte della nutrice all'egro bambino, mai non vien manco fino all'ultima ora della vita. Il frate sospirò, alzò la destra e gli occhi al cielo, e proferi: — Lassì sono le speranze che non falliscono ».

La faccia della Margherita cui una viva fiamma aveva lutta colorita, di nuovo si fece pallida come tramortisse: giunse le mani: anch'ella eresse al cièlo gli occhi lagrimosi, ed esclamò: — Signore, la vostra volontà.

e non la mia ».

I conforti, le orazioni de'giorni antecedenti furono rinnovate in questo, tanto più vivamente quanto più sentivansi l'uno e l'altro vieini a separarsi fra loro e dalla terra, per ricongiungersi a Dio. Buonvicino offi in presenza di lei il sagrifizio dell'altare, la commemorazione quotidiana del Giusto immolato per la verita, per la rederizione degli uomini, coi quali aveva diviso il pane e le miseric; e poichè il sentimento de'propri mali non toglieva alla Margherita di conoscere e valutare gli altrui, s'accorse a troppi segni dell'ambascia

morale onde cra compreso Buonvicino, e pregó Dio di dargli forza al passo tremendo. Dopo che il frate le ebbe comunicato il pane degli angeli, la travagliata si rasserenò; e munita di viatico si prezioso, stette con uli ragionando del nulla di questo mondo, delle gioje avvenire, dell'incontro co'suoi cari in grembo al vero amore.

S'io riferissi quei discorsi, sarebbero d'edificazione alle anime pie; potrebbero forse, in terribili momenti di lotta e di scoraggiamento, recare ristoro a qualche accorato; ma che direbbero i lettori, che diranno già essi d'un racconto, ove i più cercavano forse null'altro che il passatempo spensierato, ed un rimedio od un palliativo a quella micrania dell'anima, la noja, ed invece vi trovano la riflessione e la religione?

Dai pii ragionamenti furono scossi quei due pietosi

al tocco d'una campana a martello.

Trasali la poverina; il frate si fece come se gli avessero confitto un pugnale nel cuore. Avevano entrambi indovinato essere l'agonia che per lei, per lei sana, hatteva la squilla del Broletto, ove dovea succedere l'esecuzione. Intanto uno spesseggiare di passi, un affaccendarsi di persone, un tirare di catenacci, lo scricchiolare d'un carro, davano avviso che era giunto il gran momento. La Margherita s'inginocchiò, e volle che di nuovo Buonvicino le compartisse l'assoluzione, e come in articolo di morte, chiamasse sovra di lei la benedizione del Signore. Il frate, levato in piedi, con solenne dignità di voce e di atto, protese le braccia, e spiegate le palme sovra il capo inchinato della donna, colla fronte supina, pallida si, ma inondata di quella fiducia che non alligna se non in chi crede e teme e spera altre cose che le mortali, pareva che egli congiungesse il cielo cui tenea fisso lo sguardo, con quella penitente su cui ne invocava la misericordia e le retribuzioni. Margherita, in ginocchio davanti ad esso, colle braccia incrociate sul seno, e le bianche mani che spiccavano sopra il nero vestito, piegando il collo in atteggiamento di compunta rassegnazione, riceveva quelle parole tremende e consolatrici. La lanterna, posata sullo scannello, e divenuta pallida per la luce cresciuta del giorno, guizzando ad ora ad ora come sullo spegnersi, vibrava attorno alla testa della bella pregante un'aureola di tremuli raggi, qual si dipinge in giro al viso dei santi.

Ella ascoltò, segnossi, indi sorse, come chi, avendo posto assetto ad ogni affar suo, si move ad un lungo viaggio, da cui più non deve ritornare. Ma il frate allora cadendole ai piedi. — Signora (esclamò) fin qui « ho adempiuto al sublime ministero di sacerdote del-« l' Altissimo. Ma jo sono uomo: jo sono un peccatore miserabile: voi siete una santa. — O signora! prima... prima di... vogliate dirmi che mi perdonate... mi « perdonate se un tempo, io sciagurato, insidiai alla « vostra virtù. Voi la conservaste. Benedetta! che così. avete procurato a voi, a me tali consolazioni in que-

« st' ora tremenda ». - Si, benedetto Iddio » rispose ella con languida ma soavissima favella. « Fu dura la battaglia allora: te-« metti non bastarvi incontro: ma il Signore ci ajutò;

e diede a voi fermezza di generosa risoluzione. Per-

E singhiozzando gli posáva le candide mani sovra la testa piegata. - Perdono io non devo accordare a: « voi, che non m'offendeste. La vostra memoria mi « restò sempre come schermo contro gli inganni del-· mondo. Nei pericoli della gioja, fra i sinistri consigli del dispetto, io ripensava ai vostri nobili patimenti. « io mi ripeteva, Che ne dirà Buonvicino! Ed ora che « sono qui... Ah, di quel che vi devo non potrà re-

« tribuirvi che Dio ».

Lo rilevò di terra, gli mostrò quel rosario, quella croce; e baciandola, soggiungeva: - Quando me la donaste, vi ricorda? voi mi facevi l'augurio che un « giorno potesse tornarmi di consolazione. Quel giorno e è venuto... così diverso da quanto nè io nè voi nè altri avremmo allora potuto figurarci.... e le conso-« lazioni mi sono abbondate! Amico, io voglio mo-« rire con questa corona sul petto. Dopo che.... io

· saro... voi stesso levatemela dal collo - Ah! il collo : « allora non l'avrò più... E serbatela sempre, in me-· moria della povera Margherita, che tanto e si bene amaste > ."

Tacque, pianse, poi facendosi nuova forza, ripigliò:

— Al signor Luchino andrete voi, voi stesso, ve ne

Al signor Luchino andrete voi, voi stesso, ve ne
 prego: fate anche questo sacrifizio per me. — E di rete che gli perdono. — Trovera egli troppo superba

questa parola? Ditegli che in paradiso pregherò per
 lui..., che abbia compassione della mia povera patria.

E il voto di una morente ..

Qui nuovo silenzio, nuovo pianto, da cui la destò un altro botto della campana ferale; onde riprese: — Buon-« vicino — amico mio, vero amico... addio! addio! ci « ritrovercmo in cielo — e presto! »

Si sforzò di proferire con fermezza queste parole, ma il singhiozzo gliele ruppe in gola: il frate ripetè — Presto! • indi si trasse il cappuccio sugli occhi, e

s'avviarono.

Già in piazza de Mercanti era stata raccolta gran folla di popolo, o dalla curiosità, o dal non sapere che altro farsi, o dal gusto plebeo di contemplare la sof-rente natura, o dal contento di vedere una giustizia od una vendetta. Il caso, non così frequente, d'una donna condotta al supplizio, fece trarre anche più gente del consueto.

Da un giuggiolo, o come diciamo noi lombardamente zenzuino, aveva preso nome un'osteria, presso la quale crano il ricetto delle male femmine cinto di mura, e la casa del carnefice, dietro al palazzo di Giustizia, ove durò fin ora. Da quell'osteria, da quel lupanare molta gente sbucò quando videro mastro Impicca avviarsi cogli orribili attrezzi del suo mestiero, e sempre nuova turba gli si affilava dietro per la strada. Gli artieri, smettendo il lavoro, s'invitavano un coll'altro: - Dove vai? — Al Broletto Nuovo a vedere. E tu non ci vieni? Un momento, e verrò anch' io ». I garzoncelli erano svignati dalle botteghe; le madri accorrevano portando in braccio i pargoletti, affinchè abbandonati non piangessero; i signori venivano a cavallo, facendosi largo fra la turba pedestre, ed eccitando le maledizioni di quelli a cui si piantavano davanti; ed era una pressa d'arrivare i primi, di farsi più vicini, di collocarsi più bene. of small and small moins are the

Già in un'altra occasione ebbi a divisarvi la piazza

dei Mercanti, quella che allora dicevano il Broletto Nuovo. Delle due piazze, in cui esso rimane diviso per via del palazzo della Ragione, quella a libeccio, che sin qua conservò maggiori vestigia dell'antico, era appunto destinata al supplizio dei nobili (i plebei si giustiziavano al prato delle forche verso Vigentino): poiche la civiltà, nè troppo raffinata nè abbastanza ipocrita, non si dava gran pensiero di allontanare il boja dal giudice, il luogo della sentenza da quello dell'esecuzione. Un palco di tavole posticcio innalzavasi dal mezzo, affinchè maggior numero di gente potesse godere la scena, e su quello veniva disponendo ogni cosa il manigoldo, uomo adusto e tarchiato, i cui robusti muscoli pronunziati si poteano contare, e vedevansi guizzare sotto l'abbronzita pelle del corpo, non coperto che da due rozze brache di pelle, strette alla carne. Fra goffi sghignazzi stava egli col suo garzone saldando due assi fra cui doveva inginocchiarsi la paziente, librando la mannaja con cui dovea farle balzare la testa, saggiandone il filo, esercitandovi il braccio.

- Ehi, mastro Impicca, questa scala tentenna » diceva il fattorino.

Lascia pure, lascia rispondeva il manigoldo;
 Quei che ci salgono non badano tauto per la sottile:

• quando discendono, non se la sentono sotto i piedi --Alcuni soldati, antichi compagni di Alpinolo, i quali, ordinati dal conestabile Sfolcada Melik a piedi della scala e intorno al palco, contenevano la folla, ridevano a quegli scherzi, applaudivano a'bei colpi che colui trinciava in aria, si ricambiavano le più lepide celie con un' indiferenza assasaina, della quale ho trovato poco migliore, sopra un campo diverso, la serena tranquillità con cui un logoro damerino scherza sui semimenti di una bellezza appassionata, facendole stillar sangue col carezzarle gentilmente una piaga incancrenita.

Il più limpido sole che possa vedersi in Lombardia nelle migliori giornate della vendemmia, inondava d'una bianca luce e d'un mite calore le fosche pareti del Broletto, e risaltava sopra quella mobile decorazione di teste, la più parte scoverte, sopra petti ignudi di robusti operaj, sulle interriate carnagioni di donne volgari, sui frustagni e le mezzelane dei braccianti, a cui facevano contrasto i variopinti mantelletti dei nobili, le piume ondeggianti dai berretti di velluto, il luccicare delle corazze e dei bruniti morioni. Pieno stivato era lo spazzo; le altane e gli sporti dei tetti circostanti erano orlati di faccie curiose: alcune dame (ho a dirlo?) aveano fatto ressa di trovare un balcone, un terrazzino, da cui potessero mirare quella infelice, ed onorarla di loro commiserazione. Arrampicati sugli sporti, spenzolati dalle ferriate, saliti uno sulle spalle dell'altro, i ragazzotti facevano dispregi ai vicini, lanciavano motti ai lontani, davansi scapellotti nascondendo la mano, come si fa in grande nella società. Qualche madre, mostrando al suo fanciulletto quell'apparecchio di morte, gli dicea: — Vedi « quell' uomo lassu, colla barbaccia così nera e la co-

tenna così rossa? È quel che mangia i cattivi in due

 bocconi: è il bau: è il demonio; — e se piangerai, « ti porterà via ».

Il fanciullo sbigottito gettava le tenere braccia attorno al collo di sua madre, e celava il viso nel seno di essa. Alcun altro facendosene nuovo, forse chi sa? per un ultimo resto di vergogna d'essere venuto a bella posta

- E chi è (domanda) che hanno da ammazzare? - L'è (rispondeva il fortuito vicino) la moglie di

· quel che hanno fatto morire jeri ».

- Ah, ah! > soggiungeva un terzo: « dunque la ma-· dre di quel piccolino, che hanno ucciso insieme col « signor Pusterla ».

- Come? » ripigliava il primo: « hanno ucciso anche

« un .piccolino? »

- Sicuro di si · entrava una donna: « e che bel ragazzino! due occhi azzurri come questo cielo: un « visetto da Gesù bambino: capelli poi, che parevano un oro filato. Io mi sono voluta mettere proprio da

· piè della scala, per farlo vedere a questo mio figliuolo · ch'è qui, affinchè tenga a mente come Dio castiga

· i cattivi: e per questo ho veduto ogni cosa ». - Contatelo anche a noi: contatelo, comare Rade-

a gonda . . E la Radegonda, superba d'intrattenere un crocchio — Vi conterò » diceva. « Quando fu là... ma per ca« rità, fate un po di largo: volete soffocarmi il mio Tanuccio? E sicchò, allorquando si trattò di montare « su per la brutta scala, a vederlo quel fanciullo! non « voleva a nessun patto, puntava i piedi, strillava, «piangeva...»

- E come forte! » interrompeva il Pizzabrasa. « Lo « si sentiva fin là dalla loggia dei Mercanti, dov' io m' cro « annicchiato; e chiamava, babbo, mamma! »

— Tal e quale » ripigliava la donna; « e che avera paura di quel ceffo così brutto, tendendo il ditino « verso mastro Impicca. Suo padre singhiozzava che « non poteva parlare: ma il frate confessore gli si ab- bassò all' orecchio ... »

Come si chiama il frate? dava su quel primo, che per sistema facevasi ignaro di tutto, e parlava sempre col punto d'interrogazione. Allora rispondeva una figura, vestito mezzo da prete, con una faccia di devota presunzione, ed era lo scaccino della Passerella: — Egli e quello che predicò la quaresima passata a Santa

« Maria dei Servi. Avrebbe convertito anche un re Erode. « Ma i tempi son guasti, e profittava ne più ne meno

che se predicasse al deserto ».

— Ma il nome ? .

— Buonvicino, dei frati della ricchezza di Brera. Ma le ricchezze ch'egi cerca, come ripete sempre il mio signor curato, non sono di quelle ché si acquistano

col tessere panni. Lo conoscete il mio curato? quello d'un uomo! chiedete, domandate, egli sa tutto a mena dito ... e ... >

- Ma cosa diceva il frate al bambino? »

- E lui, cosa rispondeva?

- E suo padre cosa faceva? · interrogavano tra molti,

non badando ai panegirici dello scaccino, più che a

quelli d'un giornalista.

Qui la Radogonda, ch'erasi alquanto indispettita d'aver perduta la tribuna, contentissima ora di poterla riprendere quando nessun altro poteva dar ragguaglio, cosi-rripigliàva: — Piano, piano: parlate voi o parti io? Certuni yogliono ficcar il naso, e ne sanno un

pien sacco. Cosa volete che il frato gli dicesse? Che
 andasse con coraggio; che da li a un momento sa-

rebbe cogli angeli in paradiso ».

- E il fanciullo?

— E il fanciullo a non volere; e dire, Lo so, il pa-« radiso è un bel luogo; vi sono gli angeli, v'è il Si-«gnore, v'è quella cara Madoma: ma io voglio star « qui con mio padre e colla mia manma: voglio star

· qui con loro - replicava e piangeva ».

- Santa innocenzal » esclamava per istinto di compassione e non senza qualche lacrima alcuno degli astanti, il quale poi ad interrogarlo se quel bambino fosse stato ben ucciso, avrebbe risposto di si a non dubitarne. E la narratrice proseguiva: - Allora il frate - chi non ha visto quel suo viso l Sapete quando al-« cune volte, all'estate, la moglie del diavolo fa il bua cato, che piove e nell'istesso tempo dà il sole? così · era il viso del frate. Gli cadevano dagli occhi lacrime · grosse come i grani d'un rosario, e tutt'insieme sor-· rideva come un angelo anche lui. E poi diceva al · ragazzino: Tuo padre viene con te in paradiso. - Il « fanciullo lo guardo con occhi consolati, e poi richiese: Ma la mamma? — La mamma, rispondeva l'Umiliato, « verrà anch' essa tra poco. - Allora il bimbo: Dunque se io stessi al mondo rimarrei senza loro? -- E come · il frate gli disse di sì, egli si pose co' suoi ginocchi a a terra... > - of the at of the at of the or of the at of the at

Qui il singuito smenti l'ostentata franchezza della narratrice, che quasi vergoginavasi d'avere o di mostrar compassione di condannati, come una damina di pianger al teatro; e il Pizzabrasa proseguiva: — Si mise a gi-nocchi, alzò al cielo que manine piecole piccole e bianche come di cera, e intanto il manigoldo gli tagliava i capelli, e gli faceva i becchi, per mettergli « paura ».

 Ouanto avrei pagato ad essere presente! > saltava su qualche circostante. « Mi piacciono tanto queste scene cosi affettuose! »

 E perchè non venirvi? » gli chiedeva un vicino. E l'altro: - Che volete? m'è toccato andare fin lag-

e giù a San Vittor grande, a portare una briglia ed « una sella che avevo raccomodate ».

- Ma però (ridomandava il primo interlocutore) « avete visto a far la fattura ad altri ».

- Oh certo; ma a donne mai ».

 Io (tornava a parlare lo scaccino della Passerella) io ho veduto guando banno ammazzato la Mainfreda. quella scolara della Guglielmina, che voleva farsi papa. Lo Spirito Santo incarnato in una femmina, e i preti e e il papa donnel Si può dar di peggiol »

E qui, colla facilità onde la compassione suole distrarsi dalle sventure non sue, voltavano il discorso sulle chieriche che le sue seguaci si facevano in mezzo alle treccie, su quel nascondiglio del terraggio di Porta Nuova, dove femmine e maschi si congregavano, e poi spegnevano i lumi e buona notte.

Altri spettatori frattanto di maggiore calibro discorrevano sulla colpa de' condannati.

- Che giustizia, eh, quella del nostro vicario! » esclamava Malfiglioccio della Cocchirola, il quale, fallito nel suo mestiere, or dava pareri ai governanti. « Se me-· ritano castigo, neppure a'suoi parenti egli la per-« dona ».

- Erano gente senza religione » diceva un sacristano con aria contrita.

- Ma se contano all'incontrario che l'uomo era fuggito ad Avignone per intendersela col papa ». - Se era ad Avignone perche non starvi?

- Era dunque un guelfo marcio ».

- Guelfo? » ripigliava il Malfiglioccio. « Coteste le « son novelle sparse per dare pasto a voi gente grossa che le credete. La sarebbe curiosa che fosse un peccato pei Milanesi l'essere guelfi. Per l'abbondanza

· che ci recarono quegli imperatori e i loro Ghibel-« lini! tanta da averne troppo per odiarli e noi e i

· nostri figli e i figli dei nostri figli ».

— Eh non dite male « riprendeva il primo. « Ma ora « i nostri padroni amano più stare attaccati all'impe-« ratore che non al papa; perchè quello è lontano e

non da fastidio, e se commettono birbonate non li

scomumea ».
 Zt » faceva un altro ponendosi il ditò sul naso;

poi con voce sommessa seguiva. « Se ho da dirvela. « io so da uno di quelli che hanno mano in pasta, che « i giustiziati di adesso e quest'altri dipinti là sul muro.

avevano fatto una maledetta trama per venderci agli
 stranieri, per metterci sotto la dominazione degli

« Scaligeri di Verona ».

— Come? di queste? dite vero? Cosa ci han a fare e gli Scaligeri ed i Veronesi con noi? Noi si vuole il e biscione e Sant'Ambrogio e gridavano zelanti patrioti. E « Viva il biscione, viva sant'Ambrogio e ripetevano molti altri; il qual grido dai fautori del principe veniva interpretato per un'espressione di popolare consentimento all'atto che si stava per eseguire.

Non mancavano però di quelli che, senza impacciarsi colla politica, ne tiravano della morale brava e buona, dicendo e ripetendo ai loro vicini: — Ma! non so che • dire: colpa loro se sono stati così gonzi di lasciarsi

« acchiappare. I delitti si vogliono commettere colle « debite cautele. Dico bene. Basabelletta? »

Tale interpellazione era drizzata a quel Menclozzo Basabelletta, preso e torturato per engione dei discorsi tenuti appunto in piazza dei Mercanti con. Alpinolo, e che era venuto ad osservare quell'apparato, per esclamare: L'ho scappata bellat. Non avea dunque voglia ne di rispondere, ne di commentare; e senza darsene per inteso, guardava al cielo, e diceva: — Bel tempo oggi: vuol durare ».

Ma ai balconi, sui terrazzini circostanti, e nelle camere delle magistrature, ben più lini e socievoli discorstenevano signori e damine; di gualdane, di battaglie, dei pottegolezzi privati; degli ondeggianti favori della Corte; della passata dei tordi e della scarsezza delle tepri; chiedevano, riferivano novità; leggevano sul librodi questo e di quello. E la signora Toodora, sposa novella di Francesco de Maggi, una delle più lodate per

la bellezza e per l'arte d'approfittarne, domandava cosi sbadatamente, nel mettersi il guanto: — E come ha « nome cotesta che hanno da far morire? »

 Margherita Visconti per servirla » rispondeva pronto Forestino, figliuolo naturale del principe, che faceva il vagheggino tra (melle bellezze.

- Visconti?» ripigliava la sposa « è dunque parente

« del signor vicario? »

— Cosi, un poce alla lontana » rispondeva il giovane: ma il buffone Grillincervello soggiungeva: — Ed avrebbe « potuto venire con fui a parentela molto stretta; e appunto per non l'avere voluto, le tocca questa fine ».

- Eppure le deve rincrescere » diceva qualche altro.

« E così giovine l così bella! »

— E pói non assuefatta a morire » l'interrompeva il burlone, e destava all'intorno una vivace ilarità. Poi voltandosi a Forestino ed al costui fratello Bruzio, intorno ai quali, perehè sterponi d'un gran signoro facevasi un circolo rispettoso, diceva loro a mezza voce: — Serenissimi, vi do avviso che se mai aveste fatto assegnamento sulla sposina del signor Francesco de' Maggi, ella non m'ha l'aria di essere disposta ad imitare dama Marcherita ».

A tali detti, Bruzio chinava gli occhi con ipocrita modestia: l'altro gli ammiccava con furberia: e mente ill maligno giullare correva di qua, di là a stornare la melanconia e i pensieri seri colle arguzie, e giustificare coi lazzi la iniquità, i due imitavano il padre loro donneando, mentre coll'assistere alle giustizie di lui preparavansi poi ad imitarlo quando potrebbero.

Fra ciò la campana aveva ricominciato i rintocchi: ogni picchiata dei martello destava un suono, prolungalo dall'oscillare del metallo: moriva; un momento di silenzio, poi un altro colpo, indi un altro, lento come i palpiti d'un moribondo — e come quelli straziante.

- Viene?

- No .

— Ma che tarda? » si chiedevano l'un all'altro; e era un diffuso ronzio di impazienza curiosa, ne più ne meno di quando al teatro indugiano ad alzare il sipario. - Che le avessero fatta la grazia? • domandava qualcuno.

— Per me tanto e tanto n'avrei piacere »: e il pubblico in fatti n'avrebbe avuto piacere tanto quanto dell'esecuzione, perchè l'una. e l'altra gli offrivano del pari argomento d'ammirare, di scuotersi, di discorrere,

di censurare, d'applaudire.

Ma presto furono tolti da questa idea al vedere sulla parlera, che già era stata coperta d'uno strato nero e di cuscini di velluto, uscire i principali magistrati, il podestà, il suo luogotenente, e sovra gli altri distinto il capitano Lucio. Ve. l'ho replicato che la giustizia era atroce ma non ipocrita, e venivano a rimirare i frutti del loro lavoro.

Poi non tardò a vedersi un brulicare più vivo ne' vichi strettissimi di là intorno, a sentirsi un ausurro, un ronzio più fitto, più pronunziato verso il portone che esce sulla Pescheria vecchia, per dove appunto doveva sfilare la compagnia ferale, dopo fatto un lungo gira difinche a più fosse dato godere della scena o profit-

tare della lezione.

 È qui - è qui - cominciano a dire; e come un drappello di difensori della patria, al cenno d'un prepotente caporale, così tutta quella calca si leva in punta de' piedi, tutti i colli si protendono, tutte le teste si piegano a quella banda, tutti gli occhi. Ed ecco, all'accelerato rimbombo della campana, comparire dapprima uno stendardo nero orlato di giallo, sul quale era effigiato uno scheletro in piedi, colla falce nell'una, l'oriolo a polvere nell'altra mano; alla sua dritta un uomo col capestro al collo, a sinistra un altro col proprio teschio fra le mani. Dietro, coppia a coppia s'affilavano i confratelli della Consolazione. Erano una devota scuola, fondata in Santa Marta dei Disciplini alla Romana, come chiamavasi un oratorio, che poi fu ridotto in una delle meglio architettate chiese di Milano. e che ora serve privatamente al ginnasio comunale. Di questa scuola, che poi fu trasferita in San Giovanni alle Case rotte, era principale istituto il confortare i giustiziati e suffragarli. Procedevano i confratelli in una veste di tela bianca collo strascico e col cappuccio tutto

eucito in giro, sicchè non potevasi levare che colla tunica stessa: al posto del viso non vedevasi che una
croce di scarlatto, sotto i cui traversi s'aprivano due
forellini, tanto solo da dare luogo alla vista: sopra
il cuore portavano una medaglia nera, dove era effigiato un Gesù Crocifisso, con ai piedi della croco il
teschio del santo Precursore; discinti in vita, colle mani
giunte entro le maniche cascanti, avevano sembianza
di notturni fantasmi. Gli ultimi portavano un cataletto,
mentre a coro in luguptre tono cantavano il miserrer...,
cantavano le esequie, portavano la bara per uno che
era sano tuttavia.

Fendendo la turba, giunscro presso al patibolo, ove deposero il letto funereo; e su per la scaletta, e a più di quella si schierarono in due file per ricevere tra loro la condannata, formando quasi una barriera fra il mondo ed un essere che, di li a pochi istanti, cesserebbe d'appartenervi.

Ed ecco, tratto da due bovi guarniti a nero, avanzarsi lentissimo un carro, e sovra quello la povera nostra Margherita.

Per obbedire a quel vago sentimento, che comanda di ornarsi per tutti gli spettacoli, per tutte le cerimonie anche le più maliuconiche, la Margherita avea voluto accomodarsi d'un abito nero decente, e ravviarsi e lisciare i capelli, il cui nero lucente viepiù spiccava sulla fredda uniforme bianchezza d'una pelle morbidissima ma patita. Sul collo, dove un tempo le perle facevano gara di candidezza, ora appena le coccole del rosario parevano segnare la traccia, che fra poco la mannaja solcherebbe. Fra le mani giunte stringeva la crocetta pendente da quello, senza rimoverne mai gli occhi— gli occlui che glia solevano splendere di giuliva benevolenza, ed ora sbattnti in dogliosa spossatezza, non vedevano più che un oggetto, una speranza.

Le sedeva a canto frà Buonvicino, ancor più palido di lei se era possibile, con alla mano la crocffissa effigie di Colui che pati tanto prima di noi e per noi; e le andava a tratto a tratto suggerendo una preghiera, un conforto; di quelle prephiere che nei giorni della gajezza infantile ci insegnano le madri, e che ricorrono opportune fin ne' momenti più disastrosi: — Signore, « nelle vostre mani raccomando lo spirito mio. — Mairia, pregate per mè nell'ora della morte. — Esci,
« anima cristiana, da questo mondo clie ci è dato per
« esiglio, e torna alla patria coleste. — In paradiso ti
» rechino gli angeli, santificata da tuoi patimenti ».

Nessuno guardava ad altri che a lei. Benchè sfinita da tanti martiri, benchè colle traccie in viso della morte vicina, quando la videro esclamarono tutti: — Oli comi è bella! Così giovine! » e più d'una lacrima cadde in quel punto; più d'un sudario di seta coperse gli occhi delle signore; più d'un guanto, usato ad impugnare lo stocco, ascingò o respinse il pianto che spuntava sul ciglio de' cavalieri. È voltavansì a guardare verso la tribuna, verso Lucio, se mai sventolasse la fusciaca bianca in segno di grazia.

Dietro al carro, colle braccia avvinte al tergo, si stretto che la corda entrava nella carne, scarmigliato il crine e la barba giovanile, bendata la testa con un cencio di fazzoletto, in lacero arnese, circondato da soldati, segnitava a piedi zoppicando e doglioso un altro nostro conoscente, Alpinolo. Le percosse rilevate la notte della fuga non l'avevano ucciso, ma solo tramortito: poi rinvenuto, i medici si adoperarono a restituirgii la salute, intanto che i giudici si preparavano a togliergli la vita.

In fatto anch'egil venne sottoposto al giudizio, che però, trattandosi non d'uomo ma d'un soldato, era sciolto da tante formalità, ed affidato alla spacciativa disamina de'suoi capi. Ma questi non riuscirono mai a farlo parlare: i tornenti più squisiti furono adoperati; come fosse poco lo slogargli le braccia, gli fu applicato il fuoco alle piante de'piedi, finche ne scolasse i'adipe; ficcategli delle punte sotto le unghie; oppressogli il petto con enorme peso: tutto soffrì senza contorcersi, senza metter un guajo, ma anche senza proferire una silaba. Soltanto una volta, che gli spissimi doveano averlo portato fuori di se, fu inteso proferire queste due voci; Poreretta e Padra mio.

Non appena fu qualche istante lasciato libero, tentò

sfracollarsi il capo contro le pareti, onde da quell'ora fu continuamente guardato a vista. Ma chi ogli si fosso nessuno lo sapeva: i camerata lo conoscevano pel Quatrodita e nulla più: pareva un lombardo alla bastarda pronunzia, ma nè del nome nè della condizione sua non si potè venire in chiaro; onde colla semplice indicazione di un soldato per soprannome il Quatrodita venne condannato a dover fare da boja nel supplizio dei Pusterla, e dopo loro essere giustiziato anch'egli, il suo cadavere strascinato a coda d'asino alle forche fuori porta Vigentina, ed ivi lasciato impeso per pascolo dei corvi.

Neppure dopo condannato vi fu medo di fargli aprir bocca; se non che, allorquando, gli fu domandato, secondo l'uso, se prima di morire, avesse nulla a dimandare, chiese gli restituissero l'anello che avea sempre pottato in dito, e che per martirarlo gli avevano strappato a forza. Quell'anello, unico suo bene ereditario, gli rammentava, se non altro, d'avere avuto una madre, ora che gli toccava di morire senza avere adempito quella che era stata l'idea fissa di tutta la sua vita, cioè dli trovare l'autore de'suoi giorni: onde, allorché gli fu esaudita la domanda, baciandolo se lo ripose in dito, colla devozione d'un moribondo.

Quando Francesco e Venturino furono condotti a morte, Alpinolo era stato trascinato a piedi del palco, perche, secondo la sentenza, dovesse fare le veci di manigoldo. Ma se era facile eseguire la condanna in ciò che concerneva il suo cadavere, non era altrettanto nell'armargil la mano contro coloro, che tanto egli avea fatto per salvare, lutimatogli quell'ordine ferocemente insensato, e scioltegli le mani, esso entrò in tale furia, si pose in atto così minaccioso, che n'ebbero di grazia a legarlo di nuovo; persuasi che, fin quando gli rimanesse flato, non si pieglierebbe a tanta infamia.

Ma anche senza di ciò, nel vedere sul patibolo quei suoi cari, nel pensare che aveva contribuito a strascinarveli, considerate come Alpinolo si sentisse nel cuoret. Se non che gli fu d'alcuna consolazione il trovare che la Margherita non era con loro: — La tigre (disse fra sò) rimase satolia col sangue nostro. Come ebbe veduto balzare la testa del fanciullo, poi quella del padre, versando dalle pupille grosse lacrime più di rabbia ancora che di dolore, si mosse francamente per porgere il collo al manigoldo, credendo che allora fosse la sua volta. Ma in quella vece si vide rimosso dal palco senza conoscere il perchè, tratto ancora al suo fondo di torre, a macerarsi un altro giorno compassionando il supplizio veditto, e paventando la vergogna d'un perdono e la gratitudinie della clemenza.

Ma al domaní fu cavato di muovo; ed il suo tormento clunse veramente al colmo quando scorse Margherita. la sorella d'Ottorino, la sua amica, la signora sua, posta sul carro dei malfattori, tratta a rinfrescare col suo sangue il sangue del consorte e del figliuolo. Così incatenato ne seguiva il lento cammino, cogli occhi il più spesso inchiodati a terra, talvolta balenandoli sopra la moltitudine, quasi per cercarvi o il generoso coraggio che strappasse la vittima al tiranno; o almeno la generosa compassione, il cui fremito è compenso a'più rovinosi colpi dell'iniquità potente. Ma non avvisando in titti che un'indolente curiosità, atterrava novamente gli sguardi in atto di fiero disprezzo, o li riposava su quella martire; ed allora esalava un sospiro dal più profondo del cuore.

Come l'onda trabocca al levare della chiusa che la reggava in collo, così dietro ai sollotti che tenevansi in mezzo Alpinolo, richiudovasi la folla divisa, e s'accaleava, ingegnandosi di mettere il passo innanzi a chi gli aveva preceduti, per vedersi pio iltrepassati anchi essi da'nuovi che sopravenivano. E già il carro era ristato a piedi del paloco in solenne silenzio possedeva la turba spettatrice. Margherita smontò, accostossi alla scala, — la social che per lei era quella del paradiso. Il carnelte discesole incontro, le porse la lurida mano, come per apitarla a salire. Era la mano cler, il giorno innanzi, si era intrisa nel sangue de'snoj diletti! Margherita, con un fremito istintivo ma senza odio, la ricusò, co con passo quando pili poteva sicuro, incominciò a montare.

Povera martire! non hai finito di patire.

Passava ella in mezzo ai confratelli della Consolazione, quando da uno di essi, con voce sommessa ma fiera sente dirsi: — Margherita, ricordatevi la notte di san Giovanni .

Come la rana già morta guizza al passare della corrente elettrica, così Margherita, che già pareva tolta dalle cose terrene, trasali al suono di quel motto, volse lo sguardo pieno di terribile maestà e di profondo orrore sovra il miserabile che avea parlato, e traverso i fori della buffa vide fissato sopra di sè un occhio acuto come di velenoso serpente.

Quelle parole lo diedero a conoscere anche a Buonricino, il quale saliva a fianco della Margherita; sporse la mano a questa, che vacillando in atto di cadere, gliela gliermi collo spaventato vigore, onde nei momenti che ci strazia un nemico, sentiamo imperisoo bisogno di stringerci ad un fedele. E l'Umiliato, ponendole innanzi alla vista il Crocifisso, le gridava: — Egli mori perdonando a suoi uccisori ».

Ritenne Margherita le pupille nella devota effigie, le alzò al cielo, parve riconfortata; e raggiante del presentimento dell'immortalità, giumes sul funereo palco. Un istante appresso, il carnefice, afferrata per le nere chiome, presentò al pepolo la testa recisa e boccheggiante.

Un fremito universale ruppe la taciturnità: chi diede in pianti, chi esclamò, chi intonò le pregliicre di suffragio; i più vicini gridarono ai remoti ed a quelli che nou avevano veduto, — E morta ». Allora, colla furibonda ansietà onde i cani assetati si precipitano alla fontana, furono visti alcuni correre sul patibolo, raccogliere in una scodella il sangue che sgorgava dal busto e pioveva dal capo, e fumante tracannarselo. Erano infelici, tormentati dall'epilessia, i quali credevano con tale rimedio orrendo guarire dalla più orrenda delle infermità.

Allorche Margherita posse il collo al fendente, Buonicino messosi con lei in ginocchio, alle orecchie, che fra poco più non udrebbero, le mormorò gli ultimi conforti: poi con ma atto risoluto, come chi finalmente esce da lunga situazione penosa, impugnato il Crocifisso, levò con esso le giunte mani al cielo, le abbassò fin sul tavolato, e si lasciò cadere colla fronte sopra di

esse. Il sangue di quella vittima lo spruzzò. Tutto era consumato, ed egli non si rimoveva da quell'attitudine. Fu scosso... Era morto.

Così l'angelo destinato a custodia di ciascuno, appena cessa di vivere quello, al cui fianco era stato collocato dalla Provvidenza, compiuta la divina sua missione,

torna con esso in paradiso.

Sulla compassionevole scena tenevano fisso l'occhio due altre persone, con sentimenti deh come diversi, Alpinolo e Ramengo, giacchè era lui appunto il confratello insultatore. Il primo, sotto aspetto di scellerato, copriva un generoso pentimento, un' immensa compassione, che nella fine lagrimata di quegli esseri virtuosi gli faceva dimenticare affatto come, tra pochi momenti, avrebbe anche egli a seguitarli di là dai confini della vita near of atoris or gove organ out allow and reft to

Ramengo, sotto la maschera della pietà, celava uno di quei cuori nefandi, che l'ira di Dio slancia talvolta sulla terra per una prova e per un saggio dell'inferno. Guatava egli la Margherita, siccome pago della spasimata vendetta; e quando mirò spiccato il bel capo, si sporse avanti, struggendosi di potere, come quegli altri sciagurati, smorzare la lunga sete col sangue che ne sprizzava, e del quale alcune goccie gli chiazzarono il bianco vestito: contemplò, numerò, analizzò le spasmodiche contrazioni della faccia moribonda, il pallore che la occupava man mano che l'abbandonava il sangue: il rotare degli occhi, che più sempre affondandosì nelle orbite, parevano ingordi della luce violentemente rapità: s'immaginò per fino che uno sguardo ultimo lanciassero sopra di lui ed esclamò: - Ora sono soddisfatto ».

Mentre il carnefice, rimovendo la raschiatura inzuppata di sangue, e collocando nella baral il tronco esanime, che sotto il suo piede aveva cessato il doloroso vibrare, esclamava; - Ed uno , Ramengo girando la vista, si trovò dinanzi il soldato sconosciuto, che con coraggio cupo e taciturno montava al patibolo. Pallido e sbattuto per le ferite del corpo e pei patimenti dell'animo, la morte istante non lo agitava però, nè deprimeva la fierezza della sua fronte, somigliante afquella d'un angelo decaduto, che s'orgoglia del suo peccato e non vuole perdono.



Appena gli vennero sciolte le mani- incatenate alle reni, di botto, siccome allo sbandarsi d'una molla, se le recò alle labbra, baciando l'anello. Quel diamante fiammeggiando sugli occhi di Ramengo, gliene dovette richiamare alla memoria uno somigiante, che aveva altre volte posto in dito alla sua Rosalia, o poi trovato nella capanna di que'mulinaj sul Po. Qesto vago senso e momentaneo si tramutò ben tosto in un fiero sbigottimento allorchè vide il condannato trarsi l'anello di dito, affissarlo teneramente, baciarlo, premerselo al cuore, baciarlo di nuovo; indi coll'espressione di chissi divide dalla cosa che più di tutte ha cara, che anzi unica ormai ha cara sopra la terra, porgerio al garzone del manigoldo, e dirgli: — Tienis dopo morto, va e seppelliscimi presso a quella santa ».

Tra quel fatto, Ramengo avea osservata la mano di Alpinolo con un dito meno, il dito appunto ch'esso aveva reciso al suo figliuolo, allorche gli trasse nel suo geloso furore: quel dito, quell'anello, il suono dello parole misero il colmo, atla sua agitazione. Si fece un passo avanti, spinse il braccio, e rapito l'anello di pugno al manigoldo; esclamò: — Lascia vedere! lascia vedere! as

Rimase questi attonito all'auto. Alpinolo gli fissò sul viso mascherato gli occhi tra curioso e indispettito: l'altro mirando il condannato, fra i lineamenti scomposti ed alterati non esitò a rafligurarlo. Rafligurò Alpinolo, il figliulo suo, quello che tanto aveva desiderato, tanto cercato; quello che solo poteva restiturito alle consolazioni dell'amore, alle speranze della vanità, all' invidia del mondo; lo trovava; ma col piede sul patibolo, e strascinatovi da l'un medesimo.

Non si ritenne, e come fuori di sè gridando: — Alpinolo, Alpinolo, ti ravviso. si scagliò fra il carnefice e lui, che già era salito sul pinoretoto. Alpinolo ristette meravigliato nell'udire una voce, che a nome pareva richiamarlo alla vita: il carnefice non sapendo spiegare questa scena, rimase un tratto sospeso, poi gridandogfi, — Via sgombrate, toglietori fuor dei piedi, » tornava per afferrare la vittima a sè destinata.

Ma quel rimbaccucato, opponendosegli a viva forza,

No, no (gridava) egli non deve morire, no...,

Egli non è quello che è creduto,.. Non è un sol- dato mercenario. — S' è infinto, — È il bravo scudiere · Alpinolo, quel desso che salvò il signor Luclino a

Parabiago, — No: signori no. — non può essere — non

deve essere ammazzato così come un assassino . - Che bubbole mi contate? » ripigliava mastro Im-

picca, « Sia chi si voglia, il mio mestiere è d'ammaz-· zarlo, Credete ch'io non sappia far la festa anche ad · uno scudiero? Le vostre ragioni dovevate dirle al

signor vicario ». - Si » replicava Ramengo con ansietà; « il signor « vicario lo sa: non lo ha condannato: è un puro sba-· glio. -- Per lui mi ha dato l'impunità, per lui. -- Aspetta

· per carità... un momento... sospendi. Signori soldati. · badate; questo qua che si finse un vostro camerata.

· è lo scudiero Alpinolo, quel che fece prodezze a Pa-· rabiago - l'avrete certo sentito a menzionare, eh?

« Bene, è desso, e s'è fatto vostro compagno. Ma voi certo non soffrirete che un camerata vostro vada alla

· forca. - Udite, datemi mente. - Non dico di sal-« varlo ingiustamente: anzi ingiustamente il·lascereste

· morire. Di grazia — fate sospendere un momento — una · mezz' ora sola... Vi prego, vi scongiuro: per le vostre donne, pei vostri figliuoli, C'è nessuno fra di voi che

· abbia moglie? che abbia un tigliuolo? Fate che aspet-

. tino: chiamate il vostro capitano. Ehi, signor Melik, « lei che è così bravo, così valoroso... questo giovane

· non è quel che credono: lo guardi: non lo conosce? « ha combattuto con lei il giorno di sant'Agnese, dov'ella

s'è fatto tanto onore. E quando il signor vicario saprà « chi è, li castigherà se l'avranno lasciato finire a questo

· modo... perchè egli, il signor Luchino, m'ha rila-« sciato lettera d'impunità per questo giovane... l'ho

· io: firma e suggello del Visconti... Per carità, faccia · indugiare un momento costni, un solo momento...

« un credo... vado e torno colla lettera d'impunità - No. a non deve morire. - Che? a Milano comanda il prin-

cipe o il boja? Non ha da morire, no ».

E bruscamente respingeva la branca del manigoldo, stesa impazientemente sopra di Alpinolo, All'ascoltare queste parole recise, affoltate, emesse attraverso al panno

della visiera col gorgoglio d'un fiasco, pel cui collo angusto si versi l'acqua della pancia capace, con un tono d'angoscia, d'affetto, di spavento, i soldati si guardarono un all'altro in viso: il capitano che non sapeva rendersene ragione, facevasi più d'accosto per conoscere il vero: se Lucio fosse stato ancora presente, sarebbero ricorsi a lui per nuovi ordini: ma egli, tosto che vide compiuta la sua giustizia, senza curarsi più che tanto di un soldato che nè tampoco avea un nome, se n'era ito a desinare. Tutto il vulgo spettatore accalcavasi vieniù da quella parte; e - Chi è quel mascherone? - che fa colà tra il boja e il condannato? - cosa predica? - per-« chè questo ritardo? » e i più lontani facevano prova d'aprirsi un varco a spintoni; quelli arrampicati sugli sporti o accomodati ai balconi, ai loggiati, alle finestre, sporgevansi in fuori a guisa de' passeri nidiaci allorchè sentono la madre di ritorno coll'imbeccata.

Mastro Impieca, sazio dell'indugio, battendo il piede sicchiè fece sobbalzare e sonar tutto il palco, esclamò con dispetto: — Ho altro a fare che dar ascolto alle tue fandonie, mascherone maledetto. Fatti da banda. In un batter d'occhio te lo spedisco, e dopo gli farai complimenti quanti vuoi: » ed accingevasi a ridurre

queste parole in fatti.

Ma Ramengo ripigliava: — No, no. Ti dico che tu ono ci ha i a far nulla — che fu condannato in iscambio... Ha il breve d'impunità... gliel'ho ottenuto io. — O che? non dee valere un decreto fatto, firmato e suggellato dal vicario d'un imperatore? — Se tu sapessi quel che ho fatto per ottenergicielo! Ed ora, il frutto di tante fattiche farmelo perdere a questo

« modo? »

E perché il manigold, incapace di ragioni come di pietà, metteva risolutamente le mani alla vita di Alpinolo, Ramengo infercetto lo percosse di tale uno spunzone nel fianchi, che cogliendolo improvviso, lo gettò ruzzolone dal palco. La plebaglia, vedendo cascare il carnefice, ruppe in alti schiamazzi, in un batter di mani, in un braro! benet come quando vedeva un bel colpo alla pallamaglio. E Ramengo lanciatosi al collo di Alpinolo, vedendo che i soldati si movevono per metter

un termine colla forza a questa nojosa resistenza: — Sie gnori soldati (esclamava) sigor capitano I Voi gente così generosa, 'volete ora venire a dar manal hoja, voi? a far da boja voi stessi? Vergogna! Ioposso farvi del bene. Dei danari ne ho molti, ne lotroppi: — ve li darò — ve ne darò finchè ne volete:
ma dehl ajutatemi, soccorretemi a camparlo. Giù le
mani, canaglia! cosa credete, ch' egli sia 'carne venduta al par di voi? Egli... è... è mio figliuole! »

Il condannato fino a quel punto non aveva nulla più che gli altri compreso della nichi inattesa e disinteressata d'uno sconosciuto, così lontana dall'idea che pur troppo egli crasi formata della universale nequizia vigilaccheria. L'udiri parlare di impunità, di grazia ottenutagli; il vedere frapposto un ostacolo alla sua morte, che anche pei meglio risoluti è un gran passo; la prenura appassionata che traspirava da ogni parola, da ogni gesto di quell'incognito, lo tenevano assorto e in dubbio, come uomo che sta sur un filo tra la vita è la morte. Ma appena udi quella parola di figlió, tutto s' riscosse de esclamò: — Come? figlio? voi mio padre? »

Sventurato! mai in tutta la vita sua non aveva inteso dirigersi quella parola soave; non avea gustato mai la doleezza dei domestici affetti; aveva sempre ambito, ma anche disperato di poter mai dire « 0 mio padre ». Ed ora — Sarebbe possibile? questo sconosciuto sarebbe il padre mio? Eppure deve ben essere cost. E chi altri se non un padre si curreebbe d'un miserabile, già sotto la mano del carnefice? »

Quindi con inesprimibile sentimento accoglievasi tutto anch' esso contro Ramengo, lo abbracciava, trasaliva sotto gli amplessi di lui. Ora si che il timore della morte lo invadeval ora si che avrebbe voluto ritrarre i piedi dal patibolo, tornare alla vita dove gli era preparata una soavità rion assaporata mai, dove non si troverebbe più solitario; dove all' esser suo si mescolerebbe un elemento nuovo da cui ogni cosa restava modificata tutt'altrimenti, e che togliendogli quel nauscato dispetto degli ummini ond' era invaso da un pezzo, gli abbelliva i molti giorni promessigli dalla sua fresca età. Colla fantasia ne scorreva i casi; sedeva ad un convito d'a-

nore ignorato; ritesseva una tela di vicende, a fianco d'un padre, sotto una mano amorevole, che lo esortasse, il reprimesse, l'applaudisse. Ma se da questo sogno, che in un attimo abbraccia tanto tempo; ricadeva sul presente, eccogli davanti un' ceppo, fumante ancora d'un sangue prezioso, e dove fra un istante anch'egli verserebhe il suo, sotto gli occhi d'una moltitudine indifferente, tra la quale forse sarà mescolato colui, quell'esecrato autore di tanti mali; e starà a contemplarlo e sorridere.

A tali immagini, il garzone pur dianzi così sicure, sgomentavasi come il fanciullo all'idea del fantasma, ed altrettanto abborrendo dalla distruzione, quanto prima l'aveva-desiderata, ascondeva la faccia contro il seno dello sconosciuto, e ripeteva angosciosamente:

— Padre, salvatemi. Si, sono Alpinolo: sono il figliuol vestro, estrettori, estatori, il

· vostro, salvatemi ».

Queste parole inferocivano il vigore di quell'altro, il quale con una smania rabbiosa lo cingeva delle braccia convulse; strideva, chiamava il cielo, chiamava gfi uomini, implorava pietà, giustizia...

- Pieta, giustizia implorava, egli!

Ma il conestabile Sfolcada Melik, nojato omai di quest'indugio, — Suvvia (disse ai soldati) non sia mai « detto che lasciaste ritardare la giustizia da un ma-« scalzone. Animo: tractelo di là e avanti ».

1. L'alterazione prodotta dalla maschera e da una situazione così strana, non aveva lasciato che Alpinolo riconoscesse alla voce chi fosse il suo protettore. Ma come lo intese nominarsi, come, sospendendo un terribile colpo su cui abbandonavasi a due mani, si volse, e raffigurò quella faccia, la faccia che gli era fitta nella giasa di un momo, il quale, mentre accarezza e pialpa il suo fido cane tornato dopo lunga assenza, ascolti taluno gridarglii. — Bada che è rabbioso ».

Slanciò la mazza sul palco, e cogli occhi spaventati, colle braccia e fli indici protesi rigidamente verso ditt, proferi: — Ramengot voi mio padre! » Manod un uno disperato, levò la faccia al cièlo, colle mani fra gliariti capelli: indi invano rattenuto da quell'altro, che a guisa d'energumeno smaniando, divincolandosi, progava, bestemmiava, chiedeva perdono, corse egli stesso a furia a sottoporre il capo al fendente.

Un minuto dopo, il disciplino tenevasi boccone, abbracciato ai piedi d'un cadavere, seguitando a prorompere in urli, in pianti, in imprecazioni: — ma chi l'a-

vrebbe compassionato? era una spia.

vreone compassionato? cra una spia.

I confratelli della Consolazione intonarono le preghiere dei defunti, e levando il feretro più carico del preveduto, si avviarono a Santa Marta per darvi sepoltura. Il popolo rispondendo a quelle preci, sfollava dalla piazza, e si diramava anch'esso per le variestradelle, cedendo il passo a nuovi curiosi, che a fiotti s'avvicinavano al patibolo per vedere, se non altro, gli apparata, e gli avanzi, ed informarsi di quell'ultima scena. Poi ritornavano ciascuno alle occupazioni della giornata, fra le quali più d'uno usciva tratto tratto esclamando con un sospiro: — Povera signora l

Un bel colpo! • diceva un altro. • La non deve
 aver patito nulla. Non si può dire che i nostri signori
 non ci mantengano uno dei carnefici meglio eser-

Hai visto (aggiungeva un terzo) con che devozione, prima di sottoporre la testa, ella baciò fi
Crocifisso?

- E non volle (replicava un altro) che il boja le

· levasse il fazzoletto dal collo ».

Qualche femminetta soggiungeva: — Ma! a questate la sara in purgatorio a mondarsi de'suoi peccal.

« Signore è misericordioso ».

— Ma quel frate (esclamavano altri) se era si do di cnore non doveva far quel mestiere d'assister giustiziati. Manca gente avvezza a queste funzioni

« Si sa: non tutti sono buoni per tutto ».

Un altro intanto diceva: — Che cosa poi saltasse di mente a quel disciplino di non voler lasciare, code dice il mio padrone, libero corso alla giustizia, me telo accatta.

- Avrà creduto di far un' opera della misericordi

rispondeva lo scaccino della Passerella.

Oh sta a vedere! > tornava su il primo. « ci ha a fare la misericordia coll'impedire che s'

mazzi? Opera della misericordia è seppellire i mor.
 Per me » udivasi qualche giovane; « è la pu i.

che ne vedo di queste, ma sarà anche l'ultima, summaria! alla notte mi tornerà sempre sugli

« quella figura, quel tronco, quel sangue.... e u brividendo si copriva il viso.

- Tutto sta ad assuefarsi rispondeva un maturo.

Ma questa era la ciurma ignorante, e brutale a gi gno, da trarre curiosa a tali miserie. Che se la stor verità ci costrinse a rivelare pur troppo al vero quer vulgo, c'è di soddisfazione l'assicurare come la rad dei generosi non fosse scarsa, fra mezzo agli insultan dominatori e ai vili umiliati, sconosciuta da questi; oni spetta a quelli, ma destinata a far fede della virtuore lorche i casi umani strascinano qualcuno a rinnegia indispettito. Con fremito virile e con dignitoso com no timento riguardarono essi quel caso come un pubbiere lutto, una lezione, un avviso: parte abbandonarone str città, perchè non sembrassero tampoco colla loro la senza autorizzare l'assassinio legale: alcuni vestinge a lutto; altri manifestarono anche in aperte voci lo dignazione, ed erano gli stessi che avevano disapino vato il Pusterla finchè lo credettero cospiratore.

Le madri poi, le buone madri lombarde, narrai quel caso ai raccolti figliuoli e commovendoli a pit

facevano loro suffragare i poveri condannati, e ripetevano: - Preferite d'essere Margherita sul patibolo, che on Luchino in trono ..

Così quel giorno tutti parlarono della meschina, del frate, del disciplino: molti ne discorsero anche il domani; più pochi il terzo di; poi nuovi mali, nuovi casi, nuovi supplizi vennero ben tosto a far dimenticare quei primi, a destare nuove curiosità, nuova compassione, minuove ciancie.

La scena si fu alla Corte, allorquando, ritornato-Lusilbehino a Milano, Grillincervello si pose dinanzi a lui ad are atteggiare quel supplizio, ora contraffacendo con attucc tizia: moine la rassegnata devozione di Margherita e la pro-

onda pietà di Buonvicino - tanto è facile volger in cordiso le cose più serie e le più sante! — ora smaniando d armeggiando come avea fatto Ramengo, eccitando

o. I riso la brigata, e riscotendo gli applausi di quelli e s'he n'erano stati testimonj oculari, e che esclamavano: mort. E' fa tal quale ..

a M Luchino ne rise più degli altri: ma uno storico sogima nge che quella notte non dormi.

zli I hi può averlo detto a quello storico?

e Poi anche alla Corte, come nella città, a breve auirè tutto fu messo in dimenticanza. Di fatto al raccòr un 🕻 conti che cosa era succeduto? Alcuni innocenti, inpetto di rei crano stati percossi dall'iniquità in aspetto de a giustizia: accidente tanto solito nella società — d'al-

stera - che non poteva destare nè mantener a lungo ro interesse, non che l'orrore.

a rad io medesimo, ben lo sento, io ho troppo presultato col darmi a credere che, con patimenti così mosti; oni, così usuali, potessi tanto tempo occupare il

irtil ore senza annojarlo.

negata l'ho detto e lo ripeto, non ho scritto per tutti, corti non lio scritto pei più; sibbene per quelli che publivero soffrono od hanno sofferto. Oh i se tra le pene aro iuste, con cui la calunnia, o la veudetta, o la saoro ica voluttà del far male, od anche l'interesso del est cre e la pretesa necessità delle circostanze oppri-ori no qualche volta l'innocente, se alcuno verrà un listi no a ricordarsi della mia Margherita; e nel pene.

sare quanto quella pover anima ha patito anch'essa dai cattivi, se ne sentira un solo momento confortato; se mai nell'ora della prova qualche virtit vi trovase un sostegno, una vergogna qualche vizio, non crederò perduta la fatica di questo lavoro, dovesse pure rimanene trascurato o venir deriso da miei compatrioti: n'avrò anzi conseguito quel compenso che unico desidero,—unico, dopo che il meditare e descrivere le sventure di quella meschina, disacerbò in lunghissimi e terribili giorni le mie.



## CONCLUSIONE

Prima di finire, volendo toccare un motto anche delle altre persone che s'incontrarono colla Margherita in questo racconto, dirò come, tre anni dopo, un caso intervenne a Grillincervello, il più spiacevole caso che gli fosse mai tocco nella sua vita beffarda e beffata. ridente e paziente. Il signor Luchino, nella deliziosa sua villeggiatura di Belgiojoso, manteneva un intrigo con una fanciulla paesana: ma o non gli convenisse il farne mostra, o volesse solleticare il logoro senso del piacere col savore del pericolo e del mistero, egli conduceva di piatto questo suo amorazzo, e non traeva a sè quella facile bellezza se non di sera al bujo, facendola, per una porticina d'in fondo al parco, entrare in quel casino, dove Alpinolo l'avea viste una volta a dormire, posto fra gli ombrosi andirivieni d'un artifizioso boschetto. Non isfuggi la tresca alla maligna curiosità del buffone, e si propose di giocare un mal tiro al signor suo, per farne poi scene.

Non so se mi sia venuta occasione d'accennarvi che Luchino, in mezzo a tanta fierezza, era pauroso del diavolo, del fantasma, degli esseri impalpabili, contro cui non valevano nè la spada sua, nè il ringhio dei mastini, nè le labarde degli scherani. Una sera, non aveva egli fatto che entrare colla druda nel conscio nascondiglio, quando, tra il fosco, gli appajono sulle pareti, in livida luce, i contorni di certe strane forme, metà uomini e metà hestie, con immense code, c corna, e occhiacci stralunati, e tanto di lingue sporgenti; e nel tempo stesso comincia un fracassio, un sibilo fremente, un agitar di catene; le figure, il sobbisso che attribuiscono al diavolo coloro che pretendono averlo

veduto e udito.

La ragazza, tra piena d'ubbie come sono od erano queste campagnole, tra rimorsa dal suo peccato, voglio lasciar pensare a voi di che paura restasse presa. Ma neppure il signor Luchino seppe contenersi: e sgomentato non meno d'un fanciullo mal avvezzo, sbucò gridando accorr'uomo.

Gli sghignazzi di Grillincervello gli diedero ben tosto a capire come fossero trovati di costui, il quale con non so che sue misture, aveva rappresentato quegli spaventosi apparimenti. Accorsero servi, accorsero solati con faccole, con armi; accorsero i figliuoli e la eccellentissima moglie e monsignor arcivescovo; talchè quella che doveva restare mistero, divenne una pubblicità, con iscapito dell' more della docile contadina.

A Luchino, occorre ch'io vel dica? quel tiro spineque che niente più; non tanto per vedere rivelato quel suo viluppo (alla fin fine crano peccati abituali, e sapeva egli stesso riderne σ farne ridere), ma per avere mostrato a quella donna, al giullare, agli accorsi la sua paura, cosa che con tanto maggior sollecitudine si nasconde, quanta più se ne ha. Cacciò mano alla missericordia, e Grillincervello non mangiava più pane se, lesto come uno scojattolo, non si fosse arrampicato sino in vetta d'un olmo, dove appollajato serenò quella notte alla frasca.

Il dormirvi sopra attuti l'izza di Luchino, non però così, che non volesse farla scontare al buffone con altrettanta e maggior paura. Il domani, dietro mangiare, quando solevano introdursi i buffoni a cantare e spassare, e colle arguzie loro agevolare la digestione signorile, voltosi Luclino ai tre suoi bastardi, alla moglica i fratello arcivescoyo ed agli altri commensali, disse:

Voglio che ci divertiamo ;.
 Ed ordina che venga Grillincervello.

Questo, al non vedersene più fatto cenno nè motto, argomentava che quella sua bizzarria fosse, come tant' altre, messa sotto un piede. Pure volendo meglio dilegnarne la ricordanza col far ridere di più, si mise addosso una vesta di raso periato che la signora Isabella aveva, pochi di prima, regalato ad una delle mogli o femmine di lui. Piccinacolo com'era, se la strasscieava

dietro, e con quel ceffo da beffana, e due gran mustacchi che s' era acconci, e con istrani reggimenti del corpo, avrebbe mossa a riso la malinconia in persona.

Tutti in fatti cominciarono le risa più grasse; ma Luchino no: anzi con un piglio arcigno se altra volta mai, lo rimbrotta delle insoffribili sue petulanze, e comanda a mastro Impicca (personaggio il quale seguitava la Corte) che lo conduca davanti a quel casino istesso, e senza più l'appicchi per la gola. Indi invita i commensali a votare colà alcuni fiaschi di San Colombano, e vedere il castigo del mal burlone.

Benché il tono di Luchino gli paresse fiero e risoluto oltre l'ordinario, ed egli si sentisse in colpa, non ostante, quello sciagnrato, persuaso o velendo persuadersi non fosse altro che una celia, fece ogni prova per voltare la cosa iu burla, con un'affettata paura ed uno svenevole accoramento, Ma Luchino sodo, Come dunque egli vide il padrone ripetere l'ordine con un far da vero spaventevole, e nessuno de'circostanti mostrare segno di favore nè di compatimento, ed il carnefice ghermirlo senza cerimonie, fu preso da tanto sbigottimento, quanta era dapprima la sua baldanza. Bianco siccome un panno lavato, tremebondo come un paralitico, non reggendosi sulle ginocchia, mentre il boja ora lo tirava, ora lo spingeva, strillava al par d'un'aquila, chiamava miscricordia, e volgendo la faccia contrita, raccomandavasi ora al padrone, ora al prelato, ora ai figliuoli, e massimamente alla signora Isabella e alle dame di lei, rammentando ad esse che aveva tre mogli e una nidiata di puttini, Poi vedendosi non ascoltato dagli uomini. non lasció santo che non invocasse: implorava almeno di confessarsi, di salvar l'anima; ma nessuno faceva viso, non che d'esaudirlo, neppure di commiserarlo, e il maggior loro da fare era il tenersi serii e composti, a malgrado dell'enorme antitesi fra quel vestire, quel ceffo e quelle supplicazioni. Ed oltrechè per abitudine non pendevano troppo alla pietà, volevano così tener mano con Luchino, sapendo non esser altro che una baja, da risolversi comicamente, e da riderne poi mezz' anno.

. Intanto mastro Impicca, arrivato al luogo designa-

togli, getta la soga a cavalcione d'un ramo di quercia da un capo, e dall'altro formato un node corsojo, lo circonda al collo del buffone, e fattolo salire, o piuttosto portatolo su per quattro o cinque piuoli d'una scala a mano ivi appoggiata, gli dà la spinta e giù.

Un gliigno universale scoppiò allora tra gli astauti nascosi nel bosco; giacchè, secondo l'intesa, non essendo il capestro assicurato al ramo, il buffone, invece di restarvi impeso e strangolato, cascò stramazzone sul-Perba. Fattisi dunque tutti vicini ad esso, chi il ochiamava, chi l'urtava coi piedi, chi lo punzecchiava colla mazza o colla spada, e rinforzando le risa, gli ripetevano: — Ohel sta sul — Ti sci addormentato? » — «Lazaro, vieni fuora » gli gridava l'arcivescovo: e Forestino soggiungeva: — Gua' come imita bene il morto! »

Il fatto però stava ch'egli era morto da vero: lo spavento l'aveva accoppato. Questo principesco divertimento non dispiacque a tutti, molti anzi si tennero di buno al vedere tolto di mezzo questo implacabile morditore.

Visse come i cani di legnate è di buoni bocconi:
 come un cane sarà sepolto e disse Forestino, prendendo al braccio e conducendo via la signora Isabella.

— Salute a noi finché non torna lui » soggiunse Bruzio seguitandolo. Anche Luchino, volgendogli un'ultima occhiata nel partire, esclamò: — Me ne sa male: « mi faceva tanto ridere ».

Al che monsignore: — Basta fargli dire del bene ». E Borsio: — Puh! di buffoni non è scarsità »: e girava un'occhiata fra sprezzante e atroce sopra i corti-

giani che stavano d'attorno.

Chi mi domandasse come la signora Isabella sentisse e sopportasse questi disordini del marito, e gli scorni che le recava, sarei costretto a rispondere: Al modo di molte: facendone altrettanto. Quando essa partori due figliuoli, Grillincervello diceva che Luchino potea mangiare in venerdi la parte che vi aveva ayuto: nel che pare che egli non desse lontano dal vero, atteso che, dopo morto Luchino, essa dichiarò che non erano da lui.

Una volta poi volendo essa trovarsi comodamente con un certo, anzi con certi suoi innamorati, finse aver fatto voto di visitare San Marco di Venezia. Grossa comitiva di signori e dame principali delle varie città obbedienti ai Visconti l'accompagnarono nel devoto e voluttuoso pellegrinaggio, e sull'esempio della principessa sfoggiarono in lusso e lautezze non mai più vedute, e ruppero al più scandaloso libertinaggio. Tutto il mondo ne faceva cronache: solo il marito, come suole avvenire, ne rimaneva all'oscurro, finche l'astrologo suo Andalon del Nero, fingendo leggere nelle stelle quel che contavasi per tutte le barbierie di Milano e di fuori, ne diede notizia al Visconti, Questi consentiva ad essere tradito, ma ingannato no; e furibondo della belfa più che dell'oltraggio, mancò all'abituale sua dissimulazione, e lasciossi intendere che, con un bel fucco, stava per fare la più grande giustizia che mai si fosse eseguita.

Non l'avesse mai detto. Isabella intese cle bisognava prevenirlo. Come fu, come non fu, Luchino, di ritorno da una corsa, beve una coppa di vino, ed è preso da dolori atroci: chiamano quel dottissimo Matteo Salvatico, il quale nel visitarlo impallidisce, guarda in viso alla signora che piangeva e strillava, si pone un dito sulla bocca; e chiesto che mal fosse, risponde in tono d'orseolore. El pod teceno per fu mai segitta.

racolo: - Un bel tacer non fu mai scritto ».

E Luchino mori, sette anni dopo il supplizio della nostra buona Margherita, e fu sepolto, dissero le gazzette d'allora, cum grande honore de cavalli et de bandiere, con infinito dolore de l'arcivescoro et de la inconsolabile molie, et incredibili lacrime de tutti li fedeli sudditi de Milano et contorni.

Quell'incredibili non si legge che in pochi esemplari

più genuini.

Dopo queste dimostrazioni, tutte del pari sincere, la signora lasciossi racconsolare, e il popolo obbedi voliniteri al solo arcivescovo Giovanni. Era egli oltre modo magnifico, gran persecutore degli eretici, gran limosiniere, gran fautore dei tetterati e del Petrarca, il quale e i quali seppero mostrarne la medaglia da un lato solo: la storia mostrò anche il rovescio a chi possegga la lente per leggere di sotto la ruggine della retorica e dell'adulazione. Il popolo, accortosi di aver poco migliorato, desiderò disfarsene; e la morte ne lo disfece dopo cinque anni.

Non erano ancora finite le splendide esequie fattegli in pubblico, e le imprecazioni slanciategli in privato, che, per paura non mancasse un padrone, noi popolo ci affrettammo d'eleggere principi Bernabò, Galeazzo e Matteo, quei tre fratelli che i nostri congiurati aveano sperato liberatori del paese. Essi coi fatti davano segno di far ogni male, e i Milanesi se ne promettevano ogn bene. Il servire era diventato abitudine, abitudine non si può dire altrimenti che comoda; la lunga dominazione dei primi Visconti aveva associato- al nome di questi l'idea di padronanza; onde, sebbene l'elezione si facesse dai novecento, scelti dal principe ad organi del voler popolare, si sarebbe creduto inginstizia il non conferire il potere ad un Visconti, non per altra ragione se non perchè un Visconti l'aveva avuto ed abusato.

Quei tre, compromessi da giovani come nemici della tirannia, o, per dirlo alla moderna, come liberali, sapete che non riuscirono migliori. Galeazzo e Bernabò, per maggior comodità di divisione, ammazzarono Matteo, e si spartirono lo Stato, facendo a chi peggio. Le lepide enormità di Bernabò, che diceva d'essere ne'suoi paesi papa ed imperatore, sono vive nella tradiziono volgare: e i Milanesi più non potevano durarle, quando un bel giorno intendono che Giovan Galeazzo, figliuolo e successore del bel Galeazzion, un'acquamorta, un santocchio, tirò in trappola lo zio Bernabò, e l'ha cacciato nel castello di Trezzo a crepar di rabbia, se non fu di veleno.

Il popolo, tutto allegria di vedersi senza fatica liberato dal tiranno, gridò Viva lu libertà, ed unanimemente acclamò per padrone il nipote traditore. Questo non dirazzò dagli avi: e per esimere i Mianesi dall'incomolo d'eleggere ogni volta il figlio odi in ipote del morto, chiese dall'imperatore di Germania, ed ottenne in proprietà questo bel paese. L'imperatore, contento di buscar soldi, gli concesse questa grassa porzione, senza tanto guardare a diritto, e colla cortesia onde io regalerei quel poderetto che m'hanno assegnato laggili in Arcadia, quando ne fui acclamato pastore. Il popolo, stracontento di avere un duca, e un duca che fabbri;

cava il duonio di Milano e la certosa di Pavia, assistette in affoltato tripudto all'inaugurazione di esso, e..., Nessuno ignora le vicende che da quel punto corse il ducato, ora preda degli ingordi, or rapina dei prepotenti, ora trastullo degli scaltriti, ora dote di donne come i mobili e le mandre: finchè traverso a lunglii e indecorosi dolori, – potè arrivare a quel riposo e

a quella felicità che ciascuno vede.

Se alcuno mi domandasse a che riusci quel Lucio, capitano di giustizia, che tanto erasi affaccendato a speguere la razza dei ribelli, non s'aspetti una fine cattiva, simile alle altre del mio racconto, le quali sarebero troppe se non fossero storiche. Era dritto che il compenso venisse generoso a chi generosamente aveva ajutato il principe a liberarsi dai suoi nemici. Il lauto e delizioso podere di Montebello, confiscato come roba il ribelli, fu da Luchino concesso a Lucio, il quale si rilirava colà a riposo ogni qualvolta glielo consentissero le pubbliche occupazioni e le cariche affidategli dalla gratitudine della patria, cioè del principe, in cui vantaggio, continuò ad esercitare la lunga ed onorata canizie.

In un oratorio là tra Bovisio e Montebello, si vede ancora una grand'arca di grantio, con un epitalio che loda la vita e piange la morte di uno, del quale sul coperchio si vede l'efligie ad alto rilievo, col berretto dottorale in capo e la toga fino ai piedi, e colla braccia incrociate sul petto, al modo onde muojono i buoni cristiani.

Là dentro fu sepolto Lucio.

Là dentro aspetta il giudizio di Dio.





## FONTI STORICHE

49844

Petri Azarii notarii novariensis synchroni auctoris chronicon de gestis principum Vicecomitum.

Luchinus gessit et ægrum animum contra magnates, qui conversationem habnerant cum præfato domino A. zone. Et dicebatur, quod id faciebat propter alierum de dnobus; scilicet aut pro eo quod morti domini Marci fratris sui assenserant consulendo, aut quia, tempore domini Azonis, ipse pancum profictum ex titulo et honore habebat. Nam praefatus dominus Azo consiliariis suis multum credidil, et cum eo in infinitum facti sunt opulenti. Et pro eo dictos consiliarios male tractabat, etiamsi essent de optimatibus Mediolani. Et inter alios erat Franciscolus de Pusterla, ditior et felicior quovis Lombardo, si tamen temporalia hominem possunt facere felicem. Et quod sit verum, audietis. Nam pulchriorem et nobiliorem mulierem Mediolani habebat in uxorem. Nobiliorem quia de Vicecomitibus; pulchriorem, quia etiam vocabatur Margarita, Et certe mirum fuit, quod nemo in luxuria erat dicto Franciscolo coaqualis, in tantum quod a prandio se levabat ut haberet coitum cum insa Margarita uxore. Et sic faciebat equitando, si debnisset de equo descendere, et invadere publicas meretrices. Ex ea habuerat tres filios mares, pulchriores forma aliquibus Mediolani. Et si aliter fuissent, degenerassent, quia ipsorum parentes tam vir quam mulier formesi ultra modum erant et valde pulchri. Domum autem in Mediolano habebat pulchriorem; possessiones, mobilia, in tantum quod numerus non extabat, et certe alter Job potnit dici.

Sed quia ad plenum enarrare longum nimis esset. concludam, quod præfutus dominus Franciscolus accusatus fuit de quodam tractatu. Et certe potuit esse verum. Nam dicebatur, quod ipsius uxor prædicta conquesta fuerat, quod dominus Luchinus voluerat nobilitatem ipsius turpi coitu foedare. Nam praefutus dominus Luchinus extitit luxuriosus. Et quod gravius erat, pronter ægrum animum, quem in eo videbat, habebat de statu dubiture. Et certe si prædictus dominus Franciscolns cogitata cito explerisset, de facili fuissent effectum consequuta. Sed quia tanti et potentes cives ipsi tractatui assentiebaut, necessarium fuit ab aliquo pubblicari, et male. Quocirca dominus Luchinus multos cepit, et capti, fuerunt statim decapitati, et fanue, aliisque tormentis necati. Et quia nimis longum esset enarrare opus, de ipsis ad præsens tucetur. Dicam, quod praedictus Franciscolus fugit, et cum pluribus ex filiis suis Avenionem se reduxit. Sed quia nec ibi nec ultra mare, nec citra permisisset eum vivere, necessarium fuit alio divertere: nam exploratores ipsum sequebantur: et captus fuit in marinis partibus, et super Portum Pisanorum, ducti fuerunt Mediolauum. Multos alios pubblicatos accusavit, quos morte peremit. Et demum ipsum et filios duos cum parentibus in Broleto decapitari fecit, et quosque tam mares quam foeminas, et ipsam Margarilum consumavit, quae propterea alia fuit Hecuba, ut legitur in processibus Trojanorum, Purgarit adeo dominus Luchinus eorum contumaciam, quod credo nunquam Mediolanenses ausuros tractare (etiam quia timidi sunt a natura) contra Vicecomites.

## BERNARDINO CORIO L'Istoria di Milano.

Nel medesimo anno (1340) ancora nell'Agosto, Francesco da Pusterla, il quale in Milano sopra agui altro cittadino di ricchezze abbondaua, aueudo ridolto a sua diuozione Galeazzo, et Bernabb sopradetti, iusiene con Pinalla; et Martino fratelli de Liprandi; Borollo da Castelletto, et un Beltramolo d'Amico, coaspirarono contra di Luchino Prencipe di Milano, da gli antecessori del quale erano fatti grandi, tanto di ricchezza, quanto di riputatione, et nome. Cominciarono adunque a trattare della morte del Prencipe, onde Giuliano fratello ali Francesco, impetrando ainto ad Alpinolo Casate, li manifestò il tutto, per esser lui suo caro amico, Costni di subito al fratello Ramengo rirelò il trattato, la qual cosa intendendo Francesco sopradetto, uon essendoli Ramengo beninolo, peuso che la cosa saria palesata al Prencipe, il perchè di subito insieme col fratello, et due figlinoli già di età perfetta, fuggi da Milano, et secretamente ando in Auignone, et Ramengo seuza metterli temno, hannta la certezza del fratello, fece intendere à Luchino Visconte quanto contra di lui s'era ordinato. Onde Pinalla, Martino. Borollo; et Beltramolo gli fece imprigionare, et posti al tormeuto manifestarono la cosa. Fatto dunque che ebbero il processo di tauto maleficio, gli furono confiscati tutti i suoi beni, et posti nelle carceri furono fatti gli ambi fratelli morir di fame. L'Amico à più uituperoso fine fu reservato. Le famiglie sue restarono in somma povertà. Malgherita mogliera di Francesco, germana di Luchino per esser lei sorella di Otorino Visconte et figlinola di Vberto, quale fu fratello di Matteo Magno, essendo stata la inventrice di tanta sceleraggine, fu crudelmente incarcerata, et Francesco dall' altro canto per le continue insidie, in Auignone quasi non era sicuro, Et così finalmente un Milanese con simulatione fuggi da Milano, et andò in Auignone: il perchè da Luchino fu messo nel bando, et lui dell'altro cauta faceva renire à Francesco lettere contrafatte da parte di Mastino dalla Scala, che volesse andare à Verona, concio fosse che da lui sarebbe honorato con honesto stipendio. Credette Francesco alle false lettere, il perchè partendosi giunse à porto Pisano, doue la potenza di Luchino era oltra modo estimata, per difendere lui i Pisani dai Lucchesi. Quiri mando adunque Bonincontro di San Miniato Toscano, et suo Condottiero, il quale come Francesco, et i figlinoli furono giunti, li fece prigioni, et fra pochi giorni essendo condotti a Milano, nella pubblica piazza del Broletto furono decapitati; per impositione del Preucipe, Beltramolo sopradetto, palesamente fu il manegoldo. E dopo per esser molto odiato da Luchino, contra del quale aucora ne i

## 450 FONTE STORICHE

tempi passati altri mancamenti hauea comesso, fu stra scinato a coda di due Asini fino alle forche fuora della città, doue senza dimandar perdono de i suoi peccati s con una catena al collo per insino dai corri fu devorato, restò impiccato con perpetue escerationi d'agni vinndante.







4 6

u . Snak

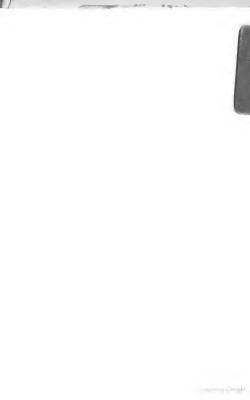

